

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

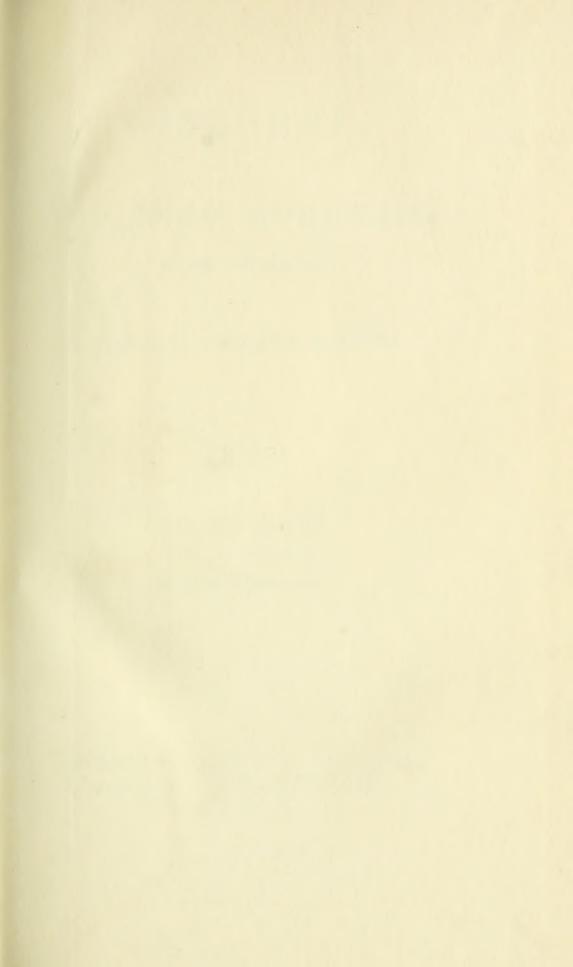



## DISCORSI

D-I

## VINCENZO BORGHINI

CON LE ANNOTAZIONI

DI

DOMENICO MARIA MANNI.

VOLUME QUARTO

Dalla Società Tipografica de' CLASSICI ITALIANT, contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1809.

HI B7332dm 671079

## SE FIRENZE

## FU SPIANATA DA ATTILA E RIEDIFICATA DA CARLO MAGNO.

E comune fama, e molti Scrittori l'affermano, che la Città nostra fusse da Attila disfatta, e di nuovo da Carlo Magno riedificata (1), delle quali due cose nessuna

<sup>(1)</sup> Di quest' Operetta così fece sperare il Borghini a Onofrio Panvinio scrivendo » Di due libri, ch' io disegnava di » fare, ne ho sol disteso uno, ma non » l'ho ancor finito e pulito affatto ec. Nel » primo ho trattato di questi capi: se Fio- » renza è Colonia ec. Nel secondo dise- » gnava discorrere, com'ella si sia retta ec. » nel qual Libretto è importante disputa, » se ella fu disfatta mai, onde poi da » Carlo Magno fusse riedificata, come ha ottenuto la fama comune. «

veramente avvenne; che se pure in qualche parte ci si avvicinò, o ci ebbe alcuna simiglianza, tutto fu assai diversamente da quel che se ne crede, e che se ne dice.

Ma io ho talvolta dubitato meco medesimo, non debba parere ad alcuni, che io abbia preso, come per gara, di contraddire a cotali opinioni già lungo tempo ricevute dall' universale; e non vorrei che questa immaginazione, che di vero sareb. be a torto, cadesse nel concetto di alcuno, e venisse a tormi fede nel resto; perchè, come si è potuto vedere sin qui, e come io spero si vedra per innanzi, si viene sempre con la chiarezza del fatto, col testimonio degli Scrittori in mano, e di tutto ha da essere giudice chi l'ode o legge; e trovando vero quel che io dico, in una e due e tre e quattro di queste, o voci comuni, che elle si debban dire, o opinioni de' nostri vecchi, voglio più presto sperare, che mi abbia ad essere ajuto a fare il medesimo giudizio dell'altre, e così accrescere credito a questi scritti, che e' ne abbia a nascere in alcuno così sinistro pensiero. E con questa speranza entro a dire sicuramente, che la fama del disfacimento di Firenze non è vera: e chiunque con questo sol fondamento l'ha scritto, esserci rimaso ingannato, come avverrà spesso a chi senza particulare, e certa notizia s'appiglierà a' romori del volgo, perchè sebben talvolta si abbattono a riuscire veri,

che è come dire l'esca e l'amo, ove molti rimangon presi, e' non è sempre, e perciò non è indifferentemente da fidarsi di tutti.

Ne fo in questo caso il fondamento mio sopra l'errore del nome (1), e che Attila non fusse nè anche in Toscana mai, che non passò l'Appennino, perchè tuttochè e' vi aggiungano, che e' si chiamò Flagel di Dio (nel che mostra, che non frantendessero ) scambiamento di nome fu pur questo, che dove è alcuna simiglianza spesso avviene, e voler far forza in su questo, sarebbe più presto puntiglio e sottigliezza, che real disputa, e combatter de' nomi, non della cosa, perchè di Totila intesero, e noi per Totila pigliamo pure, ch'e' fusse detto da loro, il quale veramente fece in questo paese di molto male, e specialmente intorno a Firenze, come poco appresso diremo. Ed in questo proposito è pur bene aggiugnere, ch'e' non si debbe versare la colpa tutta addosso a questi nostri Scrittori di questo errore, che fu comune in quella età, e nato da

<sup>(1)</sup> L'errore del nome fu preso altrest dal nostro Dant. Inf. 13.

Quei Cittadin, che poi la rifondarno Sovra I cener, che d'Attila rimase, Avrebber fatto lavorare indarno.

Autori Latini, che scrissero innanzi a loro: perchè Martino Polono nella Istoria sua (quella peravventura, che il Villani chiama la Martiniana) confonde anch' egli, e scambia questi nomi d'Attila e Totila (1), onde ne meritano grande scusa i nostri più rozzi assai, e manco esperti delle comuni Istorie.

Ma tornando alla rovina, per non lasciare anche di dire le ragion loro, questa fama comune non è interamente senza cagione, anzi porta seco tanta simiglianza del vero, che se tutto quel che è verisimile, si dovesse accettare per fatto, sarebbe questo un di quegli; perchè chi considererà le tante calamità, che dopo i figliuoli di Costantino, e molto più dopo Teodosio avvennero in Italia, e tanti popoli malmenati, tante Città saccheggiate e condotte a mal termine, ed infino al capo dell' Imperio Roma più d'una volta, non gli parrà strano che Fiorenza nostra fusse in una simil disgrazia caduta.

Ed in questo proposito, e perchè si vegga come a buon' ora cominciassero, mi piace arrecare un luogo del divino Dottore

<sup>(1)</sup> Scambiamenti sì fatti abbiamo più fiate in Gio. Villani, il quale, come si osserva, sbaglia dal nome d'Autari, a quel di Rotari.

Santo Ambrosio, il quale consolando un amico suo sopra la morte della sorella, servendosi del comune argomento, e forse pigliando tutto questo discorso da una lettera di Servio Sulpizio a Cicerone; che e' non dee parer nuovo, se muore un uomo frale, e di leggier calluto, poiche mancano le Città, e come dire, muojono anche elle, dice così » Or venendo tu dalla Citià 25 di Bologna, ti lasciavi a dietro Claterna, 35 Bologna stessa, Modona, e Reggio, alla » destra ti rimaneva Bressello, dinanzi ti ss si parava Piacenza, che col nome stes-3 so risuona ancora, e ti rappresenta l'au-35 tica nobiltà sua, dalla sinistra ti movesy vano a compassione l'occulte piagge del-» l' Appennino, e considerando molte terss re, che già v'erano di popoli fioritissimi, per la mente con molto compassio-35 nevole affetto gli ti volgevi. Or come » dunque l'ossa, e come cadaveri di tan-» te Cità mezze spianate, e quasi cotai os mortori, che andassero alla sepoltura, s e per dir così, l'esequie di così fatte s terre, sotto una medesima vista rapso prescutantesi, non ti ammonivano elle-" no, di doversi consolare della morte di 55 una semmina, quantunque da bene, e 25 valorosa ella fusse? 35 Per le quali parole troppo chiare si scorgon le molte rovine di tatte, e sorse des lizio i di alcune, seguite allora in quel tratto della Lombardia, che giace in mezzo fra l'Appennino, e'l Po, le quali disgrazie d'onde, e da cui elle si venissero, non toccarono a quel paese solo, nè la Toscana nostra ne fu interamente libera. Scrisse questo gran Dottore innanzi al coclexemente in quest'anno trapassò, come altrove s'è det-

to, a miglior vita.

Ed io ho allegato questo suo luogo, non perchè io non sappia che e' non si può accomodare al tempo del quale noi ragioniamo, e che gl' incendi e le rovine d'Attila di là dell' Alpe, che intorno al ccccl. e quelle di Totila di qua, e spezialmente in Toscana, che cento anni dopo, e le spesse presure e saccheggiamenti di Roma, e tante altre disgrazie e calamità, che in questi mezzi tempi seguirono, riescono dopo S. Ambrosio molti anni: ma perchè si vegga, come le sventure nostre a buon' ora cominciarono, e come fin d'allora se ne spargesse il grido: e se tali e tante furono questi travagli e desolazioni di Città ne' tempi, quando, ancorchè avesse già cominciato a dare la volta, era pure ancora un poco di nervo, e, per dir così, di spirito nell'Imperio Romano, e se tanto romore ne corse allora, si venga proporzionatamente giudicando quel che de' tempi seguenti si debba, o possa credere, allorachè dopo il buon Teodosio, snervata l'Italia, e spolpato d'ogni suo vigore l'Imperio, restammo preda, e fummo tante volte, e da così

9

barbare e feroci nazioni calpestati; onde striguendo il proposito nostro quanto agevol sia, che da questi generali remori, che di giorno in giorno ebber molte e vere cagioni di crescere, nascesse prima questa generale opinione, e che poi si andasse di mano in mano allargando, condescendendo ancora a' particulari di alcuna, e si dicesse di questa nostra, e di alcune altre, per un certo verisimile, applicando poi il fatto a questo o a quel tempo, e a diverse persone, come si sapevano immaginare quegli uomini non molto pratici dell'una e dell'altra cosa, e generalmente poco men che ciechi di tutta la Istoria. da' quali pigliandolo i posteri, e dandolo a' successori per mano, si sia fino quisi a' nostri tempi condotta questa opinioue, come cosa certissima di questa, e di molte altre insieme, e così un buon uomo, che serisse l'Istorie di Bologna, seguendo una simil fama, vuole auch'egli che ella fusse spianata, ma da Teodosio Imperatore; cosa tutta immaginata, e scambiata, come io credo, da Tessalonica.

Ma troppo si lasciano talvolta gli uomini traportare da ogni vento d'opinioni, e romore del volgo, senza averne, o cercarne altro riscontro: e sebbene si potrebbe credere, che questa fama avesse avuto origine dalle comuni miscrie di quel pacse, ed acconnate in quella lettera di Santo Ambrosio; doveva considerare tuttavia

colui, che se la desolazione di Bologna fus. se avvenuta nel modo, e per la cagione che e' dice, non l'arebbe taciuto quel Santo Dottore d'una Città tanto sua amica. e si vicina, e dove intorno a questo tempo con non piccolo suo benefizio si riposò alcuni giorni, ritrovandovi i corpi de' gloriosi Martiri Vitale ed Agricola (1), onde ne fece anche parte alla Città nostra, come si dice largamente al suo luogo; non l'arcbbe, dico, dissimulata di questa, se fece tanto romore di parole, e dimostrazione di fatti, di Tessalonica straniera, e così lontana da lui? Nè giova a dire, che quel caso avvenisse poi, perchè sopravvisse Santo Ambrosio a Teodosio, e vide tutte le sue azioni, e ne scrisse, e finalmente onorò la memoria sua di quella bella Orazione funebre, che ancora si vede.

Non fece già così il Sigonio, uomo di saldissimo giudizio, e di molta pratica

<sup>(1)</sup> S. Ambrogio, secondo che si legge nel bellissimo Trattato sopra gli Atti d'alcuni Santi, de' quali si fa l'Ufizio in Bologna, degna Opera della Santità del Sommo Regnante Pontefice Benedetto XIV. ritrovò i Corpi di questi Beati, che erano s'ati sepolti l'anno 304 ove si seppellivano gli Ebrei, e il suo felice trovamento segnì l'anno 392. onde ne fe' parte alla Basilica Ambrosiana di Firenze.

nella Istoria, che, benche non fuese nascosta que la pubblica voice, ed avesse quegli scritti veduti, non volle ne' suoi accettare questa Istoria ( o novella, che ella si debba chiamare ) giudicandola senza appoggio alcuno, che buono per lei fusse, e dalla parte contraria veggendone molti, e gagliardi, nel che, se come io odo, sono poco rimasi soddisfatti i Bolognesi, e perciò non han voluto, che quella Istoria esca in pubblico, mi maraviglio; ne saprei che dirmi altro, se non di conoscere, ove consista l'amore di que' Cittadini verso la patria loro, poichè ancor contro alla verita l'amano meglio rovinata e guasta, e per dir così profanata, che intera, e non tocca da quella avversa fortuna, che quando fusse stato vero, era parte di verace amore filiale, e di pictoso affetto nol potere udire, nè voler credere : ma ognuno ha il gusto suo. lo per me ebbi molto caro quando mi parve avere tanto in mano da potere, non vo'dire sicuramente, che pur potrei, ma almanco verisimilmente credere, che quella rovina delle fabbriche, e la tanta occisione de Cittadini, ed universale spargimento di quel sa gue, donde noi siamo usciti, non fusse vera.

Ma lasciando questo, e seguendo il proposito nostro, io non dubito, che il romore di tante innondazioni di Barbari, e tanti disfacimenti di populi e di Città avvenuti in que' tempi, possano general-

mente aver dato occasione a questa fama; ma specialmente mi pare essere quasi certo, quanto a'nostri, che ella sia tutta nata dalla impresa di Giustiniano contro a' Goti; e sebbene io non son sicuro, che i nostri vecchi vedesser gli Autori Greci, che la scrissero, e che sono poi a luce venuti, non per tanto, oltre che certe notizie generali si vanno tuttavia per tutto spargendo, e forse se ne trovavano allora altri Scrittori qui fra' nostri, e proprie memorie, ed al sicuro ci erano Autori latini, da' quali potetter sapere, che Totila fece quivi gran cose, e per tutto guastò molte Terre (come di Perugia, e di Populonia si sa per gli scritti di San Gregorio) onde tutto questo romore sia uscito, e che non sol di noi si credesse una simil cosa, ma si dicesse ancor di altri, come d'Arezzo, il quale se fu, o non fu disfatto da lui non saprei negare, ed affermare non posso, ma che per essere stato allora arato da Totila, e seminato di sale (1) si chiamasse Arezzo; questo so io bene, che è senza dubbio una baja, ed un di que' semplici vezzi de' nostri vecchi, d' andare interpre-

<sup>(1)</sup> Questa baja incontrò felicemente la credulità di Gio. Villani, il qual la racconta, non che quella del famoso Novellatore Ser Giovanni Fiorentino Giorn. XVII. Nov. I. e quella del Poeta Fazio Uberti nella sua Geografia dicendo:

tando con queste deboli sottigliezze i nomi propri, dalle più vicine voci, e più simili che prime davan loro fra le mani, come fu quella di Pisa del pesare, ed altre tali, delle quali si è già mille volte parlato, perchè intorno a mille anni inuanzi a Totila, avea pure il medesimo nome d'Arrezzo.

Or per ritrovare il vero di tutta questa credenza, veggiamo tempo per tempo in che grado si trovasse la Città nostra; e sebbene non pare che de' primi tempi si dubiti, cominciamo pur dalle già dette prime rovine d'Italia, così per non lascia. re alcun tempo addietro, come perche egli è cosa certissima, che ella vi fu allora assit vicina, quando ella fu da Radagisio, che conduceva seco un escreito di cc. mila Goti assediata; nel qual tempo, come scrive il Santo Vescovo Paolino di Nola. ella si ridusse a così stremo partito, che erano d'ogni salute disperati i suoi Cittadini, quando sopraggiunto Stilicone con l'esercito Romano, gli levo d'.ll'assedio assai disordinati, ed incalciandoli senza

Vero è, che questa mutò nome e vezze, Quando Totila presela, che poi Strugger la fece, e arare a pezzo a pezzo.

Tanto si vuol dire della semplicità, che tal di loro dimostro nel gabellare l'etimo: logia di Pisa.

dar loro tempo o agio a rifarsi, ne' monti dietro a Fies de, gli fini di rompere con tanta loro strage, che e' non ne campò (come si dice) testa, che non fosse o morto o prigione, che poi come pecore si venderono a branchi per picciolissimo prezzo; il che tatto è per tante Istorie si noto, che qui sarebbe un perder tempo allargarsi troppo, sicchè questa volta non fu disfatta.

Vegniamo a' Goti, e a Totila specialmente, ove, come io dico, pare che principalmente si fermi questa voce comune, nel qual tempo, come abbiamo da Procepio e da Agatia, dopo la vittoria di Bellisario, e che egli con Vitige Ioro Re prigione tornò trionfante in Costantinopoli; Jasciò alcuni Capitani per guardia d'Italia, i quali non ritenendo le medesime arti nel mantenere, che s' erano adoperate nell' aequistare, ma avendo di lungo tratto perduta, non che smarrita la strada del valoroso Bellisario, mentre che guasti dall'avarizia ( rovina comune degl' infelici Capitani) attendono a rubare i popoli, e mal trattare i soldati, alle paghe molti, alle rassegne pochi, diedero alle reliquie dei Goti rimasi, o allontanati di poco prinza, occasione di pensare, ed appresso speranza di poter riavere il perduto Imperio; onde riunitisi insieme e pigliato a poco a poco l'animo e le forze, in breve gli ridussono a tale, che abbandenando le più

delle Terre e la campagna tutta, ristringendo insieme le foize loro, fecero in cinque luoghi testa, de più sicuri, ed opportuni per loro, come si dee cretere, e de' piu importanti alla somma dell' inpresa tatta, fra quali fu uno in Fiorenza nostra, donde agivolmente si conosce, che ella fusse in quel tempo delle principali, poiche per tale ella è fra tante altre scelta, nè solamente di sito e di muraglia per sua difesa forte, ma attissima ancora alla guardia di tutto questo paese. Perchè essendo creato Re de'Coti Totila Baduilla, non meno accorto e prudente nel governo, che animoso e forte nell'armi, pensò importare infinitamente alla sicurta e stabilimento del Regno suo, e delle fortune de' Goti, rimpadronirsi di questa terra, e ci mandò con tanta prestezza tre de'suoi Capitani intorno, e cominciò con tante sorze a strignerla, che Jastino (l'un de' cinque Capitani Romani deputato a questa guardia) colto all' improvviso, e senza vettovaglie, o fornimento d'arme e di gente, su vicino a perdersi affatto d'animo e di consiglio; ma pure striguendolo il pericolo, mandando presto a Ravenna a Cipriano e Giovanni, ne quali era la somma del governo, e mostrando a che duro partito fusser le cose di Fiorenza ridotte, ottenne agevolmente, per l'imporlanza della cosa, che qua si spedisse vo-tando quel maggior esercito, che si po-

tette in un subito mettere iusieme; che fu cagione, che i Goti, che avcano tutta la speranza nella prestezza, per allora si ritirarono e si ridussono in Mugello; che così pare a me, considerando la qualità de' siti, si possa interpretare la voce di Procopio Mycale, innanzi che Marcialla (1), che più è piaciuto ad alcuni. Ora in questa Istoria, che per avventura o rimase allora imperfetta, o si trova per ingiuria de'tempi interrotta, non si fa più di questo fatto menzione, nè si sa quel che per allora della sua impresa seguisse; se non che dal successo universale, e da quel che è negli scritti d' Agatia (che seguitò la Istoria di Procopio) si vede, che o per forza, o per accordo Fiorenza dovette pur venire nelle mani, o almanco alla devozione de' Goti, ma ch' ella fosse rovinata non già; perchè, poichè per la poca prudenza, e men virtù di questi Capitani di Giustiniano, i Goti ripigliarono quasi

<sup>(1)</sup> Primieramente si osservi, che altri leggono in Procopio Mucale: di poi vien creduto dal Dott. Brocchi nella sua Descrizione del Mugello, che sbagliassero quei, che fecero dire qui al nostro Borghini Marcialla, come paese diametralmente opposto al Mugello, per Mucialla, qualmente ha Lionardo Aretino De Bello Italico adversus Gothos Lib. 2.

ogni cosa, e Roma particolarmente, ( la quale poco manco, che non fusse da loro spianata affatto) fu costretto Giustiniano a provvedere di nuovo Capitano alle cose d'Italia; e ci mandò Narsete, del quale resta ancora in dubbio, qual fosse più in questa guerra, o la virtà, o la felicità; ma quel che di lui fa al nostro proposito, volendo recuperare il perduto si giudico, » che egli era necessario ripighar Fioren-35 za, onde avviatosi coll' esercito alla vol-» ta sua, gli uscirono incontro i Cittadini, » i quali avuto la fede da lui di non 33 dovere essere offesi in cos' alcuna, se » gli diedero liberamente « E son queste le parole stesse dell'Autore dalle quali chiaramente si cava quel, che io pur ora dicea, che ella era già venuta in mano de' Goti, e ch' ella stesse infino allora dalla parte loro, poichè bisognò a Narsete ripigliarla, ed oltre a questo, ch'ella non era stata rovinata, ne i suoi Cittadini dispersi, ma si trovava aucora in tal grado, che a volerla ricuperare ci fu necessario quell' esercito intero, e la persona di così eccellente Capitano, che a Città pure sfasciata di mura, non che al tutto spianata, come voglion costoro ch' ella fusse, era veramente di soperchio; lasciando stare. che Città spianata non gli poteva essere di comodo alcuno, impadronendosene, ne di sospetto lascimdosela dietro, ne era d'altra Borghini Disc. Vol. IV.

considerazione in quel grado, che il resto della campagna aperta; ma intanto si vede, donde uscisse originalmente quella opinicne, e che ella non era interamente a caso; e così si viene più di mano in mano verificando quel, che già tante volte a di-versi propositi si è detto, che i nostri vecchi in quelle loro Istorie spesso si appressarono, e quasi rasentarono il segno del veio, ma non sempre vi aggiunsero, o lo seppero pel suo buon verso pigliare, e darlo a noi; perciocchè attenendosi alle scritture vedute da loro, dissero vero, che ella venisse in mano a Totila, e fesse assai mal trattata; e seguendo la fama, che sempre accresce le cose, e si getta verso il più, non vero, che ella fusse disfatta.

Se dunque i Goti se ne impadronissero per forza, o per via d'accordo, sarebbe un volere indovinare, e si potrebbe credere, che con la sorza si tentasse nei suoi principi, e che finalmente per convenzione, e con que'patti, che si potettero avere da così seroce Capitano, e così guerriero, e sorse non senza sangue si terminasse: e questo pare che si cavi dalle parole de'nostri Scrittori, riducendole al vero dell' Istoria, i quali potetton per avventura vedere qualche Autore, o trovarne alcune memorie, come già spessamente diciamo, ove fossero alcuni particulari (o bene o no che se gl'intendessero) che non sieno infino a' tempi nostri

durate, quando sotto quella simulata amicizia ragionano di non so che chiamata in Campidoglio a consiglio de' maggiori caporali della Terra, e fangli da Totla traditorescamente ammazzare: ma molto più è atto a farlo credere la natura e costume di esso Totila contro a quelle Città, dove e' trovò resistenza, come in questa nostra avvenne, poichè sappiamo al sicuro, che ci ebbe più d'una volta a tornare; ciò era d'incrudelire contro ai capi: del che ci può essere saggio Perugia che si disese ostinatamente sette anni, ove egli ammazzò Sant' Ercolano Vescovo, ed altri molti principali, e popolo senza numero, e qui si dice di San Maurizio, siccome altrove si è ragionato, e par che generalmente avvenga, che i principali Cittadini e Magistrati, da' quali ancora principalmente si riconosce in questi casi la resistenza, e la somma dell'offesa, ne portino per tutti la pena. Ma a pensare, e forse credere d'accordo, non poco ancora mi muovono quelle parole di Agatia » Presa da lui la fede di non essere offess si ec. « che pajono proprio di persone, che abbiano in alcuna cosa mancato: che se per forza fosser sotto i Goti venuti. non ci aveva bisogno di perdono o di sicurtà, ma di compassione e conforto; dove negli accordi col nemico, ancorchè dalla forza nascano, come allora avvenue, che per più non potere e per non volere,

trovandosi inferiori di forze e senza speranza degli amici, aspettare l'ultima prova con tale rovina della patria, ci si condussero; pare nondimeno tuttavia, che vi possa essere alcuna cosa da imputare, potendosi dire sempre, che ben si sarebber potuti tenere aucora un poco, e forse difendere, se avessero voluto a pieno fare loro sforzo, e quel che doveano; ma come si andasse la bisogna allora, ch'ella venisse in potere de' Goti, si vede, e similmente, ch'ella non era in questo ultimo rovinata, e vi restavano ancora i suoi Cittadini, sebben forse non in quel numero di prima (che nelle guerre non ne nasce) pur non si pochi ancora, che se bisogno fosse venuto, fossero non atti a difendersi un pezzo.

Nè credo si possa anche dire, che dopo questa fazione fosse di nuovo da Totila ripresa e diserta, perchè egli ebbe da qui innanzi troppo che fare a mantenere quel che gli era avanzato, e difender se, non che dovesse pensare a nuovi acquisti, o alle offese d'altri: senza che Narsete gli sa sempre a' sianchi, e lo strin. se e rincacció, finche appiccatosi seco, finalmente lo ruppe e levo di terra, e termino felicemente questa guerra, che fu intorno l'auno della salute DLv. e non ci fu più allora da temere, nè ora a noi da pensare a nnovi danni da questi Goti. E così pare che assai chiaramente si mostri, che dopo la morte di Totila elia era in

piede, e conseguentemente che non sia vero questo romore che se n'e sparso, e già tanti secoli stato inconsideratamente creduto.

Né lo sousi, se anche avesser avuto lume, come pare che pure avessero, dello essere venuta in poter de' Goti, come ne conseguasi la rovina sua, poiché di Roma, che fu più d'una volta in questi secoli a forza presa e crudelmente saccheggiata, non lo concedono, o non lo dicono, e non lo credono.

Ma perche e' seguirono poco appresso per la sopraggiunta dei Longobardi di molto maggior rovine, e per dir cosi strage di Città in Italia, potrebbe credere per avventura alcuno, che quel, che sotto i Goti uon venne fatto, sotto questi Longobardi avvenisse; facendo pur fondamento in sulla riedificazione di Carlo Magno, che quanto alla possibilità del fatto, arebbe ancora più verisimile appicco; essendosi in questo tempo combattuto con istranieri, nimici barbarissimi, e sopra modo vaghi di revinare ogni cosa; dove que' Goti erano quasi compagni, e come divenuti Cittadini d'Italia, e che non essen lo irritati, non offendevano. E quanto al tempo, non solamente non arebbe impedimento alcuno, ma darebbe ancora non piccolo ajuto a tale opinione, da che su la principale sua impresa abbatter le forze, spegnere il Reguo e ristorare l'Italia afflitta dalle molte

rovine de' Longobardi; e così, pel sopraddetto discorso, sarebbe ben convinto quanto alle persone ed al tempo, l'errore di coloro; ma non perciò nell'effetto evacuato interamente il dubbio, o assicurata Fiorenza della rovina, che spesso in questi casi, come abbiam veduto, scambiavano i nomi, e' tempi, ma pure non ismarrivano interamente il fatto. Però veggiamo, che anche ne' tempi de' Longobardi ella non patì questo esterminio, sebbene come l'altre ricevè molti travagli, e come si dee credere infiniti danni.

Ma non sarà così agevole a ritrovare simili particulari della Toscana tutta generalmente, e per conseguente con l'altre insieme della Città nostra, nel tempo che dominarono i Longobardi, non perchè ci occorressero casi allora degni di special memoria, onde perciò non ne parlino gli Scrittori di que tempi, conciossiache qua audo sozzopra ogni cosa; ma perchè le Istorie ci mancano, o che pochi in quei tumulti, e nel comune sbigottimento si pigliassero pensiero, o che quando pur vi pensassero, non avessero agio e comedità di scriverle, che qualsisia di queste due altime cagioni ci può visibilmente rappresentare la miseria e la calamità di quel secolo, e come restasse ogni gertile costume, e poco meno che ogni umanità spenta. La somma è che delle scritture pubbliche ed Istorie universali, e delle particulari aucora, e private, ci è un mancamento da non si credere, nè si troverà peravventura un altro secolo da Augusto in qua, più povero di notizie, e quelle tante che ci sono, più confuse ed incerte (quanto specialmente a' nostri paesi attiene), che di questo de' Lengobardi; e quel poco ancora è forza andarlo, come talvolta in tempo di carastra minuti pezzi di pane, a uscio a uscio di questo e di quell'altro Scrittore limosinando.

Ma qui opporrà chi che sia, che si trova pure l'Istoria Longobarda di Paolo Diacono; ma questa non fu scritta nella caldezza, e nel corso di queste guerre, ma dopo la revina di Desiderio, quando essendo come prigione in Francia, ma pure assai carczzato, per guadagnarsi ancor più l'animo del vincitore, si mise a scrivere questa Istoria, la quale quanto all'impresa propria d'Italia, si può dire, che non abbia in un certo modo il capo, ed assolutamente manchi del line; perciocchè non vi si vede un continuato ed ordinato processo degli acquisti, secondo i tempi ed i luoghi; e de' particulari, che tanto si desiderano nella Istoria, non ve n'è quasi nessuno. Or del mancamento della fine agevolmente s'indovina la cagione, che egli, come affezionato di Desiderio (che al suo servizio stette, e gli fu molto caro, onde fu alla fine vicino a capitarne male) o non volle scrivere le miserie del suo primo pa-

drone, o non credette poterle scrivere a modo suo. Ma della prima parte credo io, che veramente non avesse che dire, essendogli dopo cc. anni, ed anni così fortunosi, troppo difficile ritrovar i particulari delle cose ne' principi, e per alcuni anni appresso seguite; e generalmente si vede per tutta l'Istoria sua, che appena tocca i capi, e la somma delle cose, e quelle molto strettamente; il che dalla pura carestia delle speciali notizie nasce; e questa, o perchè elle non fussero ne propri tempi notate, o che elle fossero già ite male, e ne fosse solamente rimasa la fama, e come una cotale notizia, la quale, non trovando meglio, fusse a seguire forzato. Ma come si andasse la cosa, e donde nascesse, questo è certo, che delle cose della Toscana di qua parla molto peco, e che non solamente della Città nostra, ma nè di alcuna delle vicine non fa mai motto, e sono appresso di lui le cose di tutto questo paese in un grande e perpetuo silenzio involte.

Ma non perciò voglio che ci perdiamo di animo, anzi raccogliendo e di qua e di là, e da pubbliche scritture, e da private quel, che di questa materia abbiam potuto in tanta strettezza ritrovare, spero che ci dovià venir fatto, come del tempo dei Goti, così mostrare il medesimo di quello de' Longobardi. Dicendo la prima cosa, che chi volesse dire le rovine di quei Longobardi e negli uomini, e negli edifi-

ci non essere state grandissime, ed avere un larghissimo paese abbracciato, senza dubbio s' ingannerchbe : e nel medesimo errore cadiebbe chi volesse dare ad intendere, la Città nostra essere stata in sì forti calamità, e tante rovine privilegiala; perchè surono, oltre a quel che si crederebbe, siere e terribili, e copersero generalmente questo paese tutto, essendo quella nazione naturalmente crudele e bestiale; e che, come gli altri si piglian diletto di giuochi e di passatempi, avea ogni suo piacere nel sar male, e sparger sangue, e disertare i paesi: onde notò particularmente di loro il Santo Dottore, per mostrar bene questa lor pessima natura, che dovendosi, come talvolta incentra, pubblicamente ammazzare, o come noi sogliamo dir, giustiziare alcuno, come a dolcissimo spettacolo, tutti a gara vi concorrevano.

Ma in questa parte delle rovine, per quel che io ho potuto da diversi lueghi comprendere, a pigliar ben la disposizione ed i costumi di questo popolo, e di quello che allora in questo paese avvenne, o potette avvenire, due distinzioni ci conviene generalmente fare, del tempo e de' luoghi: perchè quanto al tempo, se noi risguardiamo i principi, in que' primi affronti, che come ha il motto comune, sono fierissimi, gli troveremo pieni di fuoco, di rovine, e di sangue; che dopo alcuni anni, e passata quella prima furia,

venuono a indolcirsi un poco, quando, o come stucchi di tanti mali, o dalla benignità dell'aria mitigati, o da' dolci costumi del paese alquanto dimesticati, divennono assai più trattabili, e più umani, o che sarà più propriamente detto, un poco men ritrosi, e manco crudeli; perchè non fu mai vero, che e' sapessero quella lor natural fierezza, e barbara interamente dimenticare.

Entrò così feroce nazione in Italia l'anno della salute plaviii. sotto l'Imperio di quel dappoco di Justino Secondo, e s'impadronirono in un baleno della Lombardia, ove si accasarono principalmente, e fermarono il nervo delle forze loro, ed a poco a poco si distesero, passando lo Appennino, in Toscana; e per quel che si ragiona, occuparono da Arezzo, o dalle Chiane in qua, e peravventura quanto vengono oggi i consini della Chiesa, o peco più, o meno; e quasi altrettanto fra l'Appennino, e'l Mare d'Adria verso Ravenna, ove e per la comodità del mare, e per alcune altre cagioni, aveano posto il seggio loro i Rettori messi qua dall'Imperadore, che in questo tempo si cominciarono a chiamare Esarchi; e pure alcuna volta potette variare alquanto, secondo che o agli uni, o agli altri crescevano o scemavano forze, o si rappresentavano prospere o avverse l'occasioni, che alla somma di questo proposito poco rilieva.

E chi volesse un saggio de' processi loro in questi principi, e come e' furono violenti, e come bestiali, pigli quel, che scrive S. Gregorio il primo, o come alcuni lo chiamano, e non senza cagione, il Grande; il quale entrò nel Pontificato intorno al vigesim' anno da che era sopravvenuta questa rovina all'Italia, cioè DLXXXX. della salute » Allotta (dice egli) » seguirono quegli spaventosi segni in cie-» lo, quando schiere d'uomini armate, e » lance, ed altri arnesi da guerra, che ss sembravan fuoco, si videro da Aquilo-» ne verso le nostre parti sospinte » E poco appresso » La crudele moltitudine » de' Longobardi, come sguainata de' suoi 33 abituri, corse sopra alle nostre teste ad » insanguinarsi, e gli uomini, che in quess sia terra, come spesse e ben cestite bia-» de ne' campi, eran senza numero cre-55 sciuti, tagliati da loro, e come segati ss inalidirono, e furono le Città sacchegss giate, le fortezze spianate, arse le Chie-55 se, distrutti i Monasteri, e le ville, e i » poderi spogliati di abitatori; e così la » terra abbandonata da' suoi lavoratori, » ridotto tutto in solitudine, si vider re-» stare i campi alla libera possessione, e sy dominio delle fiere. Questo dice il Sanss to Dottore, come io l'ho saputo in questa nostra lingua a un dipresso recare. Aggiuguevasi alla natia fierezza la diversità della Religione, essendo una parte di loro

ancora Pagani, e fra' Pagani, de' più bestiali, e de più brutti costumi, che si trovassero, e suor di tutta l'altra comune Gentilità, e parte mali Cristiani, siccome insettati della pessima resia Ariana; talchè e quegli pel comune odio di tutto il nome Cristiano, e questi per propria rabbia contro a' Cattolici, facevan fra loro a chi peggio sapca fare, e spezialmente a' luoghi sacri, e dedicati al culto divino. Ma la prudenza, e la bontà del Santo Pastore riparò a molte cose, e molte ridusse a migliore stato, e con Agilulfo, che poco innanzi al suo Pontificato era nel Regno successo al terribilissimo Autari, si compose con certa forma di pace, e per mezzo della saggia Regina Teodelinda, donna Cattolica e religiosa, ottenne che si lasciasser battezzare i fanciulli, che dal sopraddetto Autari era stato vietato, e di mano in mano andarono le cose migliorando; finchè sotto Rotari posando un poco, o almeno intermettendo quel perpetuo uso dell'armi, si cominciò a pigliare alcuna maniera di vita civile. Egli primo formò le Leggi, che si chiamano l'Editto, con le quali quel popolo, fino allora sciolto e sfrenato, si riducesse ad alcuna umanità, ed a maniera di vita ragionata, e queste poi dagli altri Re accresciute, e alla qualità de' tempi e degli uomini di mano in mano accomodate, e spezialmente da Liopraudo, del quale se ne veggono alcune sopra

tutte l'altre, d'una naturale equità, e di molta religione piene; ed in somma furono tali queste leggi, che oppresso il Regno, e l'autorità tutta de' Longobardi, furono da' Re Franchi approvate, e ritenute, ancorchè in alcuna lor parte, come portava la diversità de' tempi, e la mutazion

del governo, emendate.

Ma in questo fu a un certo modo il giuoco forza, o ci si vide almeno molto potente la cagione; perchè poi che e' fu preso da Carlo Magno, o per necessaria, o per benigna, e magnanima risoluzione insieme, di non spegnere affatto il nome Longobardo, e che egli accettò titolo di loro Re, ben si convenne mantener le leggi a chi e' rendeva, o lasciava il nome, le facultà, e la vita. Quello può arrecare maraviglia, che mancato il Regno de' Franceschi, e che quel rispetto, o considerazione più non c'era, si mantennero pure in queste nostre parti gran tempo, ed ancora negli affari privati si trovano infino al mille e centesimo anno della salute ( e forse più oltre un pezzo ) con le regole di queste leggi molte delle cose private, e nou poche delle comuni, come ne danno lume le scritture, che ci sono ancora di que'tempi, ch' e' chiamano nominatamente l'Editto. E tanto sia per ora detto intorno al tempo; conchiudendo, che poichè i primi, e più sieri colpi non percossero in queste nostre parti, non si debba generalmente

di quelle estreme, e subite rovine temere. Ma quanto a'luoghi, io ci veggo tre simili distinzioni, e reali, e che, come nel sito, così portan seco non piccola differenza nel fatto: perchè nel luogo, ove prima percossero, nelle facultà, e nelle persone degli nomini fu infinito il danno, non tanto perchè così porta la natura de' primi empiti, come già è detto, quanto perchè essendo venuti per fermarvisi, non si potevano in una medesima stanza comportare due così contrari, e diversi subietti: onde su forza a' vecchi uscir del nido, e cedere a questi nuovi abitatori, cercandosi lor ventura altrove. Però oltre a que', che ne' primi affronti rimaser morti, molti se n'andarono sparsi, dove più comodamente pensarono potersi salvare, o pur gli balestro la fortuna; e si vede, che gran parte del popolo Milanese s'era verso Genova rifuggito, ed alcuni in Francia, ed altri altrove; e molti, e forse la maggior parte, e massimamente di donne religiose, a Roma, la quale non venne mai sotto il dominio de' Longobardi . Nel qual tempo si trova, che Maurizio Imperadore vi mandò certa somma d'oro da distribuirsi per limosina a questi poverelli rifuggiti quivi, d'ogni suo bene spogliati, per sollevare alquanto le miserie loro. Non ch'io creda perciò, che non rimanesse anche particella di vecchi abitatori, sebben peravventura pochi, ed a poco miglior condizione, che di schiavi; ed il nuovo nome, che allora nacque in Italia di Longobardia ( oggi abbreviata in Lombardia ) mostra la parte sopravvenuta di così numeroso popolo, come gran copia d'acqua in su poco vino, aver fatto col mome quasi tutto'l vecchio sapore svanire.

Ma pure, che alcuno ne restasse, mi fa credere, che dovendosi a Milano creare il Vescovo, e mettendosi que', che vi erano rimasi, a farne, secondo l'uso, l'elezione, non volle San Gregorio si procedesse più innanzi, se non s'avea la volontà di que', che s' erano ritirati in sul Genovese, come che i rimasi non fussero tal parte, che la lor elezione si potesse dire piena, ed intera. E che de' Longobardi vi fussero assai, lo mostra la pugna grande, che fecero d'avere un Vescovo del corpo, e della setta loro, che Ariani erano (come io dicea ) e ne fece sforzo Agilulfo, e ne dovette bravare, e minacciare il Clero; e se non fusse stata la costanza, e la sollecitudine di San Gregorio, era agevol cosa, che l'ottenesse.

Aveano anche tentato prima a Spoleto di avere una Chiesa a posta loro, e la vollero per forza occupare; ma spaventati per divino miracolo, non tentaron poi agevolmente sì fatte imprese.

lo tocco queste cose di Milano, e di altri luoghi, de' quali per ventura ci sono cota' notizie, che forse parrà ad alcuno, poco a propositito delle nostre; e tuttavia non son fuor di proposito della comune condizione di que' tempi, e dello stato particulare de' pacsi, che noi cerchiamo; onde come da' casi comuni, e che per l'ordinario sogliono essere una cotal regola delle altre parti, o vicine, o del medesimo corpo, si possano agevolmente i propri nostri accidenti, se non precisamente sapere, almeno in un cotal genere indovinare.

Ma quanto agli edifizi, non pare che la ragione consenta, che seguissono in quelle parti gran rovine; perchè avendo fin da principio disegnato di abitarvi, mal conto metteva loro disfare quelle stanze, le quali avessero allora allora, volendo stare al coperto, a rifare; nè le fortezze ancora aveano cogione di abbattere, ma ben del mantenerle, molte, e necessarie, perchè non restavano senza sospetto, non solamente delle persone offese da loro, che è naturalissimo, e verissimo timore, ma dei vicini ancora, e specialmente de' Franchi, che anch' essi tenevan di lunga mano gli occhi alle cose d'Italia, ed era noto a costoro; auzi si può verisimilmente credere, che particularmente fermassero il seggio del Regno loro in Pavia, e quivi (come è detto ) ristrignessero lo sforzo del poter loro, come in luogo opportuno, e quasi frontiera, a ribattere i primi assalti di questi Franchi, co'quali, come si vede nel

fatto, e per le Istorie loro, ebbero da contendere spesso, e da temere sempre. Or questa pare la condizione di questa parte, che fu prima da loro occupata, e dove principalmente si fermarono, e che da loro prese allora quel nome, che, come già è detto, si ha poi sempre mantenuto, di Lombardia.

Diversa alquanto si mostra la condizione de' paesi intorno, e vicini, che sono i nominati di sopra, la Toscana per quella parte, che noi dicemmo, e del principio della Romagna verso Ravenna, i quali si vede, che in diversi tempi, e per diverse occasioni, e con diversa fortuna, ma tutti passata la prima furia vennero in poter loro, e che talvolta furouo ripresi da' nostri, massimamente intorno a' confini, e poi riperduti, come variano le vicende ne' fatti della guerra in bene, ed in male delle parti: ma in somma pare, che questo acquisto fusse impreso da loro per allargare il dominio ed assicurare le frontiere, e per accrescere l'entrate pubbliche e private, e non per pigliarsela per propria abitazione, e finalmente al modo, o molto vicino di quelle, che i Romani propriamente chiamavano Provincie, le quali signoreggiavano e governavano, ma non abitavano.

Io ho dato esempio Romano, che molto bene ci accade, come conforme, e molto atto a dichiarare la natura propria di Borghini Disc. Vol. IV. 3 tal costume, perchè come nelle Provincie, ch' io dico, mandavano Governatori co' lo-10 nomi di Pretori, Proconsoli, e Propretori, che le guidassero, e mantenessero; così diviscro i Longobardi questi loro acquisti d'intorno, secondo che meglio s'accomedavano, in Ducati, deputando a cias uno per governo proprio Rettore, che per questo rispetto chiamarono Duca: e della nostra Toscana si sa, che n' era Duca Desiderio, quando fu dopo Aistolfo chiamato al Regno; e si potrebbe agevolmente pensare, che dalla vicinanza di Roma, come spesso fra' confinanti incontra, avessero origine i propri sdegni di Desiderio, o accrescimento i comuni di tutta la nazione col Pontesiee, i quali finalmente col mez-20 dell' arme Francesche si diffinirono; ma di non ci essere eglino popularmente abitati, senza entrare in molte parole, ci mostra il nome, non come quell'altro mutato, o se pure in alcuna parte variato (il che per la Romagna si dice ) non preso dal nome loro; anzi si potrebbe ragionevolumente credere, che allora primierameute nascesse questo nuovo nome, e si mettesse in uso in su tal occasione, del far differenza da quel, che si teneva in quelle parti da' Longobardi, a quel de' Romani, e che come quella parte si dicea Longupardía, così questa si cominciasse a chiamare la Romania: ma la verità abbia pure il suo luogo, che forse potette avere altra

cagione, ed in altro tempo, e sia questo

detto per via di considerare.

Da questa ragione agevolmente si può vedere, che in questo paese nostro potette ben di loro venir alcuno 'sciame, per dirlo così, come in colonic, e per guardia, e sicurtà loro, ne' laoghi più opportuni; ma non per tutto ugualmente, ne quella gran moltitudine, che in Lombardia. Perche dovendosi lavorare il paese, e cavarne utile, non potevano affatto dispergere gli abitatori; e volendosi assicurare, non ce gli doveano lasciare affatto soli, nè tanto gagliardi, e con tali forze, che non potessero, quando che si fusse, temere. E nel fatto tocco di sopra di Spoleto, si può vedere, che un cotal numero ce n'era, poichè cercò il Vescovo loro d'avere una Chiesa a uso suo, e de' suoi, secondo la loro Religione, separata dalle Cattoliche, e che gli Spoletini ancora vi erano, e vi aveano il Vescovo loro. Ed il nome di Massa Lombarda in questo nostro paese, che o Ridotto, o Villa, o Corte vuol dire, mostra, che pure ci se ne fermassero alcuni; e sappiamo ancora per alcune scritture private, che fino ne' tempi degli Ottoni, e più qua ci se ne trovava, ed nomini di non piccole facultà, e potere; il che da ricche donazioni fatte a Chiese, e Monasteri si vede, e confessano in quelle carte liberamente essere della legge, e talvolta nazione Longobarda: indizio manifesto, che

mune non ne furono ne principj tutti i

di questi lasciati alquanti.

Ma comunque questo si passasse (che 10.1113, non che certezza alcuna, non ce n c ) che molte tempeste, e danni grandissimi ci corressero, come porta seco la guerra, e guerra di si barbara nazione, non pare da dubitare; e se ne può dare l'esempio in Fiesole nostra vicina, ove, secondo che per alcune lettere del medesimo San Gregorio si vede, erano in questi travagli mal condotte alcune Chiese, nè avendo il modo da se, ( tanto eran venute al poco le forze e le facultà loro ) egli ordina per le mani del Vescovo di Luni (1) un certo ajuto di danari al restaurarle, che ci mostra la passata rovina; e poichè si mette mano a rassettare, che fusse

<sup>(1)</sup> In questo proposito nell' Opere di San Gregorio Tomo II. vi ha una lettera, che il Santo indirizza Venantio Episcopo Lunensi; ed è quel Vescovo, che l' Ughelli ci dà come Santo, e del quale riferisce parlarne S. Gregorio a Costanzo Vescovo di Milano, e del quale parla il Ferrari sotto 'l dì 13. d' Ottobre. Ora nella divisata lettera, d'un piccolo ajuto fino in venti soldi, o poco più, si parla, da erogarsi per la reparazione d'alcune Chiese di Fiesole.

tempesta, come posata; che opera, e spesa perduta sarebbe stata, entrare a racconciare quel, che ivi a poco potesse verisimilmente ne' medesimi termini ricadere. Nè dia noja, che e' non commetta questa opera al Vescovo nostro tanto vicino; perchè, oltre che e'poteva essere in questo travaglioso tempo, come molti altri, mancato, come peravventura lo stesso di Fiesole, poichè si mettono a chiedere questo ajuto un Prete, ed un Diacono, e non egli: nè si troverà troppo scrivere a' Vescovi delle Terre, che erano qui d'attorno venute sotto la forza de' Longobardi, onde scrivendo a tanti, per tutta Italia non si veggono lettere al Vescovo di Pisa, non di Volterra, non di Pistoja, non di Arezzo, non di Sieua; sicchè non dee parer maraviglia, che non iscriva al nostro, lasciando stare, che assai poteva avere in tante calamità da fare a casa; ed era questa impresa, più di ajuto, e di somministrare danari, che di cura presente, e però da dare a persone, che non fusser da' medesimi travagli oppressi, come fu in questi principi la Liguria.

Segue la terza distinzione, la quale potrei lasciare, non facendo interamente a questo proposito; ma per comprendere insieme il corso di questi tempi tutto, e le fortune della povera Italia, e perchè non sono anche questi accidenti interamente alieni dalle cose nostre, participando, come

io pur teste dicea, sempre un certoche le membra della comun fortuna del corpo tutto, ne toccherò in brieve quel, che a una general notizia di questa parte potrà per ora bastare, e questo fu il paese più Îontano, e gli orli intorno d' Italia, e di là da Roma la Puglia, e la Calavria, e tutto quel, che oggi si chiama il Regno di Napoli, lasciando per ora la Sicilia, dove anche passò la tempesta loro: ne'quai luoghi, nè come in que' primi, si accasa-rono, nè come i secondi, come lor propria possessione, e jurisdizione, e Regno, o come chiamar lo vogliamo, si riteunero; ma come paese nimico lasciarono da parte, per materia di prede, e per una cotale occasione di non si raffreddare nell'esercizio dell'arme; e se in cosa tanto fiera ed inumana si confà così gentile paragone, fu loro come a gentiluomini una foresta deputata alle cacce delle siere, dove si sogliono per passatempo esercitare, ed insieme riportarne piacevoli prede, e goderecce.

Ma diamo esempio più vero, e più simile alle maniere loro, e diciamo, che come noi veggiamo in questi tempi i Corsari d'Africa ogni anno a tempo nuovo mettersi in corso a ruba di tutto uomo, e danneggiare a lor potere le riviere di questi nostri Mari, così facevano quegli ogni anno loro spedizioni, ora in questa, ora in quella parte, rubando, ardendo, e sacin quella parte, rubando, ardendo, e sacin

cheggiando robe e bestiami, e tagliando, e facendo prigioni le persone; e da' luoghi forti in fuora, che si potevano da una prima furia diseudere, mettendo tutto il resto a fuoco e a fiamma: e talora non tanto per avidità della roba, quanto per una natia crudeltà, e come dir, per gola di far male. E così fu in questi tempi da loro scorsa, e rubata la Provincia di Valeria; saccheggiati i Marsi; presa la Città di Crotone, e menate in servaggio quell'anime; disfatto, e ridotto in cenere Montecasino, ed altre Chiese senza numero; e Populonia qua in nostra vicinanza, così spopolata, e diserta, che fu forzato San Gregorio di raccomandare quella Diocesi ridotta quasi a niente, al Vescovo di Roselle; e direi, che l'avesse unita in perpetuo, s'io non vedessi in capo a molti anni avere Vescovo proprio, come largamente si è nel dicorso Eccle-siastico ragionato, dove necessariamente furono alcuni altri particulari di questo tempo intramessi; ed altrove ancora a diversi propositi molte cose de' costumi, usanze, ed accidenti di que' tempi aggiunte, che adunate insieme, possono largamente supplire a quel, che qui per l'intera notizia di tutta questa parte si trovasse manco.

Nè lascerò di dire, poichè siamo caduti ne' notabili di questo secolo, che a questa occasione, ed in questo tempo spe-

cialmente, nacque, che alcune già di nome, e di non poco potere, o sieno venute manco affatto, o così ridotte al basso, che riteuendo dell'antico stato poco più altro che il puro nome si possono quasi dir nulla; ed all'incontro ne sono alcune surte di nuovo, che hanno col tempo acquistato nome, e potere, ed altre di piccole, e quasi di niente, con aver ricevuto per questa cagione non piccolo accrescimento, si trovano oggi in buon grado. E di questa varietà par che ne desse ca-gione principalmente l', opportunità de' siti più o meno esposti all ingiurie di queste scorrerie ed assalti, o per altre occasioni casuali, che nascono d'ora in ora, e portan seco cota' favori e disfavori, che malagevolmente se ne può dar regola, che abbracci tutto; e ci è questo intanto un chiaro ammaestramento, come vadano le vicende del mondo variando, e quanta sotto il sole sia poca la sicurtà di promettersi cosa alcuna di fermo, e perpetualmente stabile.

Non entro per ora ne'nomi particulari, che sono per le comuni Istorie noti, e non è cosa propria della materia nostra, bastando in genere, che alcune parti allora si disabitarono, ed altre di questi scacciati, e fuggiaschi si riempierono; e si cava particularmente dal medesimo S. Gregorio, che molti allora per loro scampo fuggirono in alcune Isolette della Riviera

di Toscana, il Giglio, la Palmosa, la Capraja, e la Gorgona, e se altre ci sono intorno, e vicine. Era seguito questo medesimo ancora ne' primi travagli d'Italia al tempo di quegli Unni, Goti, Eruli, e Vandali, che dal cccc. al ccccix, più volte villanamente calpestarono l' Italia, quando fu Roma presa e saccheggiata (come pur testè si disse) due volte; come fra gli altri si vede pe'l testimonio d'un Rutilio Numaziano, che navigando da Roma a Marsilia interno all'anno ccccxx. narra d'aver trovato le sopraddette Isole piene di gente, fuggita dinauzi a quella pestilenza de' Barbari; benchè la prima occasione dell'abitarsi un po'più del solito queste Isolette, si potrebbe agevolmente ad una pia e religiosa voglia attribuire, come là in Egitto i deserti da que' Santi Romiti, che ne fu l'inventore Santo Antonio, quando persone tutte date a Dio, per fuggire i pensieri e le cure del Mondo, in cota'luoghi solitarj, e dal comun commercio separati, e da ogni agio, e morbidezze delle Città, e deliziosa vita di quel secolo lontani, si ritiravano. E questo non è taciuto da Rutilio del primo tempo; e del secondo lo dice apertamente il medesimo San Gregorio; e così gli arebbe dato principio la devozione, e questo accrescimento la paura.

Ma da questo si può in tanto conjetturare la gran miseria di questi tempi:

poiche gli uomini, per manco male ( poichè non si può dire per maggior bene ) crano forzati a gettarsi in cotali scogli nudi e spogliati d'ogni umana comodità, e dove da se non era, se d'altroude non vi si portava, ed in una molto nuova e strana maniera, di terra fuggire le tempeste in mare. Ma lasciando questo, nel medesimo tempo, come è notissimo, e per la medesima cagione ebbe principio, oltre a Ferrara (1) la grande e potente Città di VENEZIA, che si ragiona intorno all'anno ccccxxx, la quale ancora in questo nuovo travaglio de Longobardi è verisimile ricevesse grandissimo accrescimento, all'occasione di così gran persecuzione, e così vicina, e che non fu, come quelle

<sup>(1)</sup> Avvi un monumento di Papa Vitaliano, creduto con ragione suppositizio, dell'anno 658. ove si mostra, che distrutta essendo l'antica Voghenza dal Re Rotari, la Sede Episcopale di essa si tasferiva a Ferrara Città nuova, ove nuova popolazione, e novelle abitazioni con Chiese, piazze e strade si andava aggiugnendo. Fuor d'ogni dubbio però il Biondo, e il Volaterrano fanno vedere tal Cit'à di moderna origine, e come contemporanea all'origine, che si assegna a Venezia.

prime di passaggio, ma ferma e continuata, rifuggendo in quelle lacune, e quasi memme, nuove genti di mano in mano, e conducendovi seco il meglio delle fortune loro.

Sarebbesi per avventura veduto ancora in alcune di queste Isolette di qua notabile successo, se le scorrerie de' Saracini, che dopo alquanti anni lungamente e crudelmente molestarono e mal trattarono queste riviere, e vi fecero infiniti danni e rovine, non l'avesser finalmente rendute diserte e disabitate; ed allora Populcuia, che molto debole, e mal concia della prima percossa, come di pericolosa infermità era uscita salva, non potette a questa ricaduta reggere, e venne manco; e non ce n'è rimaso oggi altro che il nome, ed alcuni pochi vestigi, ancorchè delle reliquie sue vogliano alcuni essere riuscito Piombino.

Or proposto così in genere, e come s'è saputo il meglio, lo stato dell'Italia tutta, e della Toscana specialmente, in questi travagli de' Longobardi, poichè non ci sono Istorie, che ci dicano a parte a parte come si conquistassero da loro questi paesi, e quanta la resistenza de' nostri, e quali fossero di qua e di là i particolari avvenimenti, e chi di loro provasse manco avversa, e più benigna fortuna, veggiamo, se per altra via ci venisse fatto il medesimo; perchè quando noi trove-

remo Fiorenza in piede, saremo sicuri, che ella non era in questo tempo rovinata.

Pelagio Papa (1) scrive al nostro Vescovo de' Bigami, e come e' se ne debha governare, che su poi per legge comune nel Decreto registrato. Or se io dirò, questo arguire, che Fiorenza susse in questo tempo in essere, parià debole argomento a chi è avvezzo all'uso moderno. Ma se si ricordasse di quel che già tante volte si

<sup>(1)</sup> La lettera di Pelagio Papa registrata da Giaziano nel Decreto Distinz. 34. comincia: Fraternitatis tuæ relatione suscepta etc. Per altro di uno di questi Pelagi, rispetto alla Città nostra, è stata creduta la consacrazione dell'antica Chiesa di S. Maria Maggiore di Firenze per un' Iscrizione, che in essa si legge, come ho fatto vedere nel Sigillo XII. del Tomo XIV. delle mie Osservazioni, coll' indicazione dell' anno 580. e per una che si leggeva alquanto varia, secondo che riferisce il Migliore; siccome altresi per una memoria, che era in un antico Calendario di tal Chiesa, che io riporto nel luogo sopraccitato; e sì ancora per una pittura, che vi avea nel Coro, opera di Spinello, cose tutte da sarsene molio poco capitale.

dice, e mi piace tante altre replicare, che il misurare le cose de' passati tempi con la canna de nostri, è proprio un voler errare a diletto, e mostrarsi in prova poco pratico de' comuni affari, non l'arebbe così per niente, ma per saldo, e per ben fondato; perchè questo uso de' Vescovi titolari, che ne' tempi più bassi, nella perdita di tanti Regni Cristiani, fu talvolta per la conservazione di alcuni antichi institusti, quasi necessariamente introdotto, non era allora. E fu per avventura la prima volta, dopo la perdita di Jerusalem e d'Antiochia, ed Alessandria, per ritenere, secondo l'antica forma, ne' Concili i nomi e i seggi de' Principi Patriarcati; come veggiamo nella coronazione de' Re di Francia, nella quale intervenendo, secondo gli antichi ordini di quel Regno, quei che chiamano i dodici Perì, fra'i quali è il Duca di Bretagna, oggi incorporato nella Corona Reale, e quel di Borgogna, passato nella Imperiale Casa d'Austria, danno in quell'atto a due il titolo di questi Ducati, acciò venga puntualmente il vecchio costume adempiuto.

Mi o da questa, o da altra occasione, che si avesse questa usanza principio, ella non era ne' tempi, che noi parliamo, ancora introdotta; e quando fosse mancato una Città, e disperso il popolo suo, non se gli dava più Vescovo; nè ancora quando vi rimaneva così poca parte, che non

fosse corrispondente a quel nome (che come ne laici avviene, che dicendosi Duca. Marchese, Conte, Cattano, Barone, Castellano, e Nobile, che sono questi titoli di Signorie, secondo i paesi diverse, e particularmente fra se distinte) si rappresenta subito co' nomi la differenza de' gradi, e degli stati loro; così aveva la Chiesa. Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Car-dinali, Priori, Piovani, Rettori, ed altri titoli, così di nome, come di grado, ed amministrazioni differenti: nè ad ogni luogo senza distinzione si dava il Vescovo ma quelle Terre sole, che per numero di Cittadini, e grandezza di territorio erano col fatto degno del nome di Città, ebbero i Vescovi; ancorchè ci ebbe talvolta altra considerazione, come della dependenza da altrui, e dell'avere suo proprio governo, ed alcune altre proprietà, che non accade rammentare ora; bastando, che all'uso d'allora, dovunque s'ode Vescovo, s'intenda Città, e Popolo in essere, e non rovinata e dispersa, che è quel, che si cerca in questo proposito; e si vede negli scritti di S. Gregorio, già in questa materia spesso allegati, che mancando in tanto calamitosi tempi, o molto assottigliandosi d'uomini alcuni Vescovadi, si unirono, ed incorporarono a' loro vicini, donde ne sono ancora de' principali intorno a Roma, con due nomi, o vogliam dire titoli; come, per darne esempio, assai noti Vescovo

Ostiense e Veliterno, Vescovo Portuense, e di Santa Rufina.

Ma oltre a questo, la materia che ricercava il nostro Vescovo, non era pensiero, nè occasione di chi ritenesse il nudo titolo senza cura, o amministrazione, ma di persona, che se ne volesse servire in fatto, e nel governo del suo gregge.

Quel che più presto è considerabile in questo, per toccare il punto reale, e che non serve gran fatto al proposito nostro, conciossiachè di due Pelagi, che soli di questo nome si trovano, se fu il primo, venne a essere dall'anno della salute pLv. al blav. essendo di poco mancato il Regno de' Goti, nel qual tempo per altre vie assai sicure si è mostro, che ella era in piede; se il secondo, fu ne' principj di queste guerre Longobarde, e nel maggiore ardore, si può dire, di que' tumulti, perchè su questi l'antecessore di San Gregorio, creato l'anno DLXXX., e potrebbesi allegare, che le disgrazie nostre succedesser poi, che ancora andavano scorrendo e conquistando questo paese: e così quanto al presente bisoguo, pel primo tempo quel sarebbe superfluo, e non a bastauza questo pel secondo; tuttochè l'uno e l'altro fusse buono a mostrare, che allora era in essere; però scendiamo a' tempi più bassi.

L'anno DCLXXXI. della salute, essendosi fatto in Costantinopoli un general Concilio, che si disse il sesto, negli Atti poi

che sopra questo, e per sua confermazione si fecero in Roma da Agatone Papa, si vede soscritto Reparato Vescevo nostro, insieme con parecchi altri de' vicini, di Pisa, Luni, Lucca, Velterra, Populonia, Roselle, Siena, ed Alezzo, ed altri ancora; e su questo in tempo che regnava Pertarit il xun Re de' Longobardi, e l'anno dell' e trata foro in Italia il centododicesime, quando cioè, le cose non solamente averano già preso la sua forma, ma erano ancora in modo posate, ed il conquistato da loro talmente stabilito ed assicurato, che poco luogo ci era più a nuove contese, onde n'avesse conseguentemente a nascere nuove rovine. Ma (che molto più ci assicura) noi abbiamo negli archivi della Cattedrale, una donazione di Spezioso Vescovo nostro a' suoi Canonici, della Corte di Cintoja vicina a Firenze, che era di suo proprio patrimonio, la quale, come altrove abbiamo detto, han posseduto sempre, e posseggono ancora, e son per la maggior parte le prebende degli antichi Canonicati; e ciò fu l'anno DCCXXIX. della salute, e del Regno di Lioprando il xII., e il XLVIII. dal sopraddetto Concilio di Agatone; per la qual carta (come che per l'antichità, e molto più per essere di lettera fra Gota e Longobarda, e di pessima mano scritta, a gran pena si legga) pur si mostra, non tanto Fiorenza essere in essere, nè si poteva chiamare, come fece il gran Poeta (1), ma ancora in quieto, e secondo quella fortuna, in assai tranquillo stato, non disfatta, o dissipato il popolo suo: anzi intorno a questo tempo si crede murata la Chiesa di San Piero in Ciel d'oro (2) che è ancora in piede, compresa nella Canonica nostra, sehben førse restaurata più d'una fiata (chiamata così, ad imitazione d'una edificata con reale magnificenza dal detto Lieprando sotto questo nome in Pavia, e come si dec credere per suo onore e soddisfazione) come largamente si è discorso nella soprallegata parte della Chiesa e Vescovi nostri, che è cagione, che qui brevemente ce ne passiamo. E se nel tempo di Lioprando ella era in essere ( e ragionevole essere è, quando avean posseduto, e possedevano questa parte già tanti anni pacificamente) possiamo essere assai sicuri, che non ci nacque poi occasione, donde ella potesse o dovesse essere rovinata. Perchè se contese nacquero poi, e se guerre di nuovo si ci riaccesero (che per la inquieta natura di alcuni pure avvenue,

(1) Dante Inf. 13.

Il cener che d'Attila rimase.

Borghini Disc. Vol. IV.

<sup>(2)</sup> V. la mia Dissertazione del piede Aliprando, inserita negli Opuscoli Calogeriani.

o sotto questo medesimo Re che si fusse; o sotto Rachis, che gli venne dietro, che Ildebrando suo figlinolo tenne tanto poco il Regno, che appena fra i Re si annovera, o pure al tempo di Aistelio, e finalmente di Desiderio, che fu l'ultimo) delle guerre tutte in questi tempi seguite ci è assai particulare notizia e de nomi, e de' luoghi, e delle cagioni; e si sa molto bene, che non ne fu alcuna in queste nostre parti, ma o vicine a Roma, o se altrove, tanto la noi lontane, che non ci è persecto, che s'abbia a dubitare, che ella de potesse ricevere mutazione o innovazione alcuna, da quel che ell'era sotto Lioprando.

Aggiugniamo a questo, che negli Scrittori ancera, o Franceschi o Germani che sieno, che particularmente notarono (1),

<sup>(1)</sup> Negli Annali de' Franchi, che narrano le cose seguite dalla morte di Carlo Martello in poi, si ha, che dall'anno 771. fino all'anno 809. Carlo Magno non celebrò mai il Natale del Signore in Firenze, se non l'anno 786, e che non passò a celebrare tal Solennità, nè la Pasqua in questi Paesi, se non l'anno 801. in cui stette a Roma, ove fu incoronato. Del rimanente, d'ogni anno tali Annali danno discarico de' luoghi, ove egli fu.

che andando Carlo Magno a Roma per sua divozione l'anno DCCLXXXVII. O DCCLXXXVII.

Circa poi le molte cose attribuite a Carlo Magno, il Lesleo, osservato dall' Ammirato giovane, nella sua Storia di Scozia volendo, che molte azioni ascritte a tal Imperadore uomo prudente, e di ottimi costumi, sossero fatte anzi da Guglielmo fratello del Re di Scozia suo collegato (tralle quali il ristoramento e la libertà di Firenze) scrive, che allora fu fatta una Legge da' Fiorentini, di doversi dal pubblico nutrir sempre Leoni, Arme de' Re di Scozia, in memoria di tanto benefizio. Circa poi alla bontà di vita di questo Imperatore, e alla sua pietà, che ha dato occasione fra noi al trovato d'alcune favolette, il vero si è, che l'anno 1166. l'Antipapa Pasquale andando in Germania canonizzò per Santo Carlo Magno, celebrandosi tuttora in quelle parti la sua Festa annualmente con uffizio. In una moneta di Osenburgo d'argento dell' anno 1715. veduta da me nella bella Raccolta del Sig. Giovanni di Poggio Baldovinetti, attorno alla figura di questo Imperatore si legge: S. CAROL. MAGNVS. IMPERATOR. FUNDATOR. A. XTI DCCLXXII., e nel rovescio, attorno ad un S. Pietro, CAPI-TULUM CATHEDRALE OSNABURGENSE SEDE VACANTE.

che e' fusse (che è fra loro generalmente differenza d'un anno) celebrò la Pasqua del Natale in Fiorenza, (che hanno per vezzo quegli Scrittori notare ogni anno, dove il Re celebrava la Pasqua di Natale, e di Resurrexi, che e' dicevan tener Corte, e Pasquare), e su proprio costume di que' tempi: nè quei, che scrisse diligentemente la vita, ne altri di quel secolo, che tenner conto di tutti i fatti suoi ad uno ad uno, fanno mai motto di questa riedificazione, che in su questa occasione almanco d'aver fatto la Pasqua in Fiorenza, non lo doveano tacere, rinfrescando loro il nome stesso la memoria di così notabile, così proprio, così fresco benefizio; e non doveano esser così scarsi di tre o quattro parole, che bastavano a notificarlo al mondo, che non era però senza gloria sua; che se non l'avessero mai nominata, non sarebbe tanta la maraviglia s'egli avesser passato sotto silenzio questa operazione tutta; potendosi credere, che fra altre grandissime imprese, non avesser per gran fatto la restaurazione d'una Città; che non però dimeno non tacquero le muraglie de'palazzi, e delle Chiese particulari.

Io non dico nulla, che alcuni de' nostri vogliono essere seguita questa riedificazione poi, che egli era già Imperadore, cioè l'anno occev. della salute, che con l'autorità de' sopraddetti Scrittori si convince agevolmente falso, essendovi stato innanzi xix. auni; senza che Carlo ricevuta la Corona Imperiale nella fine dell'anno occc. non tornò più personalmente in Italia; ma lo passo, perche, come più d'una volta ho detto, e di nuovo raffermo, ci riescono questi nostri, generalmente troppo grossi nella distinzione, ed osservazione de' tempi, nè facea forza loro il far fare una cosa prima, o poi, o quando era Re, o Imperadore: nè consideravano gl' inconvenienti, che ne potevan nascere: però non si pigli il punto in questo, anzi cortesia sarà sempre con esso loro, attendere in questa, e simili particularità, non tanto quel, che e' dissero, nè forse anche quel, che vollon dire (che peravventura non lo sepper sempre) ma quello, che a tutto lor vantaggio dovean dire; e piglisi qui, ch' egl' intendesser dopo la rotta di Desiderio, quando che si fusse, e questo con le sopraddette considerazioni, e regole si pesi, e disamini.

Ma come che uom dica, l'opinione della riedificazione per Carlo Magno essere stata universale fra noi, io ricercando la cosa più sottilmente, non la trovo però tale; perchè il nostro gran Poeta, sebbene andò dietro al comune errore della rovina, e la credette ridotta in cenere, tuttavia non toccò cosa alcuna di Carlo, ma ne fa semplicemente capo la propria

Cittadinanza, là ove disse:

Que' Cittadin, che poi la rifondarno Sopra il cener, che d' Attila rimase ec.

talchè da ogni parte si scorge la credenza loro dubbia, ed incerta, ed essersene dette allora molte cose, più per immaginazione, che per certa scienza che ce ne fusse.

Ma tornando a Carlo, questo anno, che venne a essere il xII. del suo Regno in Italia, si vede, che ella era in essere. Alcuni de' nostri più antichi Scrittori narrano, che la Corte, che e' tenne allora in Fiorenza, fu molto nobile e ricca, e contano questo particulare, che e' fece assai Cavalieri, e ne nominano fino a venti di nobilissime, e ( parlando secondo la proprietà di nostra lingua) di gentilissime famiglie, delle quali ce ne restano ancora, dopo quasi ottocento anni alcune. La quale così particulare, e minuta notizia non debbe parer maraviglia, non che impossibil cosa: (1) perchè è cccl. anni, o me-

<sup>(1)</sup> I moderni con ragione manto a rilente ad ammettere la cosa de tanti la-valieri nostri creati da Carlo Magno. Capo di questi moderni si fu peravventura Scipione Ammirato il vecchio, formalizzandosi di una tal credulità nel Borghini, così y Forte mi maraviglio, che il Borghi-

glio, che colui scrisse, e ci doveano, non tanto ci poteano, essere allora molte pubbliche e private memorie, che oggi per li propri, e molto fieri accidenti delle parti, e per le comuni fortune de' tempi, e per acque, e per incendi sieno ite male.

Ma quel, che mi piace a questa occasione ricordare, e che da se medesimo può agevolmente ciascun vedere, è, che il trovarsi tanta nobiltà insieme, il pensare a Cavalleria, far corte, e così onoratamente festeggiare cotai Principi, non son cose da Città disfatta, ma ne pur di piccola e debole, o di Castella, o di Ville. E quanto a queste particulari notizie, non si debbe mai senza manifestissima cagione recare in dubbio la fede d'alenno, come non si può talvolta pigliar sicurtà del giudizio; e di questi veggiamo, che scrivendo quel, che fuor de' lor tempi avvenne, presero tutto da altri innanzi a loro ( dirà qui alcuno, non sempre con tutto quel sapere, e con fare quella distinzione che bisoguava, e dirà peravventura vero)

<sup>«</sup> no diligentissimo Scrittore, mostri di » porgere credenza a quei cotanti Cavalie

ss ri di Carlo, e che a' tempi nostri si sia

ss trovata sepoltura di Cavalier Fiorentino so creato in quel tempo, in Milano: cosa

ss in verità a chi ha esperienza di cotali

<sup>»</sup> studj malagevole ad inghiottire »

ma non fa questo al fatto della fede; e basti, che non fingevano, o trovavano, onde si possa credere, che quell'uomo da bene scrivesse questo particulare di sua testa o immaginazione. È per confermazione di questo, mi piace riferire qui quel, che io ebbi già da Alessandro del Caccia (1) molto reputato nostro Gentiluomo, che trovandosi dall'anno MDXXVI. al MDXXXIV. in grandi, ed onorati affari in Lombardia, che fu Governatore di Piacenza, e di Parma, e prima proposto alle provvisioni dell' esercito della Chiesa in quelle guerre, s' abbatte a vedere in Milano un Sepolero antico, e secondo que' tempi, e quell'uso, assai magnifico, dove ( come per l'Inscrizione si manisestava) un nostro Gentiluomo Fiorentino, e Cavaliere del detto Carlo Magno era sepolto, che l'avea in molte sue imprese onoratamente seguito, e da lui era stato molto onorato, e riconosciuto. Io non avea volto in quel tem-

<sup>(1)</sup> Alessandro di Gio. d'Alessandro de Caccia fu Governatore di Piacenza, e di Parma per la Sede Apostolica. Fu anche Commissario Generale per la Guerra di Siena, Commissario di Pissoja, e Senator Fiorentino Più altre cose di lui possonsi vedere nella mia Serie de Senatori Fiorentini, impressa in Eurenze nel 1722.

po l'animo alle cose nostre, nè era sottosopra allora, come è stata in questo tempo, la caldezza, e la diligenza de' nostri,
di ritrovare, e conservare queste notizie
dell'antichità: e mi è incresciuto poi sino
all'anima, ch' io non presi il nome, e altri particulari; che quando arei voluto dopo la sua morte (1) non ho potuto; anzi
ho saputo, che (come di tal memorie
antiche tutto il giorno avviene) è oggi disfatta; ma ben son certissimo, ed a come
venne quel ragionamento in campo, e per
la qualità di quello onoratissimo Gentiluomo, che cagione non vi era, nè voglia
vi potea essere, di fingere.

Dicono ancera, che egli fondò, e dotò la Chiesa de' Santi Apostoli in Borgo. (2) Io non ho altro veduto, che una breve nota, che vi è in Sagrestia, che sommariamente contiene, che ella fu fondata da lui il detto anno Decev. (3) e consecrata il

<sup>(1)</sup> La sua morte era seguita l'anno 1556. a' 17 di Febbrajo. Ma questo poco importa al fatto, del quale non si presta fede.

<sup>(2)</sup> Vale a dire, in Borgo S. Aposto-

lo, come comunemente si chiama.

<sup>(3)</sup> Simil memoria havvi esteriormente sulla porta a man manca della Chiesa stessa. Il Migliore nella Firenze illustrata » sono comparischino in questo luogo di veri-

di della Pentecoste per le mani dell' Arcivescovo Turpino; il che parte credo cavato dalla sopraddetta opinione, parte pur dal privilegio, qual dicono conservarsi entro l'Altare murato: che se questo si vedesse, o pur la copia intera, si potrebbe risolvere alcuna cosa di certo. Ma nel tem-

<sup>»</sup> tà gli Scrittori degli Annali di Francia ss Bertiniani, e Metensi, e ci dichino essi, s che furono coetanei, e Scrittori diligentissi. ss mi delle geste di Cario Magno, dove ss era egli nell' 805. Rispondono ambidue ss ad una voce contesti: in Carisiaco, luoy go celebre della Germania, ove con 35 Leone III. celebrò il Natale del Signoss re, e la Pasqua in Aquisgrana, fatto s ch' egli ebbe accompagnare il Papa per s la Baviera fino a Ravenna » Nella Base della Reliquia di S. Sim. Stilita conservata in S. Giovanni di Firenze mi vien riferito, che si legge # HAS VENE. RANDAS RELIOVIAS DONAVIT ECCLE. SIE S. IOANNIS INCLYTVS REX FRAN-CORVM KAROLVS MAGNVS ROMANO-RVM IMPERATOR SEMPER OVANDO RESTIEVIT INTENTED FLO-BENTIAM. OVE RECONDITE FVERVNT PER ARCHIEPISCOPYM VASE ENEO A MO DOMINI I DE MENSE IVNIL "CCCLXXXXVIII. IN HOC ARGENTED RECONDITIONIO COL. LOCATE.

po è senza dubbio errore (1) perchè (come già è detto, dall'ottocento in qua non passò più Carlo in Italia, ed in alcune Cronache di Scrittori di là si trova, che in Calende di Giugno di quest'anno si saciò dal medesimo Arcivescovo Turpino la Chicsa di San Jacopo in Compostella, essendo presente il detto Imperadore: nè poteva esser nel medesimo tempo in due luoghi così lontani; ma in questo potette travedere quel copiatore, e bisognerebbe vedere l'originale. E suor del tempo, questo à ben chiaro, che il fatto in se, o fondazione, o denazione ch'ella si fusse, non ha di sua natura difficultà, perchè era in uso comune in que' tempi; ed egli prese in protezione, e dono magnificamente ad alcune altre delle nostre Chiese: e particularmente se ne trova una di San Miniato, fatta da lui, quando s' intitolava Rex Fran-

<sup>(1)</sup> Il Migliore suddetto » Nel 787. scrivono i medesimi con le seguenti paro» le: celebravit gloriosus Rex Natalem Do» mini in Florentina Civitate (alle quali,
« medesimamente corrisponde il Sigonio)
» itaque numero peditum, equitumque
» idoneo comparato, incunte hyeme Alpes
» tanta celebritate superavit, ut solemnia
» Natalicia Florentiæ in Etruria celebravit
Discordano nell' anno assegnandone il 786.
gli Annali de Franchi soprannominati.

corum, et Longobardorum, et Patritius Romanorum (ciò fu innanzi l'anno decc.) e perchè vi manca la fine consumata dal tempo, non si vede il luogo, e l'anno della data; ma dicendo di farlo per l'amor di Dio, e per l'anima della già dilettissima moglie sua Ildegarda, si può dire sicuramente, ch'e' fusse dopo il dicelexe, nel qual anno, come abbiamo dalle Istorie sue, morì la sopraddetta Ildegarda, e pel titolo, che si dà innanzi all'occo.

lo non ho tocco cosa alcuna in questo ragionamento, di quello, che già parlando della prima edificazione di Fiorenza diligentemente notai; che quel, che poi si disse il primo cerchio di Firenze, non fu veramente il primo, che in questo proposito sarebbe stato per avventura fra quanti se n'è arrecati, o generali di tutti, o particulari del fatto nostro, un de' più verisimili segni; ed a chi la volesse pigliare co' denti, pe' vecchi potentissimo argomento di questa rovina. Ne l'ho taciuto, perchè e' mi sia uscito di mente, ma perchè mi pareva un replicare senza molto bisogno il medesimo, avendone discorso quivi tanto, che anche per questo luogo poteva assai acconciamente bustave: ma tuttavia perchè molti amano le cose chia e e smaltite, ed io desidero di soddisfire a tutti, replichiamo in breve, ed msieme quel, che spartamente si disse allora, e liberamente apriamo lo scrupolo, che ci si vede.

Perchè se questo, che noi abbiamo oggi pel primo cerchio, e del quale ne assegnano i nostri Cronichisti i termini, e se ne veggono ancora chiare le vestigia, (e i nomi, che durano ancora, Porta Rossa, Porta Santa Maria, e Por San Piero, non ce lo lasciano dimenticare) è vero; e dall'altra parte se quello, che con molte verisimili ragioni si discorse allora, non è falso, non si può negare, che questo non sia un poco mutato dal primo sito della Città, e alquanto ristretto. (1) Che per dire dell' una delle bande, aggiugneva quello all' Anfiteatro, che comincia (come ancor si vede) in capo dell'Anguillaja; questo non passava la Badía, la quale, come testimonia la Contesta Willa madre del Marchese Ugo, che fu la fondatrice, in una sua donazione (2) dell'anno DCCCCLXXXII. fu da lei lungh' esso le mura della Città edificata. E

<sup>(1)</sup> Qui non disdirà per avventura il rimettere il lettore a quel che per noi si dice de cerchi della Città, opera, che in breve andrà sorte il torchio.

<sup>(2)</sup> Se la carta di Donazione è quella, la cui data è di Pisa, vien riportata dal Puccinelli nella Cronica della Budia

che quello antico fusse tale, se le ragioni allegate allora vagliono cosa alcuna, non par che se ne debba dubitare. Di questo altro per iscritture private d'intorno al millesimo anno della salute, e innanzi (come è la soprallegata carta) si vede, che egli era in quel modo, che lo descrive il Villani nel primo; onde si potrebbe agevolmente sospicare, tale mutazione essere avvenuta intorno al tempo di Carlo Magno, e al sicuro, come io credo, poi che l'Italia, e la Toscana specialmente, fu libera dalla servitù de' Longobardi, che farebbe un mondo per chi amasse di tenere l'opinione del suo dissacimento per vera.

Tuttavia, poichè, come si disse allora, questo non conchiude subito, e necessariamente quella total rovina, che con molta proprietà chiamò in alcun luogo il Poeta incenerarsi; e se alcuna parte venne allora rovinando, come non sol potette, ma molto veris milmente dovette avvenire; ciò per molte altre cagioni potette nascere e specialmente dal tempo, che consuma e divora ogni cosa. E si mostrò allora con esempj di fabbriche fortissime, e da chi era Signore del tutto con istu-

Fiorentina a 198. e legge juxta muros ipsius Civitatis.

penda spesa, e sommo artifizio murate, nella somma pace e tranquillità del mondo, essersi in molto manco spazio di tempo, che non è cc. o ccc. anni, vedute disfarsi, e avere avuto di nuovo rifacimento bisogno; non che queste nostre mura, e gli edificj finalmente d' una Co-Ionia si debbano credere eterni, o si abbia a tenere per maraviglia quella mutazione e mancamento in loro, che si vede e passa come ordinario ne' miracoli del mondo. Ed agevolmente poche Città dell'antiche si troveranno oggi (e delle nostre vicine ne abbiamo specialmente chiarissimi segni ) che non abbian fatto in tanto rivolgimento d'anni, e di cose alcun mutamento dalla sua prima posta, o allargata o ristretta, o variata di forma o mutata di sito, o finalmente in alcun modo alterata: che se di tutte n' ha avere Totila la colpa, o Albuino, e'fecer certo del male assai, e sarà stato più di quel, che si dice un mondo; ma non tutto il male fece egli, o questi Longobardi, e ci hanno gli uomini stessi, ed il tempo la parte loro e grande. Ed a questo proposito mi giova di allegare una scrittura di Aldobrando nostro Vescovo dell' anno MXIII. appunto, il quale dicendo, che avea trovato nel visitare la sua Diocesi, la Chiesa di S. Miniato, non molto discosto dalla Città (e che già era Monasterio) quasi distrutta, non ne dà la colpa alle guerre, non a barbari e

nemici del sangue nostro, ma alla negligenza umana, e troppa sua vecchiaja (1) (per usare le sue parole) che molto agevole gli era a dire, e con men carico de' suoi antecessori, per le calamità dei passati tempi, o per le persecuzioni dei barbari, e con altre parole proprie di quel proposito, se da questa fosse venuta quella rovina; e così finalmente si vede esser vero quel, che della fama si dice, che ella non è manco ricevitrice delle vanità, e del falso, che annunziatrice del vero.

Queste adunque sono sommamente le cagioni, che mi fanno credere, che Fiorenza non fosse, secondo questa comun fama, disfatta. Ma qui mi par sentir dire, ch' io mi parta troppo questa volta dal mio proprio ed antico costume, che non soglio mai tenere poco conto della generale voce de' popoli, credendo, come di vero io credo, che non si lievi mai a caso, o almaneo senza alcuna ombra di vero, un così comune e continuato grido, quale specialmente è questo, da tanti scritto, e spesso allegato da' nostri e da altri, e così generalmente da tutti creduto: che quando

<sup>(1)</sup> Le parole della Scrittura, riferita dall' Ughelli, sono: quia nimia vetustate neglectam, atque pene destructam inveni.

auche non ci fusse nulla dalla sua, non sarebbe questo solo da stimar poco. E di vero mi metterebbe pensiero questo, e sarebbe atto a fare, ch' io mi risolvessi a credere in parte, e quasi ridirmi, tanto ho fatto sempre capitale del pubblico giudizio, s'io non ci vedessi agevole, e molto piana la riuscita, e come si possa senza danno di mura, e senza disfacimento di case, e quella tanta dispersione del popolo verificare questa fama comune, e riconoscere il singular benefizio di Carlo Magno; e tutto si riduce finalmente a interpretare bene il fatto, che non sarà altro, che vedere realmente, in che grado si trovassero allora le cose nostre, e che variazione elle pigliassero dalla vittoria di Carlo.

Noi abbiamo detto, e bene, s' io non m'inganno affatto, che Firenze non fu mai desolata, o spianata, sicchè si potesse

dire, come di quell'altra:

## E biade dove fu già Troja:

nè la sua Cittadinanza mandata spersa pel mondo fuor del suo natio terreno, come si sa a molti popoli e Città essere avvenato, e questo si è tempo per tempo in tente, e così varie fortune d'Italia con autorità, con ragioni, e con autentici testimonj assai chiaramente dimostrato; e dall'altra parte non si è aucora negato;

Borghini Disc. Vol. 1V. 5

che ella quasi necessariamente nelle facultà, nelle persone, e negli edifici, così come il resto di questo paese, ricevesse infiniti danni, e che il medesimo inganno sarebbe a dire, che ella fosse al tutto guasta, e diserta; che ella rimanesse al tutto fuor delle comuni miserie dell'altre.

Ora stando tutto questo fermo, ed altro non replicando de'comuni danui delle guerre, de' quali si è detto assai; veggiamo, poi che farono que primi moti quietati, e che si prese alcuna forma di pace in questi paesi, in che grado ci restassero i nostri, e come in questo temno fra loro si reggessero, ed a che condizione co' vincitori si mantenessero, e qual maniera di vita finalmente fosse la loro; che ci sarà una agevole e spedita strada a ritrovar questa liberazione, e restaurazione di Carlo. E qui chi vuole dubitare, che rimasi superiori i Longobardi, e parendo loro (come era in fatto) avere dome le forze e gli animi de' vecchi abitatori, essendo prima assai per natura e divenuti poi per tante vittorie molto più ingiuriosi e superbi, tenessero in una dura e misera servitù i popoli sottoposti a loro? che oltre alle molte occisioni, e cacciate seguite nei primieri assalti, oltre a'ruhamenti, all'angaríe, alle violenze ne' tempi seguiti continuate; che pensando all'avvenire, ed alla sicurezza loro per sempre, essendo

FU DISFATTA. (come porta la natura di chi offende) quasi necessariamente sempre pieni di sospetto; che cercassero anche sempre, e per ogni via di assicurarsi, e perciò smembrassero la Cittadinanza, indebolissero le forze pubbliche, e levassero ogni autorità a' popoli; e se vi restarono persone di credito, e di alcuna qualità, che e' le tenesser basse, che non potesser alzare testa, o le assentassero, ed il resto del basso volgo trattassero da schiavi, e finalmente ovunque fosse lor data, o si fingessero cagione di temere, che e'volessero in ogni mal modo liberarsi da' sospetti: il che non poteva nascere senza ingiuria, e mal governo della parte, onde il sospetto nasceva. Noi leggiamo de' Romani non punto per natura crudeli; di poi, come a discretissime leggi avvezzi, ed in civilissimi costumi allevati, per accidente umanissimi, che pur volendo assicurarsi di Capova, averne tutta la nobiltà cavata, ed alla plebe tolta ogni occasione di ritrovarsi insieme, nè lasciatovi corpo alcuno, o forma di pubblica autorità, ed in molti modi assottigliati di forze, e quasi tagliati tutti i nervi di lor potere. E che pensiamo noi, che dovesser fare, o che si può aspettare da barbari, da sospettosi, da avari, da superbi, e da crudeli insieme? Noi sappiamo di alcuni chiamati da altri popoli in ajuto, o per difesa contro a' propri nimici, poiche ebbero fatto il servizio, e che

in premio del benefizio furono accettati iu parte de' beni acqui 'i di nuovo, o salvati de' vecchi, esser divenuti ingiuriosi, ed a poco a poco intollerabili agli amici: che se ne potrebbe dare l'esempio di Ariovisto; non che di questi si possa credere bene alcuno, che abbandonati spontaneamente i lor vecchi nidi, sterili, e strani, e venuti apposta per godersi il bel paese, e i larghi ed agiati campi d'Italia, ci doveano avere per veri e capitali inimici: però non sia chi dubiti, avvengachè in diversi tempi potesse essere la signoria loro diversa, e sotto alcuni Re più moderati e discreti, qual fu per avventura un Lioprando, come già si è accennato, tollerabile; nondimeno non sia ( dico ) chi dubiti, che la condizione de' nostri fosse in que' tempi generalmente pessima, e che fosser trattati a guisa di sch'avi, spogliati d'ogni autorità nel pubblico, e comodità nel privato; usurpandosi quegli tutto il governo, e volendo in mano le guardie, le sorze, e l'entrate, e proventi tutti, onde i migliori, e di più nobile animo, e da questa indegnità mossi, o si ritiravano pel contado, vivendosi taciti e quieti, o in altre Terre si trasierivano, dove come forestieri non erano tauto guardati e non sentivano così fieramente le punture della indegnità, come a casa: e finalmente, chi chiamò i Franchi alla libertà d'Italia, altro che queste

ingiuvie, queste indegnità, questi aggravj, e queste violenze in pubblico, ed in
privato usate da loro? E se non aveano
bisogno di rifacimento le Città nelle sue
muraglie, che non n'eran però interamente senza, n'aveano più che necessità
ne'suoi poveri Cittadini afflitti, oppressi,
angariati, e disfatti. E chi dirà non esser
questo stato, e questa servitù egual rovina, se non maggiore, di quella delle muraglie? o che altra, o maggior morte può
avere una Città di questa? se già noi non
vogliam credere, che la Città e la deguità tutta consista nella calcina, e ne'sassi.

Ma chiamato Carlo Magno, e scongiurato da molti prieghi del Sommo Pontefice Adriano, mosso anche egli da pianti e dalle querele del popolo Cristiano, che tutto era come generale Pastore, alla cura sua, di venire a liberare da così dura e così lunga servitù l'Italia; e rotto felicemente Desiderio, e mandatolo prigione in Francia, e con esso i capi principali, e cavatone insieme, e per sicurtà sua, e per tor cagione a nuovi disegni, e per intera libertà del passe e coutento de ropoli, i maggiori e più oltraggiosi de' Longobardi, e più avvezzi a tiranneggiare; ed il resto di loro privato d'ogni autorità, e magginranza, e tolta lor di mano la pubblica amministrazione, e ridotti i vecchi abitatori, per compassione de' quali era venuto, nell'antica libertà e pristino stato loro;

chi non vede essere stato questo veramente un risuscitare da morte a vita, un rilevare di nuovo le Città giaciute già per terra tanti anni, ed essere stata questa una vera restaurazione di queste Città tutte; ma tanto più specialmente della nostra, quanto più ella fu da lui specialmente carezzata e privilegiata, e che non solamente que' che ci si trovarono allora, da così lunga servitù usciti respirassero, ma quelli, che per le sopraddette cagioni s'erano allontanati, lietamente tornando a casa nei primi ler beni, gradi, dignità e riputazione, ringraziando Iddio e Carlo si rimettessero?

Noi leggiamo essere talvolta accaduto, un esercito già rotto (come a un altro Carlo, per darne esempio, nel piano di Tagliacozzo con Curradino avvenne (1))

<sup>(1)</sup> Il Sozomeno Pistojese in quell'Istoria, che ora per la prima volta esce in pubblico, di così famosa inaspettata vittoria tra l'altre accenna il tempo così: Rex vero Carolus victoria fretus, usque ad vesperum suos equites signo dato in castra ibidem congregavit. Haec enim victoria habita fuit anno a Christi nativitate MCCLXVIII. die vigesima tertia Augusti in agro prope Tagliacozum, ubi Rex Carolus Abbatia Sanctae Mariae de Victoria, cum maximo redetae

essersi per buona ventura rifatto, ed aver messo in fuga e in rovina la già vincitrice oste, dove in un subito mutata la fortuua delle parti, si è veduto legar quelli, che allora allora gli menavan prigioni, e spogliare gli spoglianti, e girarsi ogni cosa a rovescio di prima. Così fu a vedere allora in questa rivolta nel rientrare i già spogliali ne' propri beni, i sempre comandati cominciare una volta a comandare, ripigliare il governo ed i pubblici offici quei che n'eran tanto tempo fuore, e quella Città, ch'era stata tanti anni in mano, e podestà di stranieri, tornata al governo de' suoi figliuoli, diventare un' altra. Or non doveano giustamente e veramente chiamare i postri Carlo loro liberatore, loro restauratore, loro rinnovatore, e finalmente il lor Cammillo? Or ecco quel che vollero dire i nostri vecchi Scrittori, i quali in questo, come in molte altre cose, vennero bene a dare presso al segno, ma non lo seppero o conoscere o spiegare per l'appunto: e vedendo, che a restauratore precedeva per una tal conseguenza innanzi disfacimento, e non sappiendo ben distinguere fra queste sorti di rovina, appigliandosi alla materiale, ed appropriando, dirò

ditu, ac proventu ad futuram rei memoriam aedificari fecit, prope Tagliacozum oppidum.

cost, al corpo quel ch' era nell'anima avvenuto, e mossi in parte da' que' verisimili, che di sopra abbiam detto, si gettarono a quella universale del seggio, e della muraglia, la quale in vero effetto non era seguita. Ma questa è veramente quella restaurazione e rifacimento della Patria nostra, che e' vollero dire, e che non si può spegnere nella fama universale, nè cavar della memoria de' nostri cittadini, e pigliandola pel suo verso non si debbe ancora. Questo è il vero ragunamento, che fece Carlo de' nostri Gentiluomini, cavandegli delle Ville, e delle tenute e Castella vicine, e riducendoli a riabitare la Città, onde gli aveano cacciati le ingiurie e la mala compagnia di que' barbari, e potremmo dire coi nostri vecchi, a rifarla, poichè veramente ella si rinnovella, e se non di mura e di sito, di condizione e di stato si muta in un'altra. Questa è quella liberazione, che movea, come si legge, i popoli sciolti da sì aspro e grave giogo a uscirli incontro, quando si accostava alle Città, festeggiando, e chiamandolo il liberatore, conservadore, restauratore, e padre loro, onde (e sia questo detto in passando) non ci ha luogo quella servitù, che si immaginava Barbarossa, quando anche le sue ragioni dependessero da questa rinnovazione di Carlo Magno, poichè ella non fu il riducimento in nuova servitù, ma

propria liberazione di quella vecchia, che

ci avea trovata. Ma di questo altrove.

E seguitando il proposito, così si verifica l'antica fama, e tutto quello, che del merito di Carlo Magno ver noi scrissero, come seppero, il Malespini e il Villani, e non perciò s'accetta quella rovina di Ficrenza, ch'ella non ebbe mai, e no debbon ragionevolmente restare le parti contente, e soddisfatte avendo ciascheduna l'intento suo.

lo ho serbato all'ultimo in prova quel che ad alcuni potrà parere pure assai, della opinione del disfacimento di Firenze, e riedificazione da' fondamenti per Carlo Magno; anzi in un certo modo crederanno, che e' la mostri chiara. Questo è l'Editto o Decreto, che si dice trovarsi in uno alabastro a Viterbo (1) il quale pone, che i

<sup>(1)</sup> Noi avevamo in animo di far nuovamente riscontrare in Viterbo questo Editto, e di prendere ( per pubblicarlo) il saggio del carattere, nel modo che lo fece riscontrare, e lo mandò a Firenze di Roma Girolamo Mei con una sua lettera al Borghini ne' 6, di Luglio del 1566. ove dice » Mando a Vostra Reverenza » una copia fatta riscontrare in Viterbo » dell' Editto di Desiderio, dalla quole » ella potrà agevolmente raccorre quello » che potesse significare Oppidum appresso

Fluentini sparsi e senza nido, fussero da Desiderio ultimo Re de' Longobardi raccolti, e messi in non so qual Castello di

" Desiderio in questo ec. " Bene è vero, che contrario è il sentimento, che dell' Editto abbiamo noi, a quello che na ebbe il Mei, onde ne fu rampognato. Egli ebbe credenza in quello, noi e il Borghini no, e così ci siamo risparmiati tal briga. Gli editori eruditissimi delle Lettere del Mei, e del Borghini nelle Prose Fiorentine, così difendono questo buon Letterato nella Prefazione alle medesime. » E qui » ci pare di dovere opportunamente avver-" tire i lettori, che l'avere costantemente » difeso la verità e la legittimità dell'E-» ditto di Desiderio conservato nel marmo » di Viterbo, non dee per nostro avviso » oscurar punto la fama del nostro Giro-" lamo Mei, nè diminuire in verun conto n la stima, che giustamente meritarono i y suoi non volgari talenti; imperciocchè, 3 oltreche queste memorie furono traman-» date a noi in tempi barbari, e scarsi di » buoni ed accurati Scrittori, si tratta di » cose, la verità, o falsità delle quali. 33 depende, non mica da matematiche di-» mostrazioni, ma da congetture o indu-» zioni, laonde agevolmente puote acca-» dere, che a taluno facciano maggior " forza ed impressione gli argomenti, che

FU DISFATTA.

Mugnone di nuovo elificato da lui pe' Fiesolani. Ma per soddisfazione del lettore, e piena intelligenza di questo ragionamento, e dovendosi molte delle sue parti esaminare, sarà bea rappresentarlo qui tutto.

## DECRETUM DESIDERII

## REGIS ITALIAE.

REVOCAMVS STATVTA REGIS AISTVL-FI CONTRA VETVLONOS EDITA: VT LACVS NON TYRENSIVM SED VETVLO-NVM SIT: QVIA LACVS MAGNVS ITA-LIAE, IDEO ITALIAE DICTVS EST: QVIA AGER EORVM PRIVS EST ITALIA DICTA, AB IBI SEDE ITALI DECRETA. ET VT SVAM LONGHOLAM, NON LONG-BARDVLAM: SED COGNOMINE SVI AM-PLIATORIS TVRRENI, TEREBVM VO-CENT. ET VT SVB VNO MVRO CINGANT

<sup>»</sup> ne stabiliscono la verità, che quelli che » la distruggono. Senzachè egli è indubi-

<sup>»</sup> tato, che ne' tempi del Mei l'arte di

<sup>»</sup> criticare non era per anche arrivata a

<sup>»</sup> quell' alto segno di perfezione e di raf-

<sup>»</sup> finamento, al quale oggidi con nostro

s immenso profitto giunta la veggiamo. ss

SVA TRIA OPPIDA, LONGHOLAM, VE-TVLONIAM, ET TVRRENAM, VOLTVR-NAM DICTAM ETRVRIAM: TOTAMOVE VRBEM NOSTRA ADIECTIONE VITER-BVM PRONUNTIENT: VT RHODA, ET CIVITA BALNEOREGIVM DICI IVSSIMVS. PERMITTIMVS PECVNIIS IMPRIMI F. A. V. L. SED AMMOVERI HERCVLEM, ET PONI SANGTVM LAVRENTIVM EORVM PATRONVM: SICVT FACIT ROMA, ET BONONIA. IVBEMVS OVOQVE REPARA-RI CORT NYENTAM: DARDANIVM: AS-SIVM: FORANNIVM: CORNYETVM: ET TVSCANELLVM. NOS ENIM NON SVMVS THYSCIAE DESTRYCTORES, VT NOS APVD GALLOS ACCVSAT HADRIANVS PAPA. NAM IN TVSCIA AEDIFICAVI-MVS A FVNDAMENTIS VOBIS QVIDEM VOLTVRRENIS: CALVELLVM: VICVM HORCHIANVM: BALNEARIAM: BARBA-RANVM. ET GARIOPHYLVM. SENTI-NATIBVS AVTEM AVSDONIAS: RODA COFANYM. VOLATERRENSIS RODA CO-MALVM: LVNAE SERGIANVM. ET PE-TRAM SANCTAM; OLIM FANVM FE-RONAE. PHOCENSIBVS AVTEM SANCTOS GEMINIANVW, ET MINIATEM FESULA-NVM OPPIDVM MVNIONIS: IN QVOD VAGOS, ET SPARSO3 ARINIANOS, ET PALANTES FLVENTINOS CONIECIMVS. RVRSVS PLVRES ANTIQUAS NOBILES VRBES AMPLIAVIMVS, ET MVRIS CIN-XIMVS. ET NVNC ID IDEM AGIMVS

FU DISFATTA. 77 CIRCA LVCAM: PISTORIVM: ARETIVM: ET ETRVRIAM NVNC VITERBVM: CV-IVS NOMEN, AVT A NOBIS CONSTI-TVIA DECRETA SI QVIS VIOLAVERIT AVT CAPITE PVNIATVR, AVT LAQVEO STRANGVLETVR. HOC ITAQVE NON EST ETRYRIAM DESTRYERE: VT NOS ARGVIT HADRIANVS: QVI PACEM VL-TRO A NOBIS OBLATAM RESPVIT -OVARE TIBI GRIMOALDE PRAEFECTO VITERBENSI PRAECIPIMVS: VT QVAM-DIV DVBIA PAX PERSEVERAT: IVBEAS OMNES THYSCIAE MILITES PARATOS ESSE IN ARMIS: ET COMMEATVS AC STIPENDIA SINE AVARITIA FAC IN PROMPTY HABEAS: VT NON SOLVM OCCVRRERE HOSTIBVS: SED ETIAM ILLOS INVADERE \* \* CIVES NON GRA-VABIS NOVIS EXACTIONIBVS \* \* PAPIA VENIENT \*\* VITERBENSES \*\*

Fu questo alabastro già è molti anni, come e' dicono, trovato là vicino a Viterbo, e messo in luce, credono alcuni per opera di quell' Annio, il quale tante volte già ci ha dato materia di disputare, e tante altre ce ne darà peravventura ancora: ed oltre a questo lo comentò insieme con certe altre Tavole da lui dette Lybiscille, e Cibellarie, piene d'antichissimi, e segretissimi misteri, e da niuno degli altri no e

stri Scrittori conosciuti, ed al sicuro non mai ricordati; i quali nondimeno i più intendenti hanno per novelle, come quelli, che sono senza fondamento alcuno salda e verace scienza de' tempi e delle cose, e non hanno riscoutro, o testimonio di autorità, che di momento si mostri. Il che parimente di que' Berosi, Manetoni, Semproni, ed altri tali della medesima fucina usciti si viene a dire, della vanità de' quali, o più presto della mal considerata finzione di chiunque se ne fusse il maestro; e come ella sia fuor d'ogni squadra, e dalle salde e ricevute Istorie lontanissima, essendone già da molti state molte cose dette, e particularmente dal Maestro Melchior Cano, così dotto, accorto. e grave Scrittore, scoperto omai largamente, e liberamente la debolezza di questi, come e' si debbon chiamare, trovati, o chimere; le fatiche di costoro potrebbono agevolmente oggi levare via a noi ogni fatica, e noja di entrar a confutare questa pietra, essendo troppo chiaro, che ella è della medesima farina, e una finzione di persona, che volle per questa via fare Viterbo gran cosa, e quasi il quinto elemento in Toscana: con tutto questo pur mi piace, a maggiore, e più sicura chiarezza, toccarne brevemente alcuni punti particulari, attissimi per se stessi eziandio senza altro ajuto a mostrare la vera qualità di questo

alabastro (1) e render capace chiaramente chiunque si sia, che egli non risponde nè al vero, nè alla proprietà di que' tempi, e non solamente non si può da lui cavar fede per assodare questa comune fama della rovina nostra, ma pel contrario dall'altre cose, che a caso vi si dicono, si conoscerà, che l'Autore di questo alabastro cavò quella parte, che tocca di noi, da questa fama sparsa, e creduta da lui come da molti altri (che in questo non lo voglio colpare) e perciò pensò potersene a questo altro suo disegno valere.

lo so che parrà strano a certi di quella buona ed antica lealtà, e che non sono avvezzi d'andare così sottilmente ricercando le cose, che io voglia torre il credito a quella pietra, la quale da molti nel principio, senza pensare più oltre, fu accettata; come che non disamina sempre, a cui specialmente per proprio interesse non ne cale, o per altra cagione non tocca, tutte le parti; nè si credendo anche agevolmente, che gli uomini si mettano a

<sup>(1)</sup> Lo crederono genuino malaccortamente Giano Grutero pag. 220. Luca Olstenio nelle annotazioni al Cluverio pag. 564. n. 16. Raffaello Fabbretti nell' antiche Inscrizioni cap. 6. pag. 453.

fare così fatte cose, come che tutto il giorno si veggano fingere e contraffare medaglie e statue e sotterrarle, per farle poi ritrovare per antiche: ed io per me non vo' negare, che fu già tempo, ch' io l'ebbi per sicurissimo, e che quando cominciai a scorgere certe dissicultà, mi diede non piccola noja, come affezionato ch'io era a memorie, ed inscrizioui di questa sorte ed usato di tenerne, come si debbe quando elle son vere, conto grandissimo, tantochè, sebbene mi ci parevano alcune parti ridicole (come quelle interpretazioni de' nomi, ed alcune voci nuove, e fuor di tutto l'uso comune degli altri Scrittori, che hanno un proprio e singolare sapore di quelle baje Aramée, delle quali altrove abbiam ragionato abbastanza) ed alcune altre mi erano sospettosissime, ed altre mi si mostravano manifestamente false, e finalmente straniere tutte della qualità di que'nomi, di que'modi e di que' tempi; nondimeno quand' io fossi stato certo, che la ritrovata sua fosse stata sincera, e la forma, e la qualità della pietra al sicuro di quel secolo, sarei entrato in un gran pensiero; non mi dando il cuore di vincermi in ciò, ch' io tenessi per vero quel che visibilmente contraddiceva al vero, nè mi sapendo acconciar nell'animo di dannare una memoria, che fusse veramente antica. Però ne scrissi a

un mio amico, (1) e se alcuno altro n'è stato in Italia intendentissimo, e pratichissimo di questa sorte di antichità, che fu il Panvinio, che con queste proprie parole

mi ripose.

" lo credo al sicuro, che quello Editto di Viterbo sia finto; le ragioni sono
molte, le quali a bocca gliele dirò vemendo a Fiorenza. Le due principali sono la forma della lettera, che non è di
que' tempi : la seconda il modo come è
scritta. Io ho ferma opinione, che sia
stata finta da quel Padre Giovanni Annio, perchè fece molte di queste burle
ad altri propositi.

Ma nè egli ebbe poi tempo di venire qua, come m'avea già più volte dato intenzione (che poco appresso a questa lette-

<sup>(1)</sup> Le parole della richiesta, secondo che si legge, furon tali « Desiderava an» cora sapere l'opinione vostra sopra a
» quello Editto, che è a Viterbo, di De» siderio Re de'Longobardi, perchè ci
» ho qualche difficoltà, ancorchè finalmen» te mi bastasse l'animo di salvare ogni
» cosa in qualche modo; dico in qualche
» modo, perchè, a dirvi il vero, non mi
» dà il cuore, assolutamente parlando,
» farlo insieme vero e prudente « Così il
nostro Borghini in una sua del 156ò.

Borghini Disc. Vol. IV.

ra si morì) nè io per conseguente occasione di udire il resto delle sue ragioni, le quali doveano essere importanti, e più certe per avventura, e di maggior peso di quelle, che ne addurremo noi appresso, poiche non si potevano a una breve lettera commettere, e forse ne saprà l'accorto lettore indovinare alcuna da se, e ce ne poteva essere di quelle stesse, che direm noi. Ora in quanto a me l'autorità sua e la pratica del conoscer bene queste antichità mi levò quel gran peso dal cuore, del venir contro alle memorie antiche, ed avere a rompere quel mio così fermo e quasi ostinato proposito di riverirle; e mi parve potere omai sicuramente, e quasi con salvocondotto in mano, scoprire l'animo e'l concetto mio: e così senza tema di poterne essere a ragione ripreso, verrò proponendo le sconvenevolezze, che mi ci si rappresentano, sinceramente come elle cadranno, non attendeudo il prima, o il poi.

E lasciando alcuni generali, parte già ad altre occasioni scoperti, e parte per se stessi agevolmente cognoscibili, quale è, come e sia verisimile, o mai messo in uso d'intagliare su per le pietre simili sorte d'Editti, o Decreti che si debban dire, deve si contengano ordini, provvisioni, c fatti particolari, e d'una speciale occasio ne, come in questo, del mettere a ordine l'esercito, pagare i soldati, provvedere

vettovaglie, e simili deliberazioni, e commissioni, solite di commettersi per lettere agli stessi esecutori, o di proporsi quando pure lo richiegga il bisogno, e la consuetudine, in iscrittura ne' luoghi pubblici, e come e'diceano, nell'albo, per servire a quel tempo, che è necessario, e poi levandogli via, come è costume ancora de' tempi nostri de' Bandi: anzi l' Editto Pretorio, che era perpetuo, non si troverà essere mai stato in pietra intagliato e proposto in pubblico. Nè lo scusa, che in parte si possa dire privilegio de' Viterbesi, allegando, che questi privilegi si sogliano in cota pietre proporre, perche la mescolanza, che vi è di questi altri particulari, lo spicca dalla natura de' veri e puri privilegi, e gli toglie, dirò così, questo altro privilegio.

Ma passisi questo, ed insieme si taccia, come Etruria fosse mai Città particolare, massimamente perchè se n'è ragionato altrove, e mostro, come credendo egli cavarlo d'un luogo di Livio, vi prendesse uno errore da fanciulli, non intendendo pur le parole. Lasciamo oltre a questo, come si verifichi il titolo nuovo e solo in questo alabastro Regis Italiae, e come mal corrisponda al fatto, non si ritrovando, che Desiderio stesso, o alcuno de'suoi antecessori usurpasse mai questo titolo. E questo (senza entrare in lunghe dispute) basti qui per ora, questo solo a

provarlo, che Carlo Maguo vincitore impadronitosi, secondo che in simili vittorie. e tanto piene si costuma, siccome degli stati e delle spoglie, così de' titoli del vinto. nel grado che si trovano, si chiamò da allora innanzi, aggiugnendo a' vecchi quel nuovo acquisto, Rex Longobardorum, e non Italiae, il che per molti suoi privilegi, che ancor ci sono, è notissimo. Lasciamo stare ancora quel, che ragiona delle monete de' Viterbesi, cosa di più lunga considerazione, ma tutta, per quel che vi si dice, suor dell'uso di quel seco-1), e finta da persona, che molto poco s' intende di questa materia.

Lasciamo finalmente molte altre cose, che si potrebbon dire di quelle Terre o Castella, che per antiche ci si nominavano, delle quali ninno Scrittore autentico, non Plinio, che su così curioso nel ricercare, e tanto, dirò così, prodigo nel raccontare, non trecò mai parola, e restriguiamoci a questi capi speciali. Egli dice aver posto nome Bagnoreggio a due Terre congiunte însieme, ciò furono Roda e Civita; egli si duole, che il Pontesice Adriano lo accusi, e lo infami (per replicare la voce etessa) apud gallos. Dice aver edificato a que' di Luni Sergiano e Pietrasanta; ed appresso a' Focensi, Sangimignano, e Sanminiato. Ulumamente a' Fiesolani il Castel di Muguone, nel quale dice aver ficcati, e mesvi, o come altrimenti si debba interpretare la voce Conjecimus, i vaghi e sparsi Ariniani, e gli sbanditi Fluentini. Sopra la qual voce Fluentini per ispedirmi in un tratto, poichè nel luogo proprio largamente se ne parla, e si mostra con chiarissimi argomenti, che ella non fu in alcun tempo usata da alcuno de' nostri, nè mai fu chiamata Fluentia questa Città, e se pur fosse alcuna volta stato, al sicuro non era, nè poteva essere ne' tempi dei Longobardi; non replicherò in questo luogo le medesime cose; e come l'usare questa voce, quando ella pur ci fosse mai stata, dopo ettocento anni fosse un'astuzia, o più presto una debolezza puerile, ed un volersi mostrare bene esperto della antichità, e come al contrario del suo pensiero, e'si scuopra, non sapere le cose di prima, nè quelle di poi; perchè molto se n'è tocco in quella occasione, e non è da volerci perdere più tempo. Ma quali e chi, e dove fussero questi Ariniani, altrove fatti da questo Annio Colonia dell' antico Jano, vorrei io beu trovare uno, che gli m' insegnasse; che quanto a me, leggansi quanti Scrittori antichi e moderni furon mai; cerchinsi minutamente tutti i vestigi antichi, starò a vedere chi sarà così valente, o vogliam dire così fortunato (che qui vuol più ventura, che ingegno) che sappia ritrovare in questo paese Terra di questo nome. Nè son queste di quel-

le notizie de' tempi o di Jano, o d' Ercole, de' quali si possa quasi alla sicura fingere ciò che altrui cade nell'animo; ma son di que tempi, de quali ci sono e scritture, e memorie, e molti vestigi ancora da non si potere frodare. E sebbene ci è il Ponte a Rignano, e forse alcun'altra villa così chiamata (che se non ci fossero cota nomi, non ci sarebbe auche stato alcuno appicco di poter singere) dende pigliro questi nomi, abbiamo altrove largamente disputato, e scoperta, ma diciam meglio (poiche questo era stato fatto innanzi a noi da più d'uno) confermata ed assodata la vanità di que trovati Aramei. Cerchisi ancora dove sia, o fusse mii in questi paesi questo Oppido, o a modo nostro Castello di Mugnone, e non si troverà. lo per me, quantunque sia ragionevolmente pratico intorno a Fiesole, non ve l'ho mai saputo rivedere, e buono occhio arà veramente, chi sopra questo fiumicello saprà scorgere, non dico Castello capace di ricevere due popoli (de'quali l'uno era Colonia Romana) che questo al sicuro non ci è, ma pur moricce o segni alcuni di lui: avvengache de' privati edifici, e tenute se ne riscontrino da Carlo Magno in qua più d'uno; dove di questo non in iscritture pubbliche, non in private, non de' nostri, non di stranieri se ne trovi mai memoria alcuna altrove, che in questo Decreto.

Dice poi, che ha edificato a' Focensi Sanminiato e Sangimignano. S' egli intende di Fucecchio, in quali Scrittori, o per quali riscontri potrà egli mai mostrare, o innauzi o dopo lui, che Fucecchio sia stata Terra di tanto dominio e potere, che i confini suoi passassero l' Arno, e si stendessero per tante miglia verso Oriente? E pur da Carlo Magno in qua ci sono, come io dico, di queste Terre nostre vicine, buone notizie; lasciando per ora, che Sangimignano è della Diocesi Volterrana, che in que' tempi non così agevolmente si mescolavano, onde potessero questi Focensi tanto distendersi. E chi è, che abbia pur mezzana notizia delle cose di questi paesi, che non se ne rida? Ma forse intese de' Fosci, che era in que' tempi, ed ancor oggi un piccol torrente fra Sangimignano e Colle, in sul quale era ( per quel che si vede per iscritture ) intorno all'anno millesimo della salute, un piccol Borgo col medesimo nome de' Fosci, che sarebbe in questo assai maggior melensaggine la sua che di Fucecchio, e porterebbe seco tutte le medesime difficoltà, e molto maggiori ancora: e Sanminiato è Diocesi Lucchese, dove non aggiugnevano i Fosci, e non si troverà questo nome, se non in contratti privati, e di un Borgo o Villa, ne mai ci fu Terra alcuna di questo nome; dove Fucecchio da qualche centinaja d'anni in qua è pur Castello,

comechè troppo grande e molto nominato non sia.

Vegniamo a Pietrasanta, murata da lui, secondo questo Editto, a contemplazione degli uomini di Luni: ma s'egli è vero quel che si legge nel Volterrano, che ella fosse ne' tempi più bassi fattura de' Lucchesi, quaudo litigando de' confini co'Genovesi, essendo dato loro per arbi-tro un gentiluomo Milanese, della nobile casa di Pietrasanta, risolvendosi di edificarvi, o pur di ristorare e rinnovare quella Terra, gli posero il suo nome, come talvolta si usavano in que' tempi così fatte cortesie, e come ritiene ancor oggi il nostro ponte Rubaconte quel di Messer Rubaconte da Mandella, anch' egli nobile Milanese, che ci era per Podestà nel tempo, che fu fondato. Or se questo si accetta (che pure è credibile, che uomo tanto da bene, e così grave e dotto non lo fingesse da se senza proposito, ma che di buone scritture, e sicure memorie private o pubbliche, che elle fossero, traesse questa notizia) che direm noi di questa cantafavola? Ma perchè io non ne posso arrecare altra autorità fuori del Volterrano. non saprei dire donde egli se lo cavasse.

Vegniamo a quello, che è pure della medesima sorte, e per sicurissime autorità si scuopre essere veramente uno aprire la bocca, e dire com'ella viene, senza fondamento; dal che almeno si caverà, che

e' non sia incredibile, che egli abbia voluto fare qui quel, che sicuramente si vede, ch' egli ha fatto poi : questo è del nome di Bagnoregio, al quale vuole che lo ponesse Desiderio, avendo, come è detto, congiunta insieme due Terre Roda e Civita. Ma non si ricordò quel buon uomo, qual ch' e' si fosse, che finse questo, che cl. anni innanzi a Desiderio egli avea questo nome, e così si trova nel registro di S. Gregorio, ed in lettere scritte nella sua terza Indizione, che viene ad esser l'anno DC. appunto; e Desiderio venne al Regno l'anno DCCLVI. ed intorno all'anno DCCLXXIII. cominciarono le contese sue con Papa Adriano, che in capo a due anni ebber fine con la totale destruzione di quel Re, e di tutto quel Regno insieme. Ma pogniamo, che queste muraglie, e tante gran cose fosser da lui fatte innanzi al Regno suo, cioè quando egli era Duca della Toscana, certo è, che nel tempo che Bagnoregio area quel nome, non era nato ancora Desiderio, ma nè per avventura il padre, nè forse anche l'avolo suo. Le parole del Santo Dottore sono in una lettera al Vescovo di Chiusi, » Il glorioso » nostro figlinolo Ansfido ci ha scritto, » che nel Castello Bagnoregio, insieme » con gli abitatori di detto luogo, ha elet-» to Giovanni Diacono per ordinarsi in >> Vescovo, della cui vita rende al tutto » buona testimonianza « E gl' impone, che

non intendendo bene i Luici le bisogne del Sacerdozio, vegga egli se egli era veramente tale, quale a così fatto grado si ricercava; ma non essendo fuore allora, o non molto comune questo registro, non seppe per avventura, o credette colui, che quel, che non gli cra venuto fatto di trovare, potesse per alcun tempo essere da un altro vaduto, o che si dovesse ricercare la cosa tanto sottilmente; e senza tema di ripruova, attese a tivare innanzi, come gli dicea l'animo di potere sicu-

ramente fore.

Ma questo gli si perdoni. Di quello come faremo? () perchè via lo scuseremo, che egli non cercasse con ogni diligenza della Istoria Longebarda, già allegata, di Paulo Diacono, dove arebbe trovato, che e'lo chiama col medesimo nome di Bagnoregio, quando racconta come venne nelle mani de' Lougobardi poco dopo la morte di San Gregorio, intorno all'anno DCIV. regnande aliora Agilulfo col figlinolo Adolualdo, ed essendoci per lo Imperio Esarco Smaragdo la seconda volta, che, come si vede, fu innanzi al Regno di Desiderio anni cuir. E così non dalla lettera e dalla forma sola, ma da ogni banda si scuopre la sinzione di questo Editto, e davvantaggio, che ella non fu fatta con tutti quegli avvertimenti e cautele, che abbisognano a velere far parere vera, o almanco verisimile una bugia.

Segue di considerare la voce Gallos, ove se mai su bisogno, che un bugiardo tenesse a mente (come ha l'antico proverbio ) era via più che necessario in questa, che son certe minuzie, che non si attendono, e scuoprono agevolissimamente agli agguati. Ne' tempi antichi si chiamò Gallia, non solamente il paese, che è fra la Spagna e la Germania e l' Ilia, ma quella parte d'Italia ancora di qua dall' Alpe, per dove corre il Po, ed i popoli tutti contenuti fra questi termini si chiamarono lungamente Galli, che è cosa si nota e così frequente, che chi non sa questo, si può dire, che non sappia cosa alcuna d'Istoria. Avvenne poi quel, che è similmente notissimo, che la Gallia oltremonti nella declinazione dell'Imperio Romano su da' Franchi occupata, e questa di qua da' monti, dopo varj accidenti, da' Longobardi; nel qual caso vennono questi paesi perdendo a poco a poco l'antico nome, e quella come più d'una volta si è già detto, prese il nuovo nome, che ella ritiene ancora di Francia, e questa nostra vicina di Lombardía. Egli è ben vero, che allora, e per qualche tempo appresso, gli Scrittori chiamarono pur talvolta la Francia col nome di Gallia; che non così in un tratto venue fatta la mutazione del nome primiero del paese, e se ne trovano esempi, e nel soprallegato Registro di San Gregorio ne sono alcuni.

Ma che questi nuovi popoli perdessero mai il proprio ed antico nome loro, e molto più, che i Re fossero o per uso comune e corrente, o per licenza di veri Scrittori di quel secolo, chiamati Galli, o de' Galli (che appena in questo tempo erano più al mondo, e se pure ne erano alcuni, erano pochi, poveri, ed in bassissimo stato) questo non si troverà giammai nè detto nè scritto nè per avventura pensato, fuorchè in questo luego, ma pur sempre da tutti Franchi, e Reges Francorum; anzi si legge, che Carlo Magno vedendo una volta alcuni de suoi Franchi vestiti alla foggia di quegli antichi Galli, i quali erano già da' loro primogenitori stati soggiogati, ed in gran parte o spenti, o cacciati del paese, o se pure alcuno ve n'era rimaso, senza polso, e senza autorità, se ne sdegnò maravigliosamente, e ne fece loro un romore in testa, che non su ardito alcuno di toccare mai più simili abiti, non che si volesser di quel nome chiamare.

Nè mi so io immaginare, donde venisse questo pensiero a costui, volendo contraffare Desiderio, di mettergli in bocca questa voce, la quale in quel tempo non era de' veri e propri Franchi parlando, per immaginazione; se non che difficile assai più riesce, di quel che si crederebbe, il fingersi una persona, ed un tempo, che nel ragionamento non vi sot-

tentri alcuna cosa di suo, e che non risponda alla persona finta; non si potendo stare sempre tanto con l'arco teso, che la natura, e'l vero nou possa più che la finzione, e faccia naturalmente, quando men vi si pensa, scoppiare il fatto, come egli è. Ed in questo particolare, come che in molte cose rarissimo sia, e veramente unico il gran Poeta nostro, che fingendo di scrivere quel mirabil suo Poema l'anno MCCC. il quale si conosce ch' egli scrisse da XII. o XV. anni dopo, e toccando a diversi propositi alcune cose seguite poi, egli le sapesse acconciare in modo, e tenesse così bene a mente il primo proposito, che non c'inciampasse mai.

Può bene essere (per non lasciare cosa, che intorno a questo si possa dire o considerare, ed aprire un po' meglio quel ch' io ho pur ora accennato) che degli antichi e nativi Galli ve ne restassero alquanti per alcun tempo, ed intorno alla riviera del mare specialmente, o ch' egli avvenisse questo perchè i Franchi ne'loro principi non curassero di accostarsi all'acqua: il che si vede anche ne'Longobardi in questo paese, dove gli ultimi acquisti loro furono nelle parti marittime, o pur, che ritirandosi sempre i cacciati. come porta la natura della cosa, verso i confini, e tanto più volentieri verso il Mare ( quanto la libertà del potersi partire, e schifare gli estremi casi ve gl'invita

va) essendovi perciò ingrossati e quasi raddoppiati di forze, potessero fare resistenza un pezzo. E questi può essere, che talvolta, ed a ragione si dicessero Galli.

Ma questo non cade in questo proposito, ne nel tempo di Carlo Magno, quando tutto quel Regno unitamente venuto sotto l'imperio suo ed intero era, e da lui quietameute posseduto, nè vi erano forze, non capi, non autorità di questi Galli, che Papa Adriano avesse a pensare, non che volgersi a loro, onde non vi avea più luogo tal nome. E sia pur sicuro il lettore, che se troverà peravventura in iscrittori, o scritture di quel tempo, e di questi Franchi, il nome di Galli, che sarà opera di alcun moderno, e come costui, poco in questa parte accorto; che non pochi hanno avuto in costume ritoccare, agi giugnere chiose e parole, e talvolta mutare ancora, e per tutto troppo sicuramente, e con poca cortesia, e manco prudenza maneggiare gli scritti degli antichi, ed hanno spesso per questa via data cagione a molti errori, e grandi. Il che, o cosa a questo vicina, peravventura dello stampato del sopraddetto Paolo Diacono si potrchbe credere, le molte aggiunte e chiose e sommarj del quale essere fattura di un moderno, e basti per ispedirla in una parola, che vi allega il Sabellico, che fu centinaja e centinaja d'anni dopo.

Ma tornando al Decreto, non arebbe

Desiderio, ancer volendo, potuto dire quellas parola non saputa o non conosciuta da lui, o da altri per di que' popoli: nè ebbe mai un pensiero al mondo de' Galli, de' quali allora, come io dico, non si ritrovava appena spirito vivo; ma tutta la paura sua, e tutto il pensiero era de' Franchi, e Re de Franchi si chiamaron sempre cosìque' della prima stirpe di Clodoveo, come di questa nuova, che usci di Carlo Martello, e si dice ordinariamente de' Carolinghi. Ne sarebbe altro questo, che chiamare il gran Turco il gran Greco, ed i Turchi Greci, e con la medesima ragione dovea anche chiamare i Longobardi Galli, essendo in questa parte del tutto pari la simiglianza fra loro.

Nè è vero, che il luogo dia sempre il nome agli abitatori; auzi spesso (come in questi due popoli allora intervenne) gli abitatori lo han dato al luogo, e la cosa è per se stessa così chiara e sì nota, e se ne son dati a diversi propositi tauti esempi, che allangarsi più in questo surebbe un gittar via il tempo senza proposito,

o almanco senza bisogno.

Potrebbesi credere, che ingannasso, costui, che ne'suoi tempi, che furono poco innanzi al Mcccc. alcuni Scrittori risuscitando le buone lettere, e cercando di ritornare in uso le pure voci del buon secolo Romano, mentre vanno schivando le moderne, come nuove e vili, e come

le credevano, barbare in quella favella, cominciarono a riassumere gli antichi nomi; la qual cosa ne' Poeti è spesso lode, come in Dante quel Corno d'Ausonia (1) e quell'altro: E la bella Trinacria (2) ec., e negli altri Scrittori, ed in certa sorte di scritture, ed in alcuni propositi è talvolta tollerabile; cosa, che in questo Elitto, ove aveano a essere le parole proprie di allora, non avea un luogo al mondo, nè si troverà scusa, che buona sia, scrivendo in quel tempo, e come un di quel tempo, e dando loro quel nome, che non aveano, ed in quanto a lui scambiandogli da' loro nimici. Ma si vede così in questo, come nella voce Fluentini, che egli amò di appigliarsi alle voci antiche, parendogli con la riverenza di questi nomi apparire più venerabile, e più dotto, e scienziato, e fuor del volgo comune; dove se parlava come gli altri, di trattarla troppo per l'ordinario, non si ricordando di quello, che a Teofrasto avvenue, che mentre, per mostrarsi bene Ateniese, vuol parlare troppo dottamente, fu da quella naturale e semplice vecchie. rella scoperto per forestiero, come egli era; e tale è spesso la pena di chi cerca uscire della via trita, e stravedere, sonza bisogno, nelle cose chiare e aperte.

<sup>(1)</sup> Dante Parad. 2.

<sup>(2)</sup> Dante wi.

FU DISFATTA.

Or comunque si sia, o checchè se'l movesse, questa voce si vede, che ci è tanto a sproposito, e fuor della verità di quel secolo, che quando ogni altra cosa fosse per lui sola, basterebbe a scoprire tutta questa finzione, quando ogni altra cosa corrispondesse.



## SEFIRENZE

RICOMPERÒ LA LIBERTA

DA RIDOLFO IMPERADORE.

uanta forza abbiano negli animi nostri a far credere le cose passate, le memorie lasciateci dagli Scrittori, chiaramente lo dimostra la pubblica, e comune credenza, che si ha dell'aver la Città nostra
ricomperato la sua libertà per somma di
danari da Ridolfo Imperadore; la qual
credenza, e fama non ha avuto origine
altronde, che da alcuni moderni Scrittori,
e come si crede, dal Biondo, e dal Platina principalmente, e dipoi ricevuta da'Ju-

SE FIRENZE RICOMPERÒ reconsulti del secolo più basso, si è in alcuni di maniera appiccata, che, come sentiranno che si voglia arrecare il contrario, parrà loro cosa troppo nuova, e quasi miracolo. E con tutto questo non mi ssido punto de' discreti ingegni, ed intendenti, che più attenderanno la verità del fatto, che l'incerte e mal fondate opinioni di chiunque si sia. E già non vo'io credere, che senza alcuna cagione, se non vera ( che ciò non credo si possa ragionevolmente concedere ) almanco apparente, sia da que primi nata, e poi da quegli altri accettata questa credenza, che non sempre, nè in ogni materia si trovano di quegli Anni, che si piglino piacere di fingere, e di burlare il mondo con lor trovati, e lor baje.

Questa in prima apparenza ha seco certi verisimili, che già ci vennero alcuni Vicari Imperiali, e tentarono per questa via cavare danari; e di tali ci fu ancora, che ne chbero. E degl' Imperadori non è mancato chi abbia in altri paesi liberate, o privilegiate alcune Terre, ricevendone in ricompensa moneta, e particularmente ne corre la fama di questo Ridolfo: donde alcuni accozzando queste cose iusieme, nè avvertendo i tempi e le persone, han mescolate in una cose diverse, e cavatoue questa conclusione non punto vera, nè sicura; e perdonimisi questa parola, poiche altrimenti non si può chiamare di quel, che ella è.

Ma forse maggior occasione ha dato a cotale impressione, per dirla così, che alcuni già di lunga mano ripieni dell'opinione de Bulgari, Vernieri, Odofredi, o come si chiamassero quegli antichi Giudici, come gli chiamavano allora, che furono nel Consiglio de' due Federighi, e del secondo specialmente, de quali è fama, che concedessero in ogni cosa somma autorità, e podestà all'Imperadore, come tutto fusse imperio, ed ogni cosa a quello si dovesse riferire; e ricordandosi insieme della potenza de' detti Federighi, che a misurarla con quella di queste Città tutte insieme, non che di ciascuna di per se, come allora elle si reggevano, agevolmente si erano persuasi, che ogui cosa dependesse di quivi : e non si trovando innanzi al MCCC. molte scritture de' fatti nostri, nè del resto della Toscana, o non essendo troppo uscite del paese quelle tante, che ci erano, onde non aveano particular notizia de'fatti, e delle ragioni nostre; ed avendo per fermo il lor primo presupposto, che l'Imperio fusse padrone del tutto, e dall'altra parte veggendo una piena ed amplissima libertà nella Città nostra, e governarsi con le sue proprie leggi e magistrati, senza un minimo riconoscimento, o dependenza alcuna d'Imperio; ed in somma ( come disse già sono coxL. anni Bartolo un de'primi lumi della ragion Civile ) poter tutto quello nel territorio suo, che lo stesso Imperatore nel proprio imperio, si gittarono a questa ricomperata Libertà, non
sapendo trovare altro ripiego, o veder via
di accordare la vecchia opinione loro, quale aveano per sicura, con lo stato presente di queste Terre, tutto contrario a
quella. Ma vegniamo al fatto, che agevolmente, e chiaramente mostrerà tutto.

Il Platina, dal Biondo, o da altri che lo pigliasse, o pur da se il trovasse, nella vita di Onorio IV., dice quasi formalmente queste parole. » Ridolfo Imperadore ss cupido di avanzare danari, mandò un ss suo Cancelliere di casa Fiesca in Toscass na, che liberasse que' popoli, e special-55 mente quegli, che con danari si ricom-» perassero, donde pagarono i Lucchesi 55 dodici migliaja di fiorini d'oro, ed i Fio-33 rentini sei, i quali subito divenuti al s tutto liberi, e signori di se, crearono ss il supremo Magistrato, detto da loro ss Priori dell' Arti, aggiuntovi il Gonfalo-» niere. Nè su senza soddisfazione del Pou-» tefice Onorio, ancorchè cosa indegna di » tanto Principe la giudicasse, veggendo, » con questo fare, lo stato Ecclesiastico » divenirne molto più sicuro, non potendo » per innanzi molestare più l'Imperadore, » o gravar le Città già libere » e quel che segue. Ove lasciamo stare, come e' tratti questi popoli, e nobili Città da seliavi, con quella parola ricomperare, e come e'conci male quel graude uomo, così per se stes-

so valoroso e chiaro, e cui il rispetto solo della virtù e persona sua, non avendo stato, ne facultà da Imperadore, condusse a si alto grado, e così fortunato nella successione di tanti Eroi da lui usciti, che duesto non è ora il proposito nostro: ma attendendo pure la verità del fatto, che ora si cerca, diciamo, che o il Biondo, o il Platina, che si fusse il principale autore di questa istoria, non vissero in tempo, che per se stessi potessero avere di questo fatto la certezza, che segui intorno al MCCLXXXV. dove dal primo, che fiori sotto Eugenio IV. è intervallo di bene ch. anni; e dall'altro, che scrisse a Sisto IV., intorno a cc. Ne son queste di quella sorte memorie, che si mandino, come si dice, per successione da' padri a' figliuoli, e a' posteri poi di mano in mano, ma de'capi principalissimi della Istoria, e quando lo Istorico lascerà indietro fatti così importanti, non so vedere quel, che e'si creda essere ufizio suo proprio, o quel che egli abbia da scrivere; onde da alcuno Scrittore, o scritture è forza che la cavassero: ma questi Scrittori, o scritture, ch'io sappia, non si sono mai vedute, ne per quel che io creda, si vederanno; e que tanti particulari, che ei mette della creazione del Priorato nostro, con l'aggiunta del Gonfaloniere, che di noi penso intenda, tutto quello, che di questo Magistrato ragiona, non riscontrano col tempo, nè col

112

ù-"(

il fatto, come ora questo alle cose nostre, sarebbe cortesia peravventura chiuderci gli occhi, e non si mostrare in ogni minima cosa fastidioso: ma questo rispetto, fa che bisogna pur talvolta scoprirgli: il che tuttavia è da fare modestamente, e ricordandosi che la memoria non serve sempre, ne tocca tuttavia ad un solo di poter vedere ogni cosa; e talora per molta bonarità si crede senza bisogno ciò, che si trova scritto, e si sente dire, ed alcuna fiata ( siami di grazia lecito dirlo liberamente) si dilettano alcuni Scrittori, in cose incerte un po' troppo discorrere, e compiacendosi, come la natura ne tira delle proprie fantasie, ci danno spesso lor congetture per co-

se seguite, e i verisimili per veri.

Éccoci il Corio, che scrisse l'Istorie Milanesi con molta semplicità, e verità insieme ( e per molte notizie, che sono nel suo libro, non è se non utile Scrittore ) parlando di questo Ridolfo Imperadore dice, che fu ammazzato da uno del sangue suo, chiamato Alberto; e chiaro è che Ridolfo morì assai ben vecchio, e di suo male. Questo è un di quegli errori, che si dicono di memoria; che ciò avvenne ad Alberto suo figliuolo, ucciso da un suo nipote per certa ingiuria, che da lui o ricevè, o gli parea ricevere. Ed il medesimo gli avvenne di Federigo Barbarossa, al quale attribuisce l'Epitassio di Federigo Secondo suo nipote, e tutto su per sidar-

si troppo della memoria. Pietro Elia Spagnuolo, nelle sue vite degli Imperadori, venendo a questo Ridolfo, mette la ricompera delle Terre di Toscana, e liberazione dalla giurisdizione, e potestà Imperiale; e fin qui va bene, perchè si può coprire con l'autorità del Platina, dando la cosa al medesimo pregio, che comperata l'avea. Ma quando, oltre a Fiorenza, e Lucca, ch'egli avea in quello autore trovato, di suo aggiugne Pisa ( la quale io son sicuro, che non trovò nè in lui, nè in altri ) si può dire, che patisse un poco d'affetto umano, in aver voluto mostrare di saper più oltre, ed aggiugnere alcuna cosa di suo; e rimase ingannato da un suo verisimile pensiero, parendo a lui, che per esser Pisa Città grande, e nobile, e delle prime in Toscana, non si dovesse lasciare. Ma come que' che non ben sapeva le condizioni, ed i modi particulari di questi nostri paesi, non considerò se ella era Guelfa, o Ghibellina, o se in favore, o contro allo Imperio; e così la mise a una medesima stregua di quelle, la condizione delle quali era non solo molto diversa, ma al tutto contraria.

Or questi errori si veglieno discretamente perdonare; e se non si può accettare il detto di questi tali per vero, si può bene interpretare l'intenzione per buona, o almanco, come uman mancamento, scusare. Lo acconsertirò più che volentieri, che il Platina fuss' uomo diligente, di grande studio, di molta lezione, di bello ingegno, di buon giudizio, e nella Opera principale, che egli imprese, assai lodato, e molto da lodare: ma in questi particulari, e come aggiunte al principale proposito, o che non vi mettesse la medesima cura, che nel resto, o che non sortisse la medesima agevolezza nel ricercarne, e se pur le cercò, non avesse la medesima ventura nel ritrovarle; si vedrà, non egli solo, ma molti altri ancora più d'una volta inciampare, e credasi pure, che, per valentuomo che sia un Genovese, non gli verrà fatto sempre di sapere per l'appunto tutte le proprietà, e le naturali affezioni de' Viniziani, come nè a uno di questi quelle di Genora: e questo si scuopre tanto manifestanente nelle sopraddette parole, che appena non mi lascia credere, che persona coanto accorta ci possa avere cosistranamene nel fatto della cosa, e nell'ordine de'tempi traveduto.

E perchè si vegga chiaro quel ch' io dico, non mi parrà fatica ricapitolare in breve, come tutto questo fatto passasse. Perchè, poichè per la morte di Federigo Secondo, persona di altissimo animo e di spirito molto feroce, onde e' tenne tutto I tempo del suo Imperio con diversa fortuna l'Italia in travaglio, e dopo una lunga vacanza, che si ragiona bene di xx. unui o più (ancorachè seguissero in quetto mezzo tempo alcune elezioni, ma coa

poco o nessuno effetto) fu chiamato final. mente all' Imperio Ridolfo Conte d'Auspurgh, uomo per animo e valore soprammodo eccellente, ma, come abbiam tocco. di non grande Stato, e perciò da non aspirare, non che aggiunguere alle grandi imprese, e a' disegni, e sformate voglie di Federigo, e di alcuni altri suoi antecessori: questi o che prudentemente misurasse le forze sue, o che altra cagione il ritenesse (che alcuni, più peravventura dalle cose seguite cavandolo, che da alcuna certezza de' suoi pensieri, vogliono, che fussero le speranze, che e' vedesse maggiori, e giudicasse a conseguire più agevoli in quelle parti) non tentò mai di passare i monti; il che gli venne troppo ben fatto. Perchè essendo in questi tempi seguita la rotta di Curradino, e la morte del Duca d'Austria, ultimo di quella stirpe, ne investì Alberto suo figliuolo, che fu occasione di aprir la via a' posteri suoi a quella grandezza, dove non è aggiunta è gran tempo, Casa, ed oggi è senza dubbio la più potente de' Cristiani. Ora avendo in questa maniera fermo il proposito suo, poco rivolse il pensiero alle cose d'Italia (donde se ne vede dal gran Poeta acerbamente ripreso ) e quel tauto debolmente, ed a sommossa d'alcuni mal contenti da queste bande, ovvero a suggestione di que' che gli erano intorno, che o per mantener viva la pretenzione de' passati Imperadori d'averci alcuna ragione, della quale anche i susseguenti non furon mai senza, o pur per propij loro disegni ve lo spingeano, più che per propria elezione o speranza, ch'egli n'avesse; come fu l'anno MCCLXXXI., che per grande in-stanza, e molti preghi de' Ghibelliui di Toscana, i quali per la ribellione della Sicilia seguita in questo tempo, erano entrati in isperanza di ricoverare loro Stato, che per le tante vittorie di Carlo Re di Napoli, e de' Guelfi era molto infievolito; mandò M. Loddo un suo uomo con alcuni pochi Cavalieri (come racconta il Villani) il quale fu da' Pisani solamente ricevuto, e dai Sanminiatesi, antico ricetto di questi Imperiali, onde si guadagnò il nome del Tedesco, e tentò d'acquistare alcuna jurisdizione in Toscana: ma trovandosi con poche forze, e manco seguito, e nessuna reputazione, poco approdò: onde il meglio ch' ei seppe, ragunati e ricevuti que' pochi danari, che gli venne fatto di poter avere, se ne torno a casa, come ancora poi fecero alcuni altri, e fra questi un M. Ridolfo, che si dicea Cancelliere Imperiale, del quale niente dicono le nostre Cronache; e per tornarsene con qualche cosa nel suo paese, avendo rastrellato ciò che potette rimedire, accatiò da Jacopia di Vermiglio Alfani nostro antico cittadino MMMcccc. fioria d'oro, che ebbe per via di rappresaglie a ritrarsene, avendo colui

lasciati impegnati i suoi Sanminiatesi ed altri amici per questo debito. Un M. Alberto d'Argentina, che scrisse assai minutamente, sopra tutto con grandissima simplicità, i fatti del detto Ridolfo, dice apertamente, che egli mandò al Papa uno Enrico Vescovo di Basilea con pieno mandato, e col sigillo suo, sopra le cose di Romagna, e che ne convenne lasciandola tutta alla Chiesa; donde hanno detto alcuni, ch'ella fu un'alienazione de' propri beni dello Imperio, e ci soro corse sopra molte considerazioni, e assai lunghi discorsi se ne son fatti.

Io non entrerò per ora in questa dispula, per esser tutta fuora della materia mia, sebbene io nou credo, che la bisogna passasse punto pel verso, che costoro si credono, avendovi prima la Chiesa molte e gagliarde ragioni, e posseduta per sua; e se ragione alcuna, o in alcuna parte vi avea lo Imperio, poteva nascere dagli aequisti di Federigo, il quale, come è scritto, vi andò più d' una volta armato, e una fra l'altre prese per forza Faenza, ed altre Terre; e questi erano di ragion di armi, e di guerra, la quale chi non sa esser all'una, e all'altra parte comune? e che per la medesima via si perde, ch'ella si acquista? Ma di questo, come di uon mia impresa, mi taccio; e non mancherà chi assai meglio di me lo saprà fare; nè io all'occasione lo tacero: ben avvertiro il Lettore (che fa a questo proposito) che non toccò mai motto, che similmente per via di suoi mandati liberasse Terra alcuna di Toscana; cosa, che non arebbe il detto M. Alberto taciuta, ceme e' non tacque di quella, nè poteva ragionevolmente tacere, se ella fusse in quella Corte stata pensata, o pur tentata, non che, come costor vo-

gliono, effettaata.

Segui l'anno appresso, che fu della salute MCCXXXII. la creazione del Priorato in Firenze, Magistrato allora creato, e non creato di nuovo nella Repubblica: creato nel nome solo, e questo anche in un certo modo; non creato nel vero effetto, e nervo della cosa, ma continuato con la medesima autorità, e signoria del governo tutto della città, con le sue proprie leggi, senza riconoscere superiore alcano, nella maniera medesima, che xxxII. anni iunanzi si erano retti con la stessa autorità sotto nome d'Anzianato, e centinaja prima sotto quello del Consolato, senza che mai mostrassero segno alcuno o in detto, o in fatto, di vassallaggio, o di minima suggezione. Ed i nostri Scrittori antichi, che sempre sinceramente, e pur troppo alla libera han riferite le cose com'elle passarono appunto, quantunque pregiudiciali fussero alla Città nostra, e talvolta tanto contro, che si può veramente dire, che abbiano più presto nella parte del nostro danno peccato, non sognarono mai, non che egli accennassero un simil concetto, ma dicono apertamente quel, ch' e'fu in effetto realmente, che fu questo per ridurre il primo Magistrato a minor numero, e così fuggir l'insolenza di alcuni potenti, e la mescolanza de' Ghibellini, che per l'occasione della pace del Cardinale Latino a poco a poco vi erano sottentrati, e perciò lo misero nell' Arti, nelle quali sapevano alcuni, per una cotale alterezza, e maggioranza, vergognarsi esser descritti, e altri non vi essere, come sospetti accettati; ancorche molte delle nobili, e grandi, e miglio-

ri case non lo fuggissero.

Segui dipoi, come minutamente racconta il Villani, l'anno MCCLXXXVI. sotto il Pontificato di Onorio Quarto (che è quello che volle dire il Platina, che non seppe, o non tenne conto, come che poco importasse al fatto, che il Priorato era già creato parecchi anni innanzi, ed il Gonfalonierato fu parecchi anni dopo ) segui, dico, in questo tempo, che un Messer Prinzivalle de' Conti di Lavagna della casa del Fiesco, o da propria ambizione tirato, e speranza di grandezza, o mosso da' disegui, e voglie di alcuni, per i quali non fa punto la pace, disegnò col titolo dell'Imperio poter fare bene i fatti suoi, e se n'ando nella Magna a trovare Ridolfo, e con dandogli speranza di far gran cose, e di racquistare le ragioni smarrite, come ei diceano, dello Imperio, ottenne da lui

I

C

00 ma

che

(che nel tentar questo a spese, e con l'opera d'un terzo, non portava pericolo di perdere del suo, e correva rischio di guadagnare di quel d'altri) di venire qua con titolo di Vicario Imperiale, e ci venne, e fece gran bravate, e tento gran cose, ma vedendosi poco stimare, o più presto uccellare, se ne parti pieno di sdegno e di dispetto, e se ne andò ad Arezzo, pensando, come in terra Ghibellina, ed affezionata alla parte, far molto meglio: ma venuto in breve anche quivi a noja, e non trovandosi forze, nè bastando la nuda reputazione del nome a fare effetto alcuno, se ne tornò a casa, e le sue bravate, e condennagioni se n'andarono in fumo; ed in lui si vide quel, che possano negli effetti umaui, l'animosità, e'l sospetto delle parti, che per essere egli di progenie ab antico Guelfa, per rispetto della persona sua fu ricevuto amorevolmente in Fiorenza; e pe'l titolo del Vicariato ne fu poco appresso subitamente accomiatato; e pel contrario per cagione del titolo, su volentieri veduto nel principio in Arezzo; ed a bell'agio ne lo cacciò la considerazione della persona. E qui, come manifestamente si vede, non segui appuntamento, o accordo, o liberazione alcuna, nè ci corsero danari; e si mostra insieme, che non era anche seguito la prima volta, che non arebbe questo Prinzivalle potuto Borghini Disc. Vol. IV.

pretendere di volere racquistare quelle ragioni, delle quali fussero prima d'accordo convenuti, ne l'Imperadore voluto ripetere di nuovo quel, che avesse una volta accordato. Ma segui in capo a pochi anni quel che si può credere, che abbia dato occasione, per chiamarla così, a questa novella, recitata aucora diligentemente dal Villaui; e ciò fu, che l'anno MCCLXXXXIV. essendo in fiore in Toscana la parte Guelfa, i Ghibellini, che sempre pensavano al fatto proprio, sommossero un gentiluomo di Borgogna detto Messer Giovanni di Cavillon, e volgarmente di Celona, a chiedere ad Alberto figliuolo del sopraddetto Ridelfo eletto Imperadore, di venire come avea già fatto il Fiesco, per Vicario in Tescana: ma in ciò su più avveduto di colui, che menò con seco una bella e valerosa banda di cinquecento uomini d'arme Borgognoni, e se gli avviarono dietro ancera alcuni Tedeschi, i quali congiunti co' fuorusciti Fiorentini, e co' Ghibellini di Toscana, e di Romagna, per la via d'Arczzo cominciò a molestare la fazione Guelfa. Questo caso mise iu gran pensiero la Città, e tutti i Guelfi del paese, non pe'l numero delle genti sue, o per l'autorità dell'uomo, che non era cosa da sbigottirsene; ma perchè avendo molti Cittadini fuori, e simile l'altre Terre Guelfe (fra le quali erano le principali Lucca e Pistoja), e sentendo la par-

ce Ghibellina gagharda in Romagna, ed in Toscana trovarsi in quella lega Pisa, ed Arezzo, ed alcumi altri Signorotti e Baroncelli d'attorno, andavano antivedendo, che agevolmente si poteva da questa piccola favilla accendere una fiamma, non solo da non si potere a sua posta spegnere, ma (come sono incerti e vari i casi dell'armi) da potere ardere col tempo ogni cosa: e quello, che più metteva in sospetto i Cittadiai più prudenti e più amorevoli del ben comune, era il veder rompersi fra se stessa la parte Guelfa, essendo già cominciate a nascere fra principali occulte cagioni di sdegni, e tali da potere venire, a ogni occasione, a manifesta rottura; come poco dipresso avvenne, che sciarrandosi in se stessa la parte Guelfa, ne uscirono le nuove fazioni de' Bianchi e Neri, le quali parti chi disse che avesser l'origine Pistoja, non prese bene la cosa, e più intese all'occasione della scoperta, che alla vera origine e cagione del male. Ma sopra tutto punse l'animo di Papa Bonifazio, prudente e valoroso Pontefice, e per se stesso vigilante sopra la quiete comune, ed avvertito de' pericoli di questa venuta, da' nostri, che nel principio vi aveano mandati a posta Messer Ponzardo de' Pulci, e Messer Vanni de Mozzi Cavalieri, e Messer Lapo Salterelli Dottore, e Miglior Guadagni riputato Cittadino; e perciò a niun patto arebbe voluto in queste parti,

Tramontani, e troppo pericolo conosceva al benefizio comune ed alla pace d'Italia, che surgesse quantunque minima occasio. ne di guerra. Nè era anch' egli senza particular rispetto (o più presto sospetto, che vogliam dire, è sarà forse meglio) che non essendo egli fin dal principio del suo Pontificato troppo bene, nel segreto, dei Colonnesi, che se gli erano dimostrati contrarj, e ribollendo continuamente odj occulti, ed alcune tacite offese tra loro, che poco appresso proruppero in aperta guerra, che si tirò dietro di grandi, e pericolose sequele; non vedea con buou animo così a vicino questa nuova potenza, onde i suoi nimici potevano pigliare baldanza, e talvolta, all' occasione, sperare ajuto. Ma trovando quel Signore di Celona gli apparati de' Ghibellini, e le speranze assai minori di quel, ch' s' era promesso, o gli era da altri stata data intenzione, e sentendosi anche sospetto a parte, come di lingua Francesca, e naturalmente Guelfa, e provando col fatto più gagliarda la resistenza, e più fondate forze degli avversari, che non s'era immaginato, si avvedeva d'essere in un'impresa entrato, che mal volentieri poteva secondo il suo disegno, ottenere; ne via se gli mostrava, onde la potesse con suo onore lasciare; la quale disposizione essendo nota al Pontefice, entrò vivamente di mezzo, e persuase a' Guelsi di Toscana, che per tutte le vie

era hene spegnere questo fuoco, avanti che s'impigliasse, mostrando che la mossa di quel Gentiluomo con tanta gente d'arme, e così di lontano, non poteva essere stata senza gran costo, e che per non se ne tornare a casa nudo, era per gittarsi al disperato, e tentare l'ultima fortuna; però era bene trovargli una riuscita, nè altra ci era, che accomodarlo di alcuna somma di danari, acciocchè, poichè dell'impresa sua non doveva averne omai onore, si quictasse almanco con l'utile, e così se gli facesse, come è antica, e provata sentenza, il ponte d'argento, perchè se ne potesse tornare in suo paese, ed essi rimanere liberi d'ogni sorte di pericolo e di sospetto. Erano molto capaci le ragioni del Pontefice a' Comuni di Toscana, e non solamente accettavano prontamente il consiglio, ma sollecitavano ancora l'ajuto dell'opera, e del mezzo suo; ma arebbono voluto i nostri mandare a Corte quattro, o sei de' principali Gentiluomini per Ambasciadori, con mandato speciale (essendosene tornati que' primi) che intervenissero in nome della Città a questo trattato. Ma il Pontesce, checchè e'ci vedesse dentro, non volle per nulla, anzi scrisse dolendosi, ch' e' mostrassero così poca fede in lui, e dicendo che sapeva in questo caso quel che fosse l'utile della Città, volle l'arbitrio libero di trattare, e conchiudere questo negozio; il

che ottenne agevolmente, e con pienas atisfazione della Città nel Consiglio pubblico, il di sesto d'Ottobre MCLXXXXV. E tutte queste originali scritture si conservano ancora, e possonsi da tutti vedere nell'Archivio pubblico del Palazzo, nelle quali non si dà mai a questo M. Giovanni titolo di Vicario, ma sempre, che si asserisce, e dice di esser Vicario del Re dei Romani.

E' mi è piaciuto arrecarne queste così minute particularità, e lo farei anche innanzi a satisfazione, e sicurià del lettore, poiche, come è di suo costume, il nostro Giovan Villani tocca solamente, quanto in genere basta al proposito, e maniera dell' Istoria sua, sebbene con molta diligenza e chiarezza: or come pel fatto stesso si vede, tutto su maneggiato dal Papa, nè v'intervenne alcuno in nome, nè con mandato della Città, nè si trattò di ragioni o giurisdizioni d'Imperio, nè di rinfrancare libertà; ma di levarsi una guerra da dosso, e per usare questo motto mezzo Latino (poichè in questa materia è in uso comune) ricomperare la vessazione e molestia del nimico con più sicuro modo e manco pericolo e danno, che possibil fosse.

Or quanto errassero il Biondo, e'l Platina in questo fatto scambiando i tempi, e mescolando cose diverse, si può per le cose sopraddette agevolmente cono-

scere; e come non seguisse convenzione o accordo alcuno con Ridolfo, nè al tempo d'Onorio quarto, se non altro mostra il fatto di questo Borgognone; e questo solo potrebbe bastare a convincere gli scritti loro; che se vero fosse stato quel, ch'ei dicono, che da quel tempo, e da quel fatto avesse avuto origine la libertà della Toscana, non archbe di nuovo mandato Alberto suo figlinolo a ricercare e volere rivangare, ed intorbidare quel che avea già fermo, e chiarito il padre; ed era agevole la risposta de'nostri che erano liberi per patti, e ne arebbono potuto mostrare la carta: ma, come ho detto, e mi giova replicarlo di nuovo, questo vedere lo sborso di questi ultimi danari; l'avere letto, che ci furono mandati Vicarj; l'avere udito e creduto, che quello Imperadore avesse per questa medesima via fitto transatto, o mercato, o come si debba dire, della Romagna ed altre Terre, non attendendo l'ordine de' tempi, ha fatto nascere in coloro questa credenza, la quale da alcuni Legisti presa per vera, si è poi sparsa per tutto, e si tiene per cosa piana, ancorchè autorità fondata nessuna ci si vegga, ed in contrario molte e sicure.

E mi piace sousare i Legisti, la professione ordinaria de' quali è trattare le ragioni del fatto, che è lor proposto da'principali, senza pigliarsi briga di ricercarlo minutamente. Unde se come possessori di

buona sede si sono nel fatto riseriti a questi Istorici, come creduti, e che generalmente passano, non ne possono esser in vero interamente biasimati; e si vede, che Felino (1) Dottore grave, e reputato ( e così fanno, si può dir, puntalmente gli altri tutti ) recita quasi formalmente le parole del Platina, e l'autorità del Biondo, e da questo medesimo fonte è uscito tutto quello, che dal Decio, e da altri Scrittori più bassi n'è stato scritto, non tanto per propria scienza, si può credere, che n' abbiano avuta, quanto, perchè non ci essendo contraddizione, nè chi ci mostrasse difficultà, l'aveano per cosa piana, e come usan dire, passata in giudicato. Che se ci avesser creduto scrupolo alcuno, chi può dubitare per la grandezza di così eccellenti ingegni, e profondità di dottrina, che l'arebber voluta ricercar sottilmente; e come di alcune opinioni di quel Bulgaro, e de' compagni hanno fatto, parte a miglior senso riducendo la mente, e l'intenzione loro, che non sonavano le parole, parte scusando, e destramente interpretandole, parte finalmente, quando non vi avea ritirata, liberamente dannando, così in questo ad ogni altra cosa arebbono senza rispetto anteposto il vero. Ma degli Jureconsulti non si troverà agevolmente chi ne

<sup>(1)</sup> Felino Sandeo, di cui a lungo he lo ragionato nell' Osservazioni sul Sigillo VII. del Tomo IX. de' Sigilli antichi.

parli, e pur non dovea almen Bartolo tacerla, che, come a que' tempi assai vicino lo
poteva sapere, là dove tocca quel che di sopra si è accennato della jurisdizione ed autorità di Fiorenza, quando la materia, e
l'occasione, non tanto lo invitava a farlo,
se cosa alcuna ne susse stata, ma per forza
in un certo modo ve lo tirava; e tutto sinalmente mostra, che questa è opinion novella, e nata da' que' due Scrittori in qua.

Segui dunque pe'l mezzo del Pontefice l'acconcio, ed il Borgegnone ricevuta moneta da pagare i suoi uomini, e portarne anche partita a casa, se n'ando con Dio. Ma che somma s'avesse di danari, e quanti per una ne pagassero queste Terre Guelfe di Toscana, non saprei dire, perchè ne' libri pubblici di sopra allegati son notate solamente le risoluzioni de'Consigli comuni, che si diceano opportuni, e come diremmo alla Romana, i Senaticonsulti; ma i pagamenti passavano per le mani di altri Magistrati, e ad altri libri si notavano, che non sarebbono oggi agevoli a rinvenire. Ben si vede, che la provvisione fu grossa, che si fece in quel tempo ( che a questo bisognava Decreto pubblico ) si posono in v. compagnie, e come oggi diremmo hanchi, ciò furon di Messer Bindo de' Cerchi, di M. Lambertuccio Frescobaldi, di M. Tommaso de'Mozzi, di M. Manetto Scali, e di M. Geri Spini tutti nobilissimi Cavalieri, co' quali erano a compaguia molti altri nobili, ed agiati

Cittadini, così popolani, come grandi, per averli pronti in ogni bisogno. Ma non gia da questo solo si caverebbe sicuramente quel, che si pagasse, perchè la provvisione su fatta così, a fine d'aver la paga spedita e pronta, caso si fusse accordato colui, acciò non avesse occasione di pur soprastare un'ora, come a far guerra, se accordo non vi avesse luogo. Scrisse Gio. Villani, Fiorenza aver pagato fiorini MMMD. e simile per rata l'altre Terre Guelfe della Toscana ( e questo auche fra l'altre considerazioni sia per una, quanto poco lume avesse il Platina, e gli altri tutti di questo fatto se di questo intesero ) e soggiunge » E mandaronio via, e così torno 33 l'impresa de Ghibellini, in vano ec. 33 che mi è piacinto addurre qui il proprio luogo, come sta negli antichi testi, e più sicuri, perchè negli stampati mancano l'ultime parole; acciocche ancor meglio si vegga con l'autorità di quel grave e fedele Scrittore; ancorche dal titolo del capitolo, e dalla narrazione tutta si cavi assai chiaramente, che qui non si trattò di ragioni d'Imperio, o di liberarsi, ma degli interessi delle parti di Toscana; nè fu motivo spontaneo dello Imperadore, ma cosa procurata, e per dir così mendicata, come si d accennato di sopra, e dice qui apertamente il Villani, da' Ghibellini. Ben credo, anzi mi pare esser certo, che nella somma de' 3500, sia errore, ed in alcuni

antichi testi è la somma maggiore assai, ed ingannò peravventura lo Stampatore, la maniera antica nostra del notare questi numeri, che si facea, come fauno aucora i maggior mercatanti, con lettere alla Romana, e non con queste nuove note, che chiamano d' Arcibra, ovvero d' Abaco; del qual uso chi non ha la pratica rimarrebbe agevolmente ingannato, e vuole essere 35. mila. E divero, sì piccola è la somma de' MMMD. essendo sempre stata di fiorini la maggior posta; che se l'altre Terre aveano a somministrare pro rata, ella non bastava, sono stato per dire, alle ferrature de cavalli. E se alcuno pensasse, che l'avere shorsato questi danari portasse seco o pregiudizio per la parte nostra, quasi susse atto di sommessione questo, o alcuna spezie di servitù, e segno per l'altra parte di jurisdizione, o maggioranza, s'ingannerebbe, e mostrerebbesi molto poco pratico degli affari del mondo, e come prudenza sia, non servitù, liberarsi per via di danari da cotali pericoli. Io potrei arrecarne molti e belli esempi di famosi Capitani, e di nobilissime Città, fino ne' secoli passati, come di Pericle Ateniese, che per questa via levò da dosso alla patria una pericolosa e fastidiosa guerra degli Spartani, che essendogli poi chiesto conto di molta moneta, che vi s' era spesa, nè volendo far danno a chi aveva ricevuto, scoprendo la cosa, come ella era

passata appunto, disse quel bel motto, e ricordato ancora: Le tante migliaja sono ite in cose opportune. Ma bastinmi quegli esempi de' nostri vecchi così propri, e tanto a proposito, e de medesimi tempi, o molto vicini, quando scorrendo per Italia quelle brutte e disoneste compagnie di venturieri, di Fra Moriale, di Auichino di Mongardo, del Conte di Lando, e d'altri tali, più volte ricomperarono il guasto del contado, ed il sacco delle deboli Castella. e delle Ville con denari. Che se in questo fatto di M. Gianni di Celona s' acquistasse ragione alcuna di signoria, non si potrebbe negare, che la si dovesse acquistare anche allora a questi capi, e principi di ladroni, e pubblici rubatori di strade. Ma la cosa è sì chiara, che è una indegnità a parlarne, e credere, che in alcuno venisse sì debol concetto, sarebbe quasi una spezie d'ingiuriarlo.

A maggior chiarezza del vero aggiugnamo il caso di Enrico VII. che seguitò
nell'Imperio dietro ad Alberto, che per
poco farà toccare tutto questo fatto con
mano. Costui uomo di grand'animo, e virtù,
sebbene di piccole forze, e di non grande
stato, essendo chiamato all'Imperio per proprio motivo, e certo rispetto del Papa, e
perciò cessando gran parte delle difficultà
ordinarie degl'Imperadori, e avendo avuto da vantaggio grandi promesse, e non
pochi ajuti da' Ghibellini vecchi partigiani

dell'Imperio, e perciò ripieno di altissimi concetti, e d'infinite speranze, e persuaso sopra tutto dall'antica opinione di quegli Enrici, e Federighi, ed altri suoi antecessori, che tutti questi paesi di ragione fussero suoi; tentò anch' egli d'impadronirsi della Città nostra, la qual era disposta, come membro, e parte della Repubblica Cristiana, ad onorare lui, come capo temporale del nome Cristiano, ed ajutarlo in tutto quello, che ragionevolmente si convenisse, ed ancora da vantaggio, non temendo ( nè di vero doveano temere ) di divenire giammai per alcuna spontanea cortesia verso di lui, tributari, e vassalli; come nè anche furon mai tenuti per tali i Veneziani, pel donativo, che e' fecero in quel tempo a questo medesimo Imperadore, ma del riceverlo come Padrone, e Signore, e come avean fatto alcuni, darsegli a vassalli, o che egli si mescolasse ne'loro affari, di questo non volevan udir nulla, entrati in grandissimo sospetto, perchè disaminando tritamente gli andari suoi, e considerando chi egli avesse intorno a stretto consiglio, vi vedevano i principali della parte Ghibellina di tutta Italia, e i migliori usciti de' Bianchi di Firenze, e di altre Terre di Toscana, fra' quali sapevano essergli sempre a lato M. Palmieri Altoviti, e Baldinuccio degli Adimari, e'l Baschiera della Tosa allora ribelli, e certi degli Ubaldini vecchi nemici, ed alcuni di

Siena, e di Pistoja, i quan troppo sapevano non altro cercare, che l'ultima rovina
di parte Nera; che Dante, che riuscì poi
sovran Poeta, e si può veramente chiamare il padre e primo illustratore di questa
nostra oggi tanto reputata lingua, vedendolo gittar via tempo negli assedi di alcune Terre di Lombardia, dove e' reputava
la buona ventura sua consistere nella prestezza, disperato oramai di alcun buon
successo, e vero indovino dell'infelice riu-

scita delle sue imprese, si era dalla Corte

un pezzo prima partito.

Avean ben dato gran noja alla Città, e non poco il sospetto accresciuto, alcune lettere e scritture di detto Dante, che molto erano state considerate, e si credeano penetrare nel profondo segreto dell'animo di Enrico, e furon quelle, che gli tagliarono la via per sempre alla ritornata, per le quali lo inanimava contro alla Città, e come se da se non ci fusse stato inclinatissimo, si sforzava con le migliori ragioni che sapeva, persuadergli, ch'egli era padrone del tutto, e che a lui s'apparteneva, come a supremo Giudice e Signore amministrare ragione agli afflitti, e da queste pigliavano indizio dell'animo de' proprj avversari, e sospetto dell' intenzione di esso Enrico. E di vero appariva ragionevolissima, e piena di pietà la fama, che dava fuore nella prima giunta sua l'Im-

peradore, di voler rimettere generalmente tutt' i fuorusciti in casa, e pacificare per tutto i Cittadini, e lasciare ogni cosa quieto. Ma i nostri, che credevano esser questo un certissimo perturbare la presente quiete, e risuscitare le antiche fiamme delle contese civili già spente, o almeno con questa separazione sopite; essendo tutto passato per gli ordini, e secondo le Leggi della Città, non volevano come liberi sentire, che egli ne'nostri giudizi, e governi si intromettesse. Ma sopr'ogni cosa da alcuni altri effetti suoi pigliando conjettura di quel, che potesse avvenire, e come non si può mai tanto armare il sospetto, che basti, temevano, che sotto quella apparente umanità, e dimostramento di neutralità non si ascondesse il veleno dell'antica affezione dalla parte Ghibellina; e che come fusse dentro, con le forze, aggiunta l'autorità del nome, e l'antica pretensione del patronato, a poco a poco gli disertasse, predicando sempre gli avversarj quel, che era stato molte altre volte detto, e tentato, spezialmente dopo la rotta di Mont' Aperti, non poter assicurarsi mai da vero la parte Ghibellina, e Imperiale in Toscana, stando Fiorenza nella sua franchezza, e buono stato: ed agevole cra, che e' fussero stati i nostri in questo huoni indovini, per quel che poi iu altri si vide, perchè avendolo ricevuto M. Guidet-

SE FINENZE RICOMPERO to della Torre (1) che era come Principe in Milano, e consentito alla rimessa de'Visconti, che n'erano stati alcun tempo fuore, levando voce, o vera o non vera ch'ella si fusse, che non si è mai chiarito bene, che il detto M. Guidetto voleva dir, e voleva fare, lo cacció via, e ricevuta molta moneta, vi lasciò per Signore, sotto nome di suo Vicario, il Visconte, cosa, che diminui in gran parte l'op nione dell' integrità sua, e di quella buona, e comune intenzione, che da' suoi fautori si predicava di lui; e diede cagione a Cremona, e Brescia di ribellarsi da lui, e ad altre Città dietro a queste, e a chi non l'avea ancor ricevuto, d'andare adagio al fidarsi; e tanto più, che si scorgeva in quella Corte una sete infinita di moneta, nè ad altro con maggiore studio badarsi, che a raccor danari. Or queste considerazioni, e questi sospetti furon cagione, che, posposto ogni rispetto, si prese di non intendere a sue dimande, ne ricevere ambasciate, come che in prima avesser eletti gli ambasciadori, e già per maggior dimostrazione d'ono-

<sup>(1)</sup> Di un tal Guido della Torre si ragiona nella Dissertazione III. del secondo Tomo delle Memorie della Società Colombaria, della qual Dissertazione è Autore il Sig. Canonico Conte Francesco Florio.

ne, nobilmente addobbiti, che non aveano che a metter il piè in istaffa per mandarlo a visitare ed onorare, pur come Imperadore de Cristiani, e non come lor proprio Signore. Diede gran noja al reggimento di Firenze, ch' e' ci mandò suoi messi, comandando, come a vassalli, che di subito si levasse l'oste d'Arezzo, e quei che, pregati, l'arebber peravventura cortesemente fatto, perchè per quella via pareva loro, facendolo, dichiararsi suggetti, come altora si parlava, fedeli all'Imperio, non vollero ubbidire. Di qui avvenne, che sdegnato lo Imperadore, e giudicò, se non isgravava costoro, dovere es-sere ciò per l'esempio un sicuro guastamento di tutt'i suoi disegni; come veramente e' fu, che qui terminarono tutte le speranze, ed acquisti suoi, che si era promesso per via d'astrologia, dovere aggiugner fino in capo del mondo, che, come gli fu burlando detto dall' Abate in S. Salvi, ove s'era alloggiato, che quivi era quella risposta adempiuta, che capo di mondo si chiamava; volendo adunque vincere per ogni via, che potesse la punga, prima in Genova tentando la via dell'autorità, e del giudizio, fulminò un lungo, e grave processo contro alla Città in genere, e contro a molti cittadini ad uno ad uno ivi entro nominati in particulare, dipoi tornando da Roma, con grosso esercito ci pose l'assedio (1) tentando per viva forza, e a colpi di lance, e di spade ottenere quel, che non avea potuto per mezzo di quelle sen-

(1) L'Ughelli nel Tomo III. dell' Itulia Sacra, in parlando del nostro Vescovo Antonio d'Orso, riferisce essere in tavola di marmo incisa sopra di ciò l'appresso memoria prope Templum S. Crucis:

HENRICUS IV. ROMA REDIENS CORO-NATVS INFESTVS FLORENTINIS OVOD COBONATIONI SVAE OBSTITISSENT RO-GATVS AB EXVLIBVS QVORVM PRIN-CEPS ERAT DANTES POETA VRBEM OBSEDIT AB EA PARTE QVAE EST AD SEPTENTRIONEM. ATOVE CVM VIDIS-SET AEDITICUS INTENTAM CIVITA-TEM PRAECIPVE TESTATVR ID PA-LATIVM COCCHIORVM. QVOD NOCAV ETIAM STRVEBATVR FANALIBVS AC-CENSIS. POST OVADRAGESIMVM DIEM SOLVTA OBSIDIONE DISCESSIT M.CCC. AIII. KALEN. OCTOBR. ove dovrà leggersi HENRICVS VII. e nell'anno M.CCC.XII. imperciocche in Gio. Vill. Lib. IX. cap. 146. abbiamo n Il seguente giorno 19. Setis tembre 1312. lo 'mperadore venne a oste n alla Città di Firenze ec., e'l Vescovo 15 di Firenze co' cavalli de' Cherici s'armò » e trasse alla defensione della Porta di 3 S. Ambruogio, e de' Fossi.

tenze, e monitorj, e a suon di corno, perchè, com'è nel processo, gli fece citare in Genova a suon di corno.

Ma nè per questa via anche, ajutando la divina bontà, come si dee credere, il giusto, fece profitto alcuno, che fu tenuto in que' tempi per miracolo, al grande e potente esercito, che egli conducea seco, e perchè trovò nella prima guerra la Città non solamente sprovveduta e sguernita, ma di molte parti ancora non interamente mutata, onde su di bisogno, e giovò incredibilmente, che il buon Vescovo nostro, che era allora M. Antonio d'Orso (1) non seuza cagione celebrato per valoroso e savio Prelato, corresse co' suoi Cherici armato alla difesa delle porte. Ma stato per alcun tempo all'assedio, e vedendo non ci avere nel passato punto profittato, e poco sperando di poterlo fare per innanzi, se ne parti molto assottigliato di gente e di avere, e quasi sconsitto. E parve fatale in questo nome di Enrico di combattere la Città, ed assediarla con grosso esercito, e non ci acquistare niente, avendoci avulo

<sup>(1)</sup> A Mess. Antonio d'Orso fa bell'elogio il Borghini anche sotto a car. 589. della primiera edizione. Valoroso e savio altresi lo domanda il Boccaccio nella famosa Novella, ove ne fa parola a lungo.

732 SE FIRENZE RICOMPERÒ. la medesima fortuna Enrico detto III. inneuzi coxxx. anni, o 'n quel torno. (1) Ritirandosi poi verso Pisa, rinnovellò ed aggravò il processo contra di noi, e di amenduoi ci è ancor la copia, conservata da molti per tanti nomi di case e di cittadiri, che vi si leggono, più che per altro: ed in questo tempo diede fuori la nuova legge Ad reprimendum, che è riposta fra le estravaganti, o com'elle si chiamino, e ne diede cagione, che avendo fatti questi processi contro la Città, e simili contro al Re Ruberto, avvertito da' suoi Savi, che non essendo stati richiesti, o vogliam dir citati, secondo i termini giudiziali, ed altre solite circostanze, e personalmente, venivano a restare appresso di molti dubbie quelle sentenze, vi volle per quella via riparare decretando, che a simili, che non obbedivano, e venivano contro l'Imperio, non bisognasse citazione.

Io ho narrato un po' più distesamente questo fatto, che io non soglio, e tutto insieme, perchè dovendone in più d'un

<sup>(1)</sup> In questa maniera si scorge come tanto l'Imperatore Enrico III. quanto l'altro, cioè Enrico VII. dierono occasione a due recinti di mura della nostra Città, come io fo vedere nella mia Istoria del vaij cerchi di essa.

luogo toccare, serva questa distesa per tutti, nè mi sia bisogno sempre replicare il medesimo spezzatamente; sebbene schifando la lunghezza ho molti particulari lasciati indietro, come sarebbe, che il processo fu contro a' Fiorentini soli, dissimulando il fatto de' Collegati, che eran nella medesima colpa (se colpa ci era) non tanto, come credono molti, per esser Fiorenza il capo e il nervo di quella lega, quanto, come fu il vero, pensando artatamente per questa via spiccare dalla sua congiunzione alcuna di quest' altre Città, che tutto seguì a rovescio, tenendole strettissime insieme il timore e sospetto comune.

Ora in tutto questo caso, che durò pure assai tempo, e su con diversa sortuna di qua e di là travagliato assai, e da molti Scrittori necessariamente scritto, non si troverà mai da nessuna delle parti un minimo cenno della liberazione di Ridelso, ed impossibile è (che così mi pare poter dir sicuramente) impossibile certo, che dalla parte nostra, quando e' chiedeva esser riconosciuto per Signore, non susse venuto a campo, che già eravamo per privilegio liberi e franchi, onde non devea, nè sorse giustamente potea in nuevi legami annodare que'che avea l'Imperio volontariamente sciolti, ed in somma degli liberamente, che non avea più che sar del caso nostro, come vuole il Platina, che

da quel tempo in qua non avesse; e consentono que' Jureconsulti, che in questa liberazione fondano la libertà di Fiorenza, e di queste altre Terre Toscane. Ne l'Imperadore in questi suoi tanti processi e tante ambasciate poteva in modo alcuno infignere così notabil fatto, che pur una volta non ne toccasse un motto; e se non altro dire, che non impediva il nostro privilegio quel che egli or di nuovo chiedeva, o porre, che quello Imperadore non l'avesse potuto fare, come n'hanno poi avuto voglia certi Dottori; cavillare, che e' fusse surrettizio, e finalmente, che so io? negar, che l'avesse mai fatto. Ma questo perpetuo silenzio è da ogni banda conforme, e troppo buono indizio, anzi pur ci dà manifesta contezza, che non n'era seguito cosa alcuna, nè forse n'era stato mai ragionamento.

Or dalle cose dette, credo che chiaramente possa veder ciascheduno, che non voglia come ostinato perfidiare, e pigliarla, come si dice, in gara, come questa liberazione di Ridolfo sia stata una immaginazione di quegli Scrittori, ch'io dico, e che di vero non seguisse mai, e conseguentemente, che non meriti questa macchia, nè tale infamia quel generoso Signore, e d'animo nobilissimo, ed origine, o come noi diciamo, il ceppo di sì gran casa e sì famosa, come ne è stato da alcuni a torto infamate.

mato.

## TRATTATO DELLA CHIESA

E

## VESCOVI FIORENTINI

DI

## DON VINCENZO BORGHINI

All'Illustriss. e Reverendiss. Monsig.

IL SIG. ALESSANDRO MEDICI CARDINALE E ARCIVESCOVO DI FIRENZE.

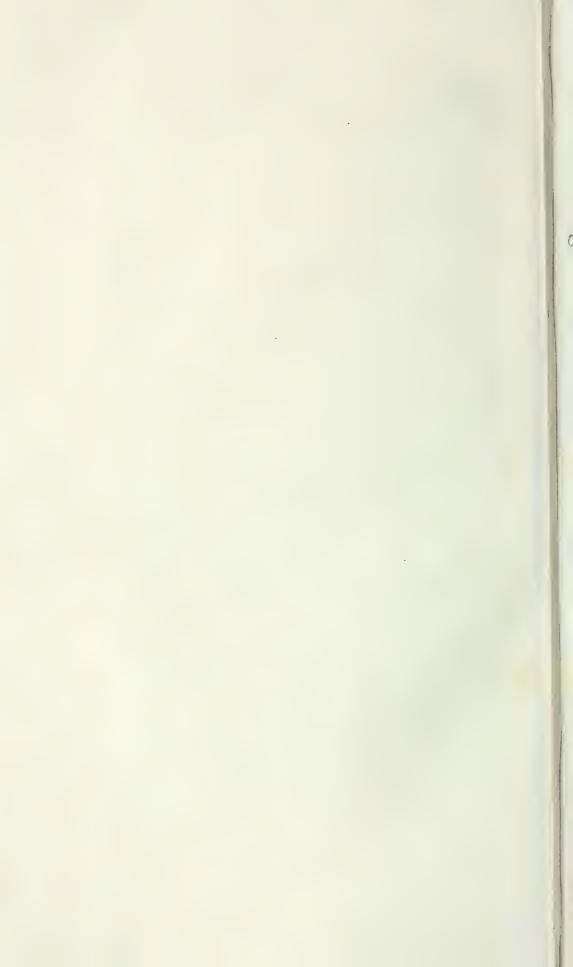

ALL' ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONSIG.

IL SIGNORE

## ALESSANDRO MEDICI

CARDINALE E ARCIVESCOVO DI FIRENZE:

SIGNOR E PADRONE NOSTRO OSSERVANDISS.

Aveva Don Vincenzo Borghini consumata la muggior parte degli anni suoi
negli studi puu gravi, e particolarmente
nelle sacre lettere, quando per comandamento del Grandula Cosimo, gli fu di
bisogno rivolger attrove le fatiche dell' animo suo, dovendo scrivere dell' origine,

e de più antichi fatti di questa Città; ma essendo parte principulissima di lei la Chiesa, e i Vescovi, non venne in questo a dipartirsi troppo dal suo intendimento. A questo fine con incredibile fatica, per ritrovare lo stato dell'antica (hiesa Fiorentina, ricercò quante scritture si trovavano nelle più riposte librerie, rivolse quanti autori sacri trattarono della misera condizione de'Chierici in que tempi, che i Barbari dominavano in Italia, ne congregò allora, o prima la Chiesa Romana Concilio alcuno, che egli al medesimo fine e i nomi de Prelati, e le determinazioni fatte non cercasse d'investigare. Di qui è, Monsignor Illustrissimo, ch'egli ha potuto in tante tenebre rinvenire della Chiesa vostra, e de vostri Antecessori tutto quello, che ella vedià in questo suo Trattato, il quale noi ora dedichiamo a lei, come a degnissimo successore di tanti valorosi Padri nostri, stimando doverle esser grato il vedere l'operazioni loro, non perchè le bisogni l'altrui esempio a rettamente governare i suoi popoli (che la prudenza, e la ragione è bastevole guida dell' animo virtuoso, e nobile at bene operare) ma per riconoscer più d'appresso que santi uomini, che per tanti secoli le hanno conservata monda e pura, e da ogni macchia lontana la sua diletta Chiesa; anzi c'immagimamo, che siccome coloro, che avvenu.

tisi a qualche nobile Appamondo, subito fissano gli occhi alla patria propria; così V. S. Illustrissima come avrà in mano tutto questo libro, lasciati gli altri Discorsi, che vanno avanti, per esser prima compilati dall' Autore, rivolgerà tutto il suo pensiero a questo particulare. Ricevalo adunque come cosa dovutale di ragione, e destinatale ancora dall' Autore stesso, che fu ottimo conoscitore della virtù sua, ed in leggendo i travagli, che ebbero molti Vescovi antichi, si rallegri seco stessa, che'l grand' Iddio l' abbia chiamata al suo servizio in tempi sì quieti e religiosi, nei quali il valore e la vigilanza sua, congiunta con l'autorità, che le porta la gentilezza del sangue e la degnità ultimamente in lei collocata, hanno potuto partorire mirabili effetti ad onor d' Iddio, ad accrescimento della religione e divozione de popoli a lei soggetti. E senza più facendole umilmente riverenza le preghiamo da Dio ogni maggior felicità.

Di Firenze il di XXI. di Novembre

MDLXXXV.

Di V. S. Illustriss. e Reverendiss.

Umilissimi Servitori

I Deputati.

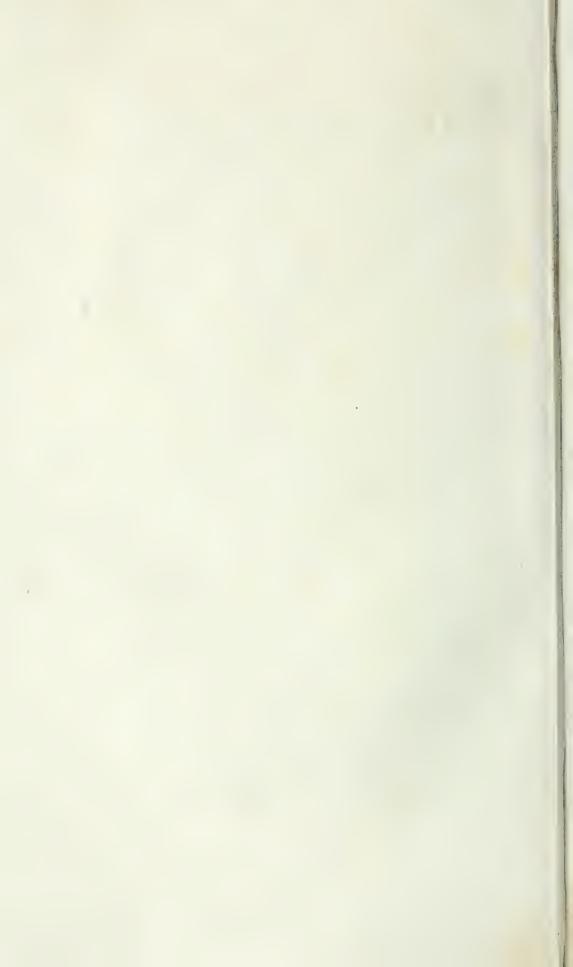

## DELLA CHIESA

E

## VESCOVI FIORENTINI.

Io ho pensato, che non piccolo piacere avrauno i miei Cittadini, a i quali soli ho inteso di soddisfare in questi miei scritti, se io discorrerò alquanto sopra gli antichi Vescovi nostri, facendo memoria di tutti quelli, che sono pervenuti alla notizia nostra, e recando tutto ciò, che abbiano intorno alla loro Chiesa, ch' oggi si sappia, operato. E certamente questa parte non si può lasciare indietro, mescolandosi spesso ne' casi e comuni accidenti

della Città; nè si deve tacere la memoria di tanti Santi e valorosi Padri nostri. Ragioneremo adunque, non solo delle persone de Vescovi, ma d'ogni cosa, che alla Chiesa nostra generalmente, ed all'altre membra sua specialmente appartiene, ed in somma di tutta la materia della Religione, la quale in ogni bene instituta Città, ma nella nostra precipuamente fa sempre in sommo pregio, e col governo civile nel primo grado congiunta. Ma le vecchie muraglie dei Tempi sono in piede ancora in gran parte, e se alcuna in tanto tempo ha patito, o è mutata alquanto, se ne veggono alcuni vestigi, e le principali usanze e cerimonie ancor durano, e non ci si lasciano sdimenticare; gli antichi Vescovi uon solamente sono tutti mancati. ma di molti p'è spenta ogni memoria, ed è rimasto il campo libero a chi ne avesse avuto vogiia, di fingere ciò, che gli è venuto bene.

Onde tanto più pare da farlo, quanto poco capitale si può fare di una lista o catalogo, che ne va attorno, cavato, come io credo, o in tutto, o nella sua maggior parte, dalla Vita di S. Zanobi, scritta ultimamente da un M. Clemente del Mazza (1) intorno agli anni MCCCCLXXV. la

<sup>(1)</sup> Di Clemente di Ser Filippo Maz-

quale comecche in gran parte sia presa e si può dire copiata da quella che forse venticinque anni innanzi avca scritta Gio. detto Tortello (1) Arctino; pur vi aggiunse alcuni più presto discorsi suoi e consi-

zei o del Mazza di Castelfranco, Piovano di S. Maria a Monte, e Teologo dell'Università Fiorentina, più sono, che ne hanno futto parola, ma il più copioso, ed esatto è certamente il dottissimo Sig. Gio. Lami nel suo Viaggio, ove ragiona ancora con abbondevolezza d'erudizione di

questa Vita di S. Zanobi.

(1) Gio. Tortelli Arciprete Aretino indirizzò la sua Vita di S. Zanobi scritta in cartapecora a Gio. Paolo (Pacini) Rettore di S. Michel Visdomini, atteso quel, che osservò nel Diario Italico il celebre Montfaucon per una lettera del Tortelli stesso, ch' è in un Codice della Badia Fiorentina; del qual Codice esiste copia nella celebre Stroziana fatta fare dal medesimo Rettore, come dal rogito dell' anno 1443. in fine si riconosce, con cui la lasciò Laurentio de Vulterris Canonico Vulterrano toto tempore suæ vitæ, et ad sui heneplacitum; post mortem suam ipsum (librum) præsentari voluit Sacristiæ majoris Ecclesiæ Florentinæ, et ibi perpetuis temporibus stari voluit.

derazioni, che nuove notizie de' fatti, e della vita del Santo Pastore nostro. Ed in questo catalogo, o a modo nostro raccolta de' nostri Vescovi, dagli ultimi infuori, de' quali essendone freschissima, e si può dire viva la memoria, sarebbe stata troppo vergogua l'errarvi, vi è una gran parte posta a caso, e di fantasia. Ma forse potette anche aver l'origine dilla Vita di Frat'Angelo degli Acciajuoli scritta intorno a' medesimi tempi da Fra Giovancarlo dell' Ordine de' Predicatori, Scrittore per altro ragionevole e avveduto, e rinvenendosi chi di loro scrivesse innanzi, sarebbe ritrovato il primo autore; ma perche il catalogo non varia punto, da chiunque di loro e' si venga, il fatto è pur il medesimo. Con molta maggior modestia (che in questo si doverebbe per avventura chiamare propriamente prudeuza) si governò il Tortello, che venutogli la medesima vaghezza di raccorre insieme la successione de Vescovi dopo S. Zanobi, ricordandosi dell'antico detto, e come oracolo ricevuto, del graude Ippocrate, di non mettere mino in cura disperata, dal Beato Maurizio fino a Giovanni da Velletro se gli passò tutti con silenzio, non volendo darci sue immaginazioni, o trovati in cambio di vera Storia.

71

j.

110

no

tr

n

Te

2

034

1.10

Stor

H

E quantunque egli, come porta questa natura sievole ed imperfetta, in quegli tanti, che ci diede, e specialmente ne' primi, erasse in alcuna piccola cosa, e scambiasse alcuna fiata ed il filo della successione, ed i tempi, l'ordine de'quali non era sottosopra ne'secoli passati molto isquisito, nè così per l'appunto distinto, come fu poi : non per tanto e' parlò pur di quegli, de' quali poteva aver lume, e che veramente e' trovò essere stati Vescovi nostri; dove quell'altro buon uomo (senza le molte altre sconvenevolezze, che ci si veggono ) vi tramesse sedici Vescovi alla fila, cominciando dall'Imperio di Carlo Magno; che benedetto sia quell'uno, che si riscontra. E pur tanto sicuramente gli annovera, e così co' lor nomi appunto, e con gli anni, e con tante altre proprie circostanze, che pare che si trovasse presente al fargli, e vedesse con gli occhi, e toccasse ogni cosa con mano. E se per disgrazia noi fussimo interamente privi di tutte le notizie di questa parte, a quanto egli arditamente parla, e come risoluto, si potrebbe per avventura presumere, e forse non mancherebbe chi ne mettesse pegno, che e' dicesse vero, e che egli n'avesse veduto scritture, o alcun altro lume avuto, che per vari casi, che portano seco gli anni, e le mutazioni del mondo fosse oggi spento. Ma ritrovandosi ancora non poche scritture autentiche, ed altri riscontri sicuri e certi, e testimonj di buone Storie e fidate, ove sono altri nomi, ed Borghini Disc. Vol. IV.

altri anni così del Mondo, come della durata delle vite loro, troppo chiaramente si conosce, come egli ingannasse se stesso in questa parte, che essendo buona persona, non mi si lascerebbe di leggier credere, ch' egli avesse anche voluto ingannare noi.

Ma tutto questo inganno, e questo errore, per mio avviso, nasce da una così fatta opinione, che già regnò un tempo, del'a quale io non so qual fosse più fra la ser cchezza e il danno, che e' pareva loro una bella cosa come e' potevano ritoccare, e come e' si credevano, e liberamente e' dicevano, rimbellire e migliorare gh scratti di alcuni Autori antichi (invero alcuna volta semplici e puri, ma tuttavia gravi e fedeli) ed in questo non è possibile dire quanto sconciamente s'ingannasseco, e come mentrechè lisciandoli ed azzimandoli (il che come bene s'avvenisse loro, o par male, per parlare in sul sodo, non accade qui replicare) e' si credeano farle parere più vaghe a' poco intendenti: e'rimanessero appo i savi, e più ac orti gli uccellati pure essi: e ne gli potremmo ancora piacevolmente motteggiare, e recande in burla molte delle loro scipidezze, pigliarne piacere, se non ne fosse seguito talvolta un disordine, che questi così più presto contraffatti, che rifatti componimenti, hanno per la nou peusata spenti gli originali, de quali si dovea tenere gran conto.

ch

Ma se pure non fossero usciti della pesta, e di quel che e' trovavano in quegli scritti senza aggiugnervi nulla del loro, tutto si poteva per avventura perdonare, e sarebbe veramente un diletto a petto a quest' altro, che mentre e' non hanno maggior paura, se non, che si dubitasse, che e'non sapessero ogni cosa per l'ap-punto, si veggono negli scritti loro queste ch'io dico, non men ridicole, che dannose sciocchezze, che per non si scoprire di non sapere, e forse immaginando che non sosse loro onore, sebben non per colpa loro restasse in alcuna, ancorchè minima particella, l'Istoria interrotta e manchevole; volevano, checchè se n'avvenisse, dire ciò che cadeva loro nell'animo, poca noja dando loro istoria, o trovato che e' fosse, purchè e' non vi apparisse alcun voto; e così ci davano le cose incerte come le certe, e quel che e' trovavano da se, non meno arditamente, che quel che era ne' bumi Autori scritto, o in sicure memorie notato; cosa alienissima dalle Istorie, che non hanno per fine altro che il vero, del quale, come elle mancano, non più Istorie, ma sogni, ciance e finalmente favole divengono. E non avendo essi saputo ritrovare alcune cose, ed avendo per impossibile, che le sapesse, o potesse ritrovare un altro, e così scoprirci gl'inganni loro, troppo si assicuravano a fingere ciò, che veniva lor bene, credendo di poterlo far a man salva; e forse non pensavano costoro, che molto importasse a'lettori, se un Vescovo avesse nome Giovanni o Piero, o che e' fusse di questo, o di quel paese, o se gli desse dieci anni o venti di vita; ma così si conduceano passo passo a fare il medesimo dell' essere uno, o un altro, e finalmente dell' essere, e del non essere mai stato quel tale al mondo.

Ben veggo, che parrà, e può certo parere maraviglia, che questi modi si tenessero, ma così si vivea allora; e se maraviglia ci cade sarà, anzi, che egli avesser così sconvenevole opinione, e sì strana, che avendola, operassero di quel-

la maniera.

Ma, qual che si fosse il pensier di costui, e degli altri ne' nomi e ne' tempi, e spesso nell'uno e nell'altro insieme, sono errori manifestissimi, e senza scusa, poichè non era per legge, o sotto pena alcuna obbligato (dirò così) ad inventariargli tutti, onde e' si avesse a gittar a' trovati, e volerci per questa via uccellare.

lo per me non mi rechero a vergogna, lasciandone indictro una buona parte; anzi credero che sia bene, con l'esempio e col fatto proprio, non solamente con le parole, cavare delle scritture,
c dell'opinioni l'abuso di costoro, e che
forse regna ancora in alcuni, di dirsi
(come diciamo per via di motti) le bugie
e crederlesi; ma perchè questo poco im-

porterebbe, di volerle anche far credere a gli altri: però io lascerò tutti quegli, dei quali io non arò chiaro lume, che saranno molti nè mi curerò se la conseguenza, ed ordine loro verrà spezzato, e con molti e gran vani in mezzo, e mi scuserà la poca notizia, che ci è in questa sor-te di storia de' tempi antichi, perchè ge-neralmente di questi Vescovi, che hanno la cura sola della Chiesa loro, e non alcuno imperio, o signoria nel temporale, o sopra alcun' altra Chiesa primato, non parlano ordinariamente gli Scrittori delle Cronache universali; se non sopraggiugne straordinaria occasione : che sotto l'Impe-rio Romano mentre regnò la vana religione degl' Iddei, se non si fu nelle molte persecuzioni de'nostri Martiri, di rado avvenne, che stettero i Cristiani fino al tempo del gran Costantino occulti; nè solamente non aveano sempre comodità di dare al consueto ministerio del Vescovo, ed altri Ministri alle Chiese ordinatamente, ma nè pure si potevano senza pericolo talvolta un poco ricreare insieme con celebrando in compagnia i sacri Misterj, e laudare Iddio; e quel poco alla sfuggita, ed in tempi e luoghi celati.

E poiche Costantino ebbe donato pace alla Chiesa, non mancarono per molti tempi, quando occulte, e quando aperte, ma sempre acerbissime persecuzioni, e da que' che restarono Gentili (come al suo

luogo più pienamente si è discorso) i quali non potevano in maniera alcuna sopportare di vedere sbattuta a terra la loro antica religione, e venire a poco a poco al niente; e con queste da' falsi Cristiani, ed Eretici, che molto perniciosi sursero ne' primi tempi; senza che non in ogni stagione furono favoriti i nostri ad un modo da tutti gl' Imperadori, e da alcuni ancora in varie maniere perseguitati, e delle Eresie fu sopra tutte l'altre pestilentissima quella degli Ariani, e da non si potere agevolmente discernere qual fusse maggior danno alla Santa Chiesa, o questa domestica sedizione de' mali Cristiani, o il manifesto contrasto degli avversa i Gentili; e forse furono generalmente le percosse, che da questa, ed altre simili perverse opinioni avvennero, tanto più nocive, e più maligne, quanto spesso ci troviamo più malagevoli gli argomenti da schifare l'occulte insidie di chi in sembiante d'amico ti va piaggiando; che il disenderci dall'aperta forza de' conosciuti e palesi nemici.

A questi successero, quanto specialmente attiene alla religione, più bestie che uomini, que' Goti, Unni, Longobardi, ed altre barbare nazioni note per l'istorie, non so se Gentili o Eretici, o l'uno e l'altro, che innondarono l'Italia, che ancor essi in molte maniere lungamente e duramente tempestarono la Chiesa Cattolica, onde è

E VESCOVI FIGRENTINI. non solo possibile, ma quasi forza, che spesso rimanessero in tante avversità le Chiese senza Pastore, ed i Pastori senza le gregge, e da alcune poche particularità, che noi sappiamo di certo, possiamo agevolmente fare di molte verace congettura, come da quello, che San Gregorio Vescovo Turonese scrive, che la sua Chiesa stette alcun tempo dopo il primo Pastore senza governo spirituale di Vescovo, credasi pure al sicuro, che ella non dovesse esser sola în que' tempi: e chi leggerà il registro di S. Gregorio Papa, vedrà troppo bene quante Chiese rimanessero disertate nella persecuzione de' Longobardi, e quanto spesso i popoli furon forzati fuggirsi da casa, e come rimasero talvolta così vedove le Chiese de' propij Pastori, come orbi, per dir così, e privati questi Padri spirituali dei figliuoli.

Ma quel che fa propriamente al proposito nostro, è (come altrove si è detta) ch' ei commette al Vescovo di Luni, che procuri alcune cose per la Chiesa di Fiesole, ridotta per que' tumulti in gran calamità, e gli manda perciò danari; che se allora fusse stato nel suo buono essere il Vescovo nostro, così vicino, e non anch' egli dalla medesima fortuna sbattuto, non è verisimile, che la raccomandasse a uno tanto lontano (e peravventura agevolmente allora l'una e l'altra Chiesa vacava) mostrando egli essere mosso a ciò fare

a' prieghi de' Cherici avanzati nelle fortune della Fiesolana, e può questo particu-

lare esempio servire per molti.

Ma quando pure anche fussero senza interrompimento continuati i Vescovi in queste Chiese, e che si dovesse verisimilmente credere, che si facesse da' Notai Ecclesiastici negli atti pubblici, e da alcuni privati ne' loro giornali o diarj, al modo romano, nota di mano in mano de' Vescovi. che succedevano l'un l'altro, si mescolava rade volte questa parte con gli affari comuni, che sono la legittima materia dell' Istoria, e le nostre proprie scritture, così pubbliche come private, oltre alle comuni calamità dell' Italia, e per diluvi d'acque, e per fuochi (a' quali è stata specialmente sottoposta la Città nostra) sono ite male, onde è difficil cosa ora poterne rendere il conto per l'appunto, ma nè forse anche a un dipresso. E se non fusse, che alcuni pochi per rara santità di vita e memorabili opere han pure scampate queste fortune, e quasi seconda morte dell' oblivione, ne saremmo da un certo tempo innanzi, si può quasi dire, al bujo affatto, essendo stato questo o proprio vizio de' nostri passati, tenere poco conto delle memorie, o naturale negligenza, se pure ne tennero, di conservarle : del che ci siamo già più volte, e con molta cagione e ragione doluti. E sottosopra da Carlo Magno innanzi ci sono pochissime scritture, e non molte

notizie private; ma da lui in qua si vede pure alquanto di lume, e tanto di mano in mano più, quanto più ci avviciniamo a' tempi nostri. E questo non solamente ne' nostri Vescovi si può agevelmente vedere, ma l'ho esservato ancora in que' di Fiesole, ed in quegli altri tetti, che io ho delle Città della Ioscana nostra potuti vedere; che innanzi al detto Carlo, di due soli, infino a tre o quattro, che furon Santi, hanno notizia; ma dopo lui di molti ed assai sicuri. E con tutte queste dissicultà, per soddisfazione de' miei Cittadini accozzerò insieme quelle reliquie, e come dir tavole, che sino a oggi io ho saputo o potuto raccorre di tanto naufragio, che in se sarà veramente non molto, ed in tante tenebre peravventura non poco. Ma se non altro potrà mostrare la via a que-gli, che avranno o più agio, o maggior comodità, o veramente miglior fortuna di rinvenire il resto.

Ma innanzi vegnamo a' nomi particulari de' Vescovi, non sarà peravventura fuor di proposito toccare alcuna cosa di quel del Vescovado, il quale in una parola si potrebbe conchiudere, essere stato quel che è per lo più di tutte le altre Chiese comune, finchè ella non fu ad Arcivescovado promossa, Sanctae Florentinae Ecclesiae Episcopus: se non se, che alcune poche volte in cambio di Ecclesiae si trova Sedis, e tale si legge nelle pubbliche soscrizioni, ne' Concilj, e tale nelle date e ne' privilegi privati di loro concessioni.

Ma perchè oltre a questa comune maniera, se ne veggono andare attorno to ... volta due altre, l'una quando il Vescovado d'una Città è intitolato in Santo celebre; l'altra quando si è abbattuto a esservi alcun Santo Vescovo, per singulare eccellenza oltre il comun corso raro e famoso; onde talvolta e dall'uno e dall'altro hanno preso i Vescovi, o il Vescovado il titolo loro: è da vedere quel che del nostro si trovi, e nel primo modo si troverà preso da alcuno de' Vescovi nostri, che dal titolo del Duomo, e principal Chiesa, ove tenevano il seggio, dedicata al glorioso Precursore di Nostro Signore S. Giovanni Battista, sono chiamati talvolta Vescovi di San Giovanni; come per darne esempio, così soscrisse Ildeprando l'anno MXIII. Ildeprandus Sancti Joannis servus et indignus Episcopus; ed in un privilegio di Specioso si dice Vescovado di San Giovanni; perchè, poi che per la divina grazia venuta in questi paesi la tanto desiderata luce del vero culto divino, e conoscimento di Gesù Cristo, e che cacciati gli errori e vanità degl' idoli, su preso questo grand'uomo si caro a Dio per singulare avvocato e protettore da' nostri cittadini in luogo di Marte (e fu questa singulare religione di que primi secoli) non meno reterivano ogni loro atto, ne con minor fede e devozione si gloriavano, ed adornavano del suo nome, che noi veggiamo fare l'inclita e celebre Città di Venezia, di quel di S. Marco.

E che questo fusse il titolo, ed il primo seggio suo, si può ancora da quest'altro congetturare, che eziandio, poichè Santa Reparata tenne il luogo della principal Chiesa, tuttavia per antico costume la sua prima Messa cantava il nuovo Vescovo in San Giovanni, chiamato, come altrove s'è detto, per una singulare eccellenza, propriamente Duomo; onde volendo l'anno MCCXXXVI. un nuovo Vescovo, a' prieghi de' suoi Canonici, che già risedeano in Santa Reparata, cantarla in detta Chiesa, ne furono molte dispute, e vi corsono protesti; nè lo fece prima, che per pubbliche carte si dichiarasse questo farsi allora di grazia speziale, e senza pregiudicio dell'autica consuetudine, e delle proprie ragioni di San Giovanni.

Aggiugni, che la prima visita nella detta Chiesa di Santa Reparata fu all'altare di San Zanobi, e mon al maggiore della Chiesa, che può essere un cotale argomento, che non tanto per proprio ri-spetto di essa Chiesa si visitasse ella prima di San Giovanni, quanto per la singulare devozione e riverenza di quel tanto santo, e così famoso nostro protettore e pastore. Era il corpo suo a quel tempo (per quello che da quelle scritture si cava) sotto

certe volte, nel modo appunto che veggiamo quel di San Miniato al Monte, e di S. Romolo a Fiesole, e quella stessa forma riteneva quella Chiesa allora, avendo l'altare principale, ed il coro di sopra, ove per alcune scale di marmo si saliva (il che qui è stato ben toccare, poichè non ce

n'è, ch'io sappia, altra memoria.

Ne si spense così presto questa tale opinione, o per dire più propriamente, notizia, perche intorno a cento anni dopo, facendo l'entrata solennemente il Vescovo Messer Agnolo secondo degli Acciajuoli, e di quel nome III. che fu l'anno MCCELXXXIII. venendosi a narrare come egli entrasse in San Giovanni (che di ogni atto si cavavano allora scritture autentiche) vi sono queste proprie parole Ubi in Stallo dictae Ecclesiae, tamquam in suum Stallum per semetipsum intravit. Il che dice, perchè prima in San Piero, dipoi in Santa Reparata era stata gran contesa fra i Visdomini ed il Clero di dette Chiese, di chi fusse uffizio collocare il Vescovo in Sedia, che ci dicevano ancora Stallo, volendo la famiglia de' Visdomini e della Tosa per suo proprio privilegio, e per antico uso farlo, e per mettere la voce propriamente usata da loro, insediare il Vescovo; ed il Clero pretendendo, che a se toccasse tal atto, come sacro, e fatto in casa loro. Ma dismettendosi col tempo, o variandosi cotali antiche usanze, vien fatto di sua natura,

che insieme se ne perdano le notizie, le quali, mantenendole, ci arebbono volta per volta rinfrescate: però non sarà fuor di proposito, quando se ne porga l'occasione, rinnovellarne sempre la memoria. Ora, secondo questo antico, e sempre mantenuto uso, chiamò propriissimamente il gran Poeta, che tanto vide, e tanto seppe, la nostra cittadinanza Ovile di San Giovanni (1), ed altrove, la Città del Battista (2). E ne' pubblici Decreti, dopo le solenni e sacre invocazioni, che con antichissimo e religioso costume ne' principi si soglion porre, dopo il santissimo nome di Dio e della gloriosa Vergine, si aggiugne il primo il nome di San Giovambattista, e l'immagine sua si è sempre conservata, come si vede nelle monete, dette perciò dal medesimo Poeta, Lega suggellata del Battista (3).

E quello, che molto più vale, e si doveva peravventura ad ogni altra cosa preporre, non solamente dalla parte del Clero nelle cose riguardanti la Chiesa si riconosceva allora la tutela di S. Giovanni, ma eziandio nel dominio temporale nell'antica e propria possessione, e ne' nuovi acquisti

<sup>(1)</sup> Dante Par. 16. (2) Dante Inf. 13. (3) Dante Inf. 30.

il riconoscimento della maggioranza al medesimo nome si cousecrava, offerendosi al Tempio suo ceri e pali di seta (oltre al segno d'uno spiritual vassallaggio, e di riconoscere dalla divina mano le grandezze e prosperità mondane) da servire per paramenti dell'altare, e per i lumi del sacrifizio, secondo l'antico rito e cirimonie Cristiane. Perciocchè in antichissimi contratti di nuovi acquisti, e sottomessioni di Terre e di Castella, non come poi, alla Città o Comune di Fiorenza suggezione, ma a S. Giovanni si trova fatta; onde si conosce, che questo nome, siccome a Venezia quel di S. Marco, importava il medesimo, che quel della Città e suo imperio e dominio: e forse ci potette anche avere altro particular rispetto; ma qualunque ei si fusse, mostrera sempre chiaro questo padronato di S. Giovanni.

E basti per ora aver rinnovellata la memoria di questo vecchio costume, il quale con questi sicuri testimoni, ed altri indizi si potrebbe più largamente mostrare, se annualmente non si rivedesse in fatto il giorno del suo natale, quando la Città prima, come capo, in suo nome, poi tante Città e Castella al suo imperio sottoposte, ed i vicini Signori raccomandati e presi in tutela, vengono a riconoscere ed offerire a questo celeste Avvocato con lunga e so-

lennissima pompa.

Ma per quell'altro modo non mi è

fino ad ora capitato alle mani scritture, che chiamino il seggio di S. Zanobi, o che i Vescovi se lo piglino per titolo, nel-la maniera, che chiamò S. Gregorio il Vescovo Milanese Vicario di Sant' Ambrogio; che già non era stato il primo, ma come vogliono alcuni, che hanno cerco di raccorre il conto, il terzodecimo; ma bene di santità, di dottrina e di grido di lango intervallo innanzi agli altri tutti. Così han chiamato alcuni il Vescovado Turonense, di S. Martino, e de' nostri vicini gli Aretini riferiscono tutto a S. Donato; e Fiesole, che si può dire nostro, ritiene nel suo sigillo maggiore (1) da bollare i privilegi, la immagine di S. Romolo; quasi che egli ne sia il capo principale, come e' fu per avventura per tempo, e per merito. Questo adunque non ho fino ad ora potuto ritrovare. Bene è vero, che ne sopraddetti pubblici decreti vi si aggiugne qui si sempre il nome di S. Zanobi, ed i Vescosi ne'lor Brevi, quando nella fine, secondo l' usanza, ne comandano l'osservanza, minaccia-

<sup>(1)</sup> Non solo il Sigillo maggiore di Fiesole ha fatto il S. Romolo, ma ancora quello ivi d'un Arcidiscono, lo quale ho io riportato nelle mie Osservazioni Istor. T. V. Sig. VIII.

no, o avvertiscono piu presto il danno, che seguirebbe a' disubbidienti e contumaci ne' Decreti loro, in quello Nulli ergo hominum etc. oltre alla divina indignazione, dopo di S. Giovanni, come di proprio protettore, e conservadore di questo Vescovado, vi aggiungono ancora il nome di San Zanobi, che non è piccolo indizio d'una singolare preminenza, e quasi specie di padronato in questa sua Chiesa. Nè fa poco a questo proposito quel, che si è già tocco, e si mostra nell'entrata del MCCLXXXVI. ( he di quelle, che ci sono, è la più antica, perchè nell'altre si veggono alcuni mutamenti) che il Vescovo nel suo primo ingresso in S. Reparata visitava il glorioso corpo di S. Zanobi, innanzi che l'altare principale della Chiesa; la quale e per questo, e per altro non par che fusse allora suo proprio titolo: e se ci fossero quelle antiche entrate de' Vescovi tutte (come poche ce ne sono) ci aprirebbono con queste particulari cirimonie la strada a molte notizie, che si vanno a poco a poco smarrendo. Ma per quelle, che mi sieno venute alle mani, si vede ancora, che antico costume era del Vescovo in San Piero scalzarsi, e così scalzo andare infino a Santa Reparata all'altare di S. Zanobi; e dopo questo atto, entrato in Sagrestia a riposarsi, e lavarsi i piedi, ove si ricalzava per eseguire il resto delle cirimonie. Per questo per tutta la

161

E VESCOVI FIORENTINI.

via distendevano molte lunghe pezze (o lane, o line, come piaceva a' Visdomini) e nel mezzo del Borgo degli Albizi, nel luogo, dove San Zanobi entrando in Firenze anch' egli per Vescovo, risuscitò un morto; in memoria del quale miracolo si vede ancor la lastra del marmo (1); accesi due torchi, e posto ginocchione diceva alcune orazioni: come se in questo atto gli si rappresenti a qual santità di Pastore, e nel seggio di cui egli succeda, e gli debba essere un vivo e continuo stimolo al cuore di imitarlo. Questa cirimonia ancor oggi si osserva, ma non che si vadia a piede, o scalzo: ed il primo ch'io veggo, che uscendo di San Piero rimonta a cavallo, fu l'anno MDVIII. l'Arcivescovo de' Pazzi; ma non credo perciò, che fus-

B. ZENOBIVS PVERVM SIBI A MATRE GALLICA ROMAM EVNTE CREDITYM ATQVE INTEREA MORTVVM DVM SIBI VRBEM LVSTRANTI EADEM REVERSA HOC LOCO CONQVERENS OCCVRRIT SIGNO CRVCIS AD VITAM REVOCAT ANNO SALVTIS CCCC.

Borghini Disc. Vol. IV. 11

<sup>(1)</sup> Ed un' Iscrizione alla parete, che così dice:

se egli il primo. Ma pure onde si fosse il principio, queste usanze antiche con quella loro veneranda simplicità si vanno col tempo perdendo, e tutto questo mostra la singolar riverenza, ed il gran nome appresso a' nostri di questo Santo Pastore. Ma i Canonici, i quali hanno per proprio e consueto lor titolo San Giovanni (e piglisi tutto questo discorso da cocc. anni indietro, nè per ora si ragioni de' tempi d'oggi) talvolta ancor essi aggiungono San Zanobi: e la Canonica, che ordinariamente si dice di San Giovanni, si troverà ancora detta alcuna volta di San Zanobi, e da vantaggio ancora talvolta di Santa Reparata: ma non essendo stato mai il titolo della Cattedral Chiesa, di San Zanobi, nè essi Canonici specialmente deputati al servizio della Cappella di detto Santo, chiaramente si vede, che dalla sola reverenza di quel nome (non minore a'nostri, che si fosse in Milano di S. Ambrogio) sono così chiamati; che di questo ultimo nome ci è la ragione pronta: che questo era il titolo della Chiesa, nella quale specialmente servivano, nè era l'ufficio loro, come del Vescovo, per tutta la Diocesi, e per tutte le Chiese sparso. Perchè da poi che (secondo che altreve si è detto) non essendo il Duomo di San Giovanni nelle solenni e maggior ragunate di quelle feste, ove i Magistrati, con la miglior parte del popolo, per antico costume intervenivano, capace di tanto popolo, nè si potendo in alcuna maniera, senza guastamento della sua leggiodra ed antica forma, allaigare o aggiugnere, e questo non volendo per la sua singulare bellezza in alcuna guisa consentire la Città, furono forzati a servirsi d'altra Chiesa, e si trasferirono in S. Reparata assai più capace, e di forma più accomodata alle cristiane cirimonie; e che vi era vicinissima, e di Pieve, che ella era, mettendo il Battesimo ed il titolo della Pieve, che ancor lo ritiene, in S. Giovanni, la fecero Cattedrale: il che quando seguisse per l'appunto non saprei dire, ma so bene, che l'anno MXIII. Santa Reparata si dicea ancora Pieve, e così è chiamata dal Vescovo Ildebrando, e l'anno MCCLXXXVI nell'entrata del Vescovo Fra Jacopo da Castelbuono si vede, che presso all'altare maggiore in Santa Reparata era una sedia propria pel Vescovo non posticcia, o messavi allora per l'occasione di quella cirimonia, ma murata alcun tempo innanzi di marmo per cosa stabile e ferma nella maniera per avventura, che alcuna se ne vede a Roma nelle Chiese chiamate Patriarchie, che ci darebbe indizio, che assai bene antico fusse questo traportamento del seggio; se già celebrandosi quivi, come bo detto, tutte le solenni cerimonie e maggiori feste del a Città, nelle quali interviene princi-palmente col gregge la persona del suo

Pastore, vi fusse allor accomodata la Sedia, non come propria del titolo, ma come necessaria nell'uso; il che agevolmente dalle cose dette di sopra si potrebbe cavare: e mutazione di titolo è agevol cosa, che non ci sia, ma che dopo le cose dette di sopra, essendo intorno al MCCLXXXXIV. rippovata ed ampliata questa Chiesa per decreto pubblico, ed a tutte spese della Città, così alla grande, e con quella rara, e forse unica magnificenza, che oggi si vede per Chiesa sua principale e per Duomo, ne sia venuto per conseguenza, che ella sia propria e principal Sedia del Vescovo. Aggiunsesi a questo, che oltremodo agevolò questo pensiero, che sempre era stato quel nome in somma reverenza ed amore delta Città, da poi che in tal giorno essendo i nostri disperati d'ogni salute (come per l'infinito numero de' nimici veramente si può credere, che era dugentomila, e lo scrive apertamente San Paolino ) segui quella tanto memorabile, e tanto alla nostra Città necessaria vittoria, ed al resto dell'Imperio Romano opportuna, contro Radagasio, onde si consacrò al nome suo quella Chiesa allora: e per tenerne la memoria, per quanto si può tra' mortali, eterna, se ne corre ogni anno un palio (1), costume

<sup>(1)</sup> Del palio, che si diceva diSan-

antico da rinnovare l'allegrezza di simili vittorie con questi giuochi annuali, che per avventura sono una cotal reliquia dei Ludi Romani, che propriamente si dicevano delle vittorie.

Tutto questo non è stato fuor di proposito avere brevemente accennato, a tor via l'errore di alcuni, che trovando nelle scritture vecchie questo nome de Canonici di San Giovanni, ed attendendo lo stato presente, quando queste Chiese hanno ciascuna il sue governo proprio, credono che si parli di quelli, che oggi servono alla Chiesa sua; sebben sanno, che sono semplici, ed amovibili Cappellani: ed è bene, che si sgannino, e sappiano, che questi, che oggi diciamo di Santa Reparata e di Santa Maria del Fiore, sono in effetto que'medesimi, che in queste antiche carte si dicono di S. Giovanni, e la Canonica di S. Giovanni è veramente Cattedrale.

Ma perchè chi scrisse l'ultima vita di S. Zanobi par che voglia, che l'antica Cattedrale fosse titolata in San Salvadore; e preso questo da lui l'han poi detto al-

ta Reparata, il qual aveva suo corso da fuor di Porta a S. Pier Gattolini, sino al luogo, che ancor si nominava la Porta del Vescovo, v. a c. 186. dell' Origine di Firenze.

cuni altri, e molti lo credono ancora, io non negherò, che ciò fosse vero; poichò così sicuramente l'affermano, o almanco, che potesse essere; nè mi è nascosto solersi talvolta col tempo i nomi delle Chiese mutare, e ne potrei arrecare molti esempi; ma dirò bene, non averne mai trovato nelle scritture antiche vestigio, nè che mai sia pure accennato di lei questo titolo, o che i Canonici, come di Santa Reparata, così si veggano mai detti di San Salvadore. E se nell'ampliare la nuova, si disfece questa vecchia, e si rifece, ove ella è oggi, appiecata col Vescovado; questo, come è noto, segui in tempi tanto vicini, e ce ne sono tanti particulari, e tante scritture, che impossibil mi pare, che non se ne trovasse alcun lume E per l'antiche descrizioni delle Parrocchie nostre, fra le quali questa si conta per una, innanzi ancora alla rinnovazione della Cattedrale non la veggo mai mutata del luogo suo, vicina a S. Giovanni, dove ella è oggi. Ma forse questo stesso chiamarla per vicina di S. Giovanni, non esprimendo da qual banda, o dal Ponente o Levante che ella sia, ha fatto così credere. E pure si potrebbe per avventura, per chicchessia dubitar, che alcuna mutazione ci fosse potuta correre, o prima o poi, almanco nel nome, e come una se ne ammette, se ne vanno l'opinioni, o più presto le immaginazioni nell'infinito.

Io dico questo, perchè facendosi certa lega l' anno MCLXXXXIX. fra Ildebrando Vescovo di Volterra, che per poco n'era assoluto Signore, ed alcuni altri, e la Città nostra a fare guerra, c distruggere Simifonte allora Castello di alcuna considerazione, che (come gira il mondo) appena oggi si saprebbe dove si fosse stato, se non fosse il nome del paese, che ce lo dice, e segnandosi, come s' usa, il luogo, si conchiude la carta della convenzione in queste parole » Le sopraddette cose fuso ron fatte nella Chiesa di San Vincenzio » del palazzo del Vescovo Fiorentino nella » Città di Firenze « Onde di leggieri s'immaginerebbe alcuno (non ci si veggendo più vicina Chiesa di questo nome, nè sapendosi, che il Palazzo mai fosse in altro luogo) che la voglia essere quella di San Salvadore, non sol congiunta, ma incorporata, come ancor si vede, col Vescovado; che in questi anni appunto è stata rinnovata tutta e molto abbellita dall' Arcivescovo nostro Monsig. Alessandro Medici (1); e come non fermano le cose nei primi principj, ma procedono sempre più oltre, gli parrebbe potere anche aggiugnere di

<sup>(1)</sup> Ed ora ultimamente restaurata ed abbellita da Monsig. Giuseppe Maria Martelli, altro Arcivescoso nostro.

fantasia, che si fusse questo dalla antica per non perdere quel nome, che fu già principale, trasportato in quest' altra di minor grado, e così si crederebbe avere non solo buona coperta, ma ancora verisimil cagione del mutamento. Ma tutto sarebbe finalmente pensiero vano, perchè quella, che in quel contratto si chiama Chiesa, era la propria e privata Cappella del Palazzo del Vescovo; come hanno questi Palazzi pubblici tutti la loro; il principale, di San Bernardo; quel del Podestà, di Santa Maria Maddalena, e questo l'avea di San Vincenzio, nella quale era condotto nella sua prima entrata il Vescovo da' medesimi Visdomini, ed ivi collocato, era allora finita ogni cirimonia, e qualunque atto alla intera apprensione del possesso si ricercasse. In questa adunque, come si usava fare simili atti in luoghi sacri, fu giurata la sopraddetta lega; e perciò ancora in un privilegio del Vescovo Gievanni l'anno MCCXXI. decretando nella fine, secondo l'uso di già accennato di cotai bolle, si dice » A nessuno » dunque sia lecito violare in alcun mo-» do questa nostra carta di concessione, » e facendolo, sia certo di dovere incor-» rere la indignazione principalmente del-» l'onnipotente Iddio e de Beati S. Gio-» vambattista, S. Filippo Apostolo, S. Vin-" cenzio, e San Zanobi, e degli altri San-» ti ec. « Dove è nominato per l'occasio-

E VESCOVI FIORENTINI. 169 ne di questa Cappella propria del Vescovo » e di San Filippo « si indovina subito la cagione, che non gran tempo innanzi era venuto il suo braccio (1), onde ci era il suo nome in singolare devozione, come racconta Giovan Villani. Ma San Salvadore fu sempre Parrocchia col medesimo nome e nel medesimo luogo, ove ella è ora, finchè anche questa cura gli fu levata, come si dirà innanzi ad altro proposito, ma sempre ha ritenuto l'antico, e suo primo, e non mai variato titolo: e forse l'antica usanza, che, quantunque in alcun Santo s' intitolasse una Chiesa, tuttavia vi si aggiugueva innanzi sacrandola » ad ono-» re di Dio, e del nostro Salvadore Gesù » Cristo « al quale principalmente sono dedicati tutti i Tempj Cristiani, può aver dato verisimil cagione a questa così fatta credenza, che (quando che si fosse) que-

<sup>(1)</sup> Negli Annali di Simone della Tosa pag. 130. » MCLXXXX. essendo Ret» tore Messer Ridolfo de' Conti di Ca» praja e Vescovo di Firenze Messer Pie» ro, mandò per lo braccio di Santo Fi» lippo Apostolo Messer Gualterotto Ca» lonaco di Firenze e fu recato in Firen» ze « E conservandosi successivamente
questo in S. Giovanni avvenne, che ivi
si andò esponendo il di della Festa sull' Altare annualmente.

sto di S. Salvadore fosse anch' egli titolo della maggior Chiesa. La quale cosa trattandosi qui di questa materia specialmente, non ho voluto lasciare indietro, acciò nessuno, pensando, che questo non si fosse saputo, o pur sapendolo, dissimulato, ci restasse dentro confuso; ma sappia, che averlo così passato non da altro nasce, che da non ci vedere fondamento.

Di quegli adunque, che regnando la Gentilità, furono nostri Vescovi per lo spazio d'intorno a cclx, anni pigliando il termine dall' Imperio di Claudio, quando si cominciò a spargere per tutto il seme della vera religione, e potette prima, pur nel modo, e con le difficultà già accennate, penetrare in queste nostre parti, per qual che delle sopraddette cagioni s'avvenga, non ci è memoria di alcuno, che fermamente chiara e certa si possa dire. Perchè di quel Frentino, o Frontino che sia il nome, il quale dicono alcuni, essere stato de' Discepoli di S. Piero Apostolo, e da lui specialmente ordinato primo nostro Vescovo, e mandatoci con un Paolino suo compagno a predicare la Fede di Gesù Cristo regnando Nerone, nel medesimo tempo, che a Fiesole su inviato S. Romolo, io non ritrovo cosa, che mi paja potere con sicuro fondamento affermare, non ci essendo, fuor di alcune poche parole in Giovan Villani, nè scritture, nè autori, non che sicuri o certi, ma che siano pur

E VESCOVI FIORENTINI. 171 risoluti affatto del nome: nè vorrei in questo caso incorrere per troppa agevolezza in quell'errore, nel quale m'incresce quando io veggo caduto un altro, di mettere nell'Istorie cose accattate, e senza riscontro. Ma non mi pare anche da passarsene chetamente affatto, avendo oramai, siccome si è a più d'un proposito detto, per molte esperienze conosciuto, che il Villani, quantunque alcuna volta si mostri molto semplice dell'Istorie e de' tempi antichi, non per tanto è sempre fedele e sincero, e non mai finge, o trova da se quel che dice, ma sempre di alcuna Istoria cava quel che e' non potette vedere, sebben talvolta pecca peravventura o nel distinguere l'età, o nel giudicare fra le buone e sicure, e le deboli ed incerte: però se non altro si può da qui cavare, che ella fusse in que tempi, onde che ella si fusse nata, fama comune, come molte volte nelle. Città si veggono lungamente essere alcune memorie continuate, dicendole i padri ai figliuoli, e questi a' suoi, e così questi agli altri di mano in mano. Però piglisi per ora il principio da costui, pur con questa condizione; e quando se ne troverà alcuna più salda certezza, si potrà come cosa chiara affermare; ed intanto sapranno i nostri quel che di lui si dice, e quel che si trova, e dove; e forse ci darà un di alcuna cosa di meglio fra le mani: nè

sol di questo, ma ricercando per le nostre

Chiese e Monasterj (ne' quali, se alcuna n'è conservata delle scritture antiche, è verisimile, ch'elle sieno) e forse di alcuno altro ancora, che si potranno fra questi altri nell'ordine debito rimettere; poichè rade volte può un solo fare tutto a perfezione; ed io specialmente, che nou ho veduto, nè avuto occasione di poter vodere ogni cosa.

Il primo dunque, del quale si possa per fino ad ora con fondamento parlare, sarà Felice, del quale abbiamo il testimonio fedele e chiaro di Santo Ottato Vescovo Milevitano in Africa (1), che si trovò nel Concilio fatto in Roma per la causa de' Donaziani, nel Consolato di Costantino quarto, e di Licinio terzo, che fu della

<sup>(1)</sup> Le parole di S. Ottato, giusta la Libreria de' Padri Lib. 1. sono: Cum consedisseut Miltiades Episcopus Urbis Romae, et Reticius, et Maternus, et Marious Episcopi Gallicani, et Merocles a Mediclano, Florianus a Gaeseua, Zoticus a Quintiano, Stempius ab Arimino, Felix a Florentia Tuscorum etc. Ove il Borghini nostro trattando della Toscana e sue Città, mostra d'aver letto Florentia Tusciae. In un' Iscrizione d'appartenenza del nostro Tribo si legge M. MVNATIVS M. F. SCAP. E-TRYSCYS. FLORENTINYS.

salute cccxiii un anno o due innanzi a S. Salvestro, reggendo il Seggio di S. Piero al ora, e procurando questa adunanza di Vescovi S. Melchiade Papa: nel quale, come egli dice, fra molti altri venue Felice Vescovo di Fiorenza di Toscana, dopo il quale per LXXXX. anni, o quello intorno non si ha notizia d'altri de' nostri Vescovi.

Ma in questo tempo abbiamo al sicuro il glorioso S. Zanobi nostro cittadino
Patrone ed Avvocato della Città nostra e
sua, del quale, come di molti altri ancora, non avendo per fine in questa mia
picciola operetta scrivere distesamente la
vita, mi convien leggiermente passarmene,
ancorchè quando bene io volessi, non crederei potere a gran pezzo arrivare al desiderio mio, e molto manco al merito suo;
e quello che de' fatti suci particulari si
può dire, per quattro o cinque che hanno tolto a scrivere la vita sua è notissimo.

Basti dunque per ora questa semplice menzione, con quel poco che di sopra se n'è accennato, e le infinite certezze e memorie, che ne restano appresso di noi, e l'autorità di quel santissimo Paolino, che si è allegato ed allegherà ad altri propositi più d'una volta. Solamente mi piace discorrer alquanto sopra il tempo del suo Vescovado, che non mi pare nella vita che va ora attorno, così appunto specificato, ed insiememente toccare un pe o della Basilica instituita qui da S. Ambrogio, e per-

ciò detta Ambrosiana, della quale non è mancato chi abbia creduto, per alcune parole di San Paotino, che il titolo suo fusse di S. Vitale ed Agricola, de' quali nomi non ci è Chiesa alcuna; ma (perchè questo non bisterebbe, avendo molte in ispazio di tempo mutato nome, ed essendone alcune dalla lunghezza del tempo di fatta itessuo in dimenticanza) nò an

DELLA CRIESA

ispazio di tempo mutato nome, ed essendone alcune dalla lunghezza del tempo disfatte, itesene in dimenticanza) nè anche per quante scritture e memorie ci sono, ce ne fu mai. Il che facendo, ci verrà insieme fatto di rendere il suo vero titolo ad un trattato di quel glorioso e Santo Dottore, recitato qui da lui nella consecrazione di questa Basilica, che ancora fra l'Opere sue, ma sotto altro nome si legge. (1) E se io m'allargherò alquanto più del proposito mio, e verrò conferendo insieme alcuni luoghi ed autorità particu-

lari, conoscerà nella fine il lettore, che

11

<sup>(1)</sup> Questo accadde, per quanto io stimo, per colpa di chi nel trascrivere quest' Opere e pubblicarle, compose a suo capriccio il titolo, male essendo informato de' fatti. Così avvenne in una lettera del Petrarca al Boccaccio, il cui titolo nell' edizione spiega tutt' altro da quello che vi si contiene, come io ho fatto vedere nella mia illustrazione Istorica del Decamerone Par. I.

volendo tor via alcuni errori assai bene invecchiati, e sgannare certi forestieri, e ritornare a casa alcune memorie nostre, state lungo tempo come in esilio, non si

poteva far di meno.

Nè paja maraviglia, o nuovo ad alcuno, che Sant'Ambrogio venisse qua a consecrarci una Chiesa, e le lasciasse il suo nome, perchè il simile fece in Bologna, e forse in altre Terre d'Italia. E di vero tal fu in quel tempo il grido della dottrina e della santità di quel glorioso lume della Chiesa, e tale l'affezione e la reverenza de' fedeli tutti verso di lui, che come di cosa divina, si tenevano per beati quei popoli, che avessero favore speciale, o dono alcuno da lui, o potessero per alcun poco tempo goderne la presenza. lo ne arrecherò per un sol testimonio, che può per molti valere, quelle parole veramente memorabili di Marcomere, Genobaldo e Sunone Re de' Franchi ad Arbogaste Maestro della Milizia Romana (che fu questo un nuovo titolo nella declinazione dell'Imperio ) il quale avendo mosso lor guerra; ed ottenutone una bella e maravigliosa vittoria, poichè ebbe fatto pace con essi, trovandosi, come incontra, una volta in convito, e ragionando con esso loro familiarmente, fu domandato se egli aveva conoscenza di Ambrogio, ed avendo risposto (o che lo fingesse, o che pur veramente così fusse allora, sebbene nella fine mutò pensiero)

che non solamente lo conosceva, ma era aucora amato molto da lui, e s'era trovato frequentemente, a mangiar seco » Oh ss non maraviglia, gridaron subito quei 55 Signori così barbari, com'egli erano, s che tu vinci tutti, poichè sei caro a 55 quell' uomo, che dice al Sole: sta fer-25 mo, ed ei si ferma 35. E di Stilicone si racconta, che sentendo la malattia sua, e che la si giudicava pericolosa, come veramente ella riusci, perche fu l'ultima, volle eziandio per via di forza, che i più nobili della Città, e più cari a quel santissimo uomo, lo andassero a visitare, con pregandolo, che impetrasse da Dio, che ancora gli allungasse il termine della vita, perche diceva liberamente, che mancando un tanto uomo, temeva della rovina d'Italia. Tale fu la fama e la reverenza di tutti verso quel Santo.

Ma lasciando ora degli altri, che non fanno al proposito nostro, diciamo di quel che qui avvenne, cominciandosi, perchè meglio s'intenda la cosa, un poco da più alto. E diciamo, che S. Paolino tanto il·lustre di nobiltà, di dottrina e di santità, e per tale celebrato da San Martino, e che fu poi Vescovo di Nola, narra nella vita sua, scritta da lui a' conforti di quel grandissimo e singolarissimo Dottore S. Agostino, ed a lui intitolata, che venendo Eugenio Tiranno, quel che s'aveva usurpato il titolo dell' Imperio contro a Teodosio

ottenere, come per la petizione di esso Simaco, e per la risposta di S. Ambrogio, Borghini Disc. Vol. IV. 12

Ma per la somma resistenza e caldissima opera di S. Ambrogio, non l'avea potuto

e per alcune sue Epistole scritte all'Imperadore Valentiniano, che ancora sono in essere, è noto. Or venendo San Paolino a narrare questa partita di Milano, scrive in questo modo, che diligentemeute si noti, che sarà sicura ed agevol via da ritrovare appunto la verità di questo fatto » Parti-35 tosi dunque Ambrogio da Milano, dove » Engenio se ne veniva in fretta, si tras-» ferì a Bologna, e di quivi se ne andò 55 fino a Faenza, dove stato alcuni giorni, 59 invitato da' Fiorentini se ne scese in Tos scana ec. « Quando viene poi a parlare, come egli constitui nella nostra Città di Firenze una Basilica, le parole sue sono: » Sella medesima Città di Fiorenza con-» stituì una Basilica, nella quale ripose » Reliquie de' Santi Martiri Vitale ed A. 33 gricola, i corpi de' quali aveva scoperti 33 nella Città di Bologna, e levati del luo-» go, ove erano, che era fra' curpi dei 33 Giudei 35 Ed in un altro luogo di sotto: 35 In Toscana nella Città di Fiorenza, dove » ora è Vescevo un Santo uomo chiamato 55 Zenobio, perchè gli aveva promesso, risy chiedendolne i Cittadini, dovergli spesso 33 visitare, essere egli stato frequentemente m orazione inpanzi all'altare della Basi-» lica Ambresiana, già da lui quivi insti-» tuita, sappiamo noi per relazione del " medesim" Santo Sacerdote Zenebio " Or da tutti questi luoghi si veggono chiaramente questi capi:

175 I. La venuta di Sant'Ambrogio a Bo-

logna da Milano, ed il ritrovamento dei Santi Martiri, e la partita di Bologna, ed in che tempo tutto questo avvenisse.

2. Lo invito fattogli da' Fiorentini, e

la venuta sua a noi.

3. La constituzione della Basilica Ambrosiana qui in Fiorenza, e come vi mettesse delle Reliquie de' sopraddetti Sauti Martiri, i quali aveva tratti del Cimiterio de' Giudei.

Pigliamo ora in mano il Trattato di Sant' Ambrogio, che si legge stampato sotto titolo di Esortazione alle Vergini: ma sarà difficile a recar nella lingua nostra quella voce, che noi non abbiamo, cioè Apo. phoreta, nè doveano avere anche i Romani, dacchè e' si servono d' una straniera, e come si crede, ella vuol dire uua sorte di presenti, che si mandavano gli amici in certi tempi; ma qui dove di conviti si parla, credo siano cotali doni, e presenti mangerecci, simili peravventura a questi, che s' usano oggi da noi dare innanzi, nelle nozze, ed in gran conviti, e se ne portano poi a casa, e da questo portarsegli seco, pare che abbiano preso tal nome, e noi gli diciamo pinocchiati, e confezioni: e d'una sorte ve n'ha, la quale, conforme a quel, che dice qui il Santo Dottore de' trionsi ( che peravventura erano formati a guisa di corone, e di vittorie, e di palme ) chiamiamo aucor noi corone,

e ghirlande, fatte di zucchero, e di mandorle, e pinocchi, ed altre cotali delicate paste, e composte. Alcuni gli credono certi vasetti, ne' quali si mangiava; come già i nostri antichi solevano donare que', ch'essi chiamano taglieri, ed è in uso ancora in certi presenti all'antica in alcuni corpi d'Arti. Il luogo è questo. Quegli, che 35 sono invitati ad alcun solenne convito. » se ne sogliono portare seco gli apoforeti, » e le confezioni; io che sono stato invitato » al corredo de' Bolognesi, ove si è cele-33 brata la translazione del Santo Martire. so mi ho serbato per voi questi confetti, ed » apoforeti pieni di santità, e di grazia 55 spirituale. Gli apoforeti sogliono avere i 55 trionsi de' Principi, e questi anche, che » io ho portati meco, sono trionfali; poi-55 chè le palme de' Martiri sono trionsi di 55 Cristo Principe nostro. E già il viaggio » mio non era per ora verso qua indiriz-» zato; ma essendo stato richiesto, ed in-» vitato da voi, mi è parso bene arrecare » meco quel, che per altri era apparec-" chiato, per non vi comparire innanzi » di poco pregio, acciocche quel, che pu-» re in me si trovasse di meno a quel, » che v'eravate immaginato, si ritrovi » compiutamente nel Martire. Il nome del » Santo Martire è Agricola, di cui era stato innanzi servo Vitale, ora consorte, » e compagno nel martirio » E segue non molto di sotto » Vi ho dunque pertato

180

que' presenti, ciò sono i trofei della Cropo ce, la cui grazia voi molto bene riconopo scete nel fatto po E quel che segue; avendo detto, e conseguendo appresso, come,
e dove egli aveva ritrovato questi Santi
corpi, e ch'egli erano mescolati fra le sepolture de' Giudei; il che ancora avea tocco San Paolino, come riscontrando i luo-

ghi manisestamente si vede.

Come poi tutto questo fatto, che si tratta principalmente in questo Sermone, fusse una consecrazione di Chiesa, e che vi mettesse le reliquie, ch' egli avea raccolte in Bologna; e come apoforeti portati seco, e che egli erano de'chiovi, e del sangue, e del legno della Croce loro, si vede nelle parole. » Noi ricogliemmo i chio-» vi del Martire, ec. » E finalmente conchiude in queste parole » Ricevete adun-» que questi salutevoli presenti, che ora » sotto sacri Altari si ripongono ec. » Ma più apertamente verso la fine quando a simiglianza del gran Re Salomone, che fece così bella orazione a Dio, poichè ebbe dedicato quello a tutto il mondo maraviglioso Tempio; egli ancora ne fa una breve, ma piena di dolcissima pietà, e devozione Cristiana, e a noi pegno di viva speranza di potere agevolmente conseguire quelle grazie, che da sì santi, ed affettuosi prieghi, e di persona tanto grata a Dio, gli furono chieste per quella Bisilica con-secrata per le sue mani, e nella quale non

molte altre liberò da questa carcere mortale, e fu veduto in ispirito pregare caldamente Iddio per la Città nostra. Il principio è quivi » Ora prego io te, Signore, che sopra questa sua Casa, sopra questi Alstari, che oggi si consacrano, sopra queste pietre spirituali, in ciascuna delle quaspiet pio; tu buon Pastore sii cotidianamente presto, ed intero, e l'orazione de'servi tuoi, che in questo luogo si ti porgeno, riceva in grado; e con la tua divina pictà pienamente compisca, esaudisca, ec.«

Da tutti questi luoghi, senza alcuni altri sparsi per entro il corpo di questo Trattato, si raccolgono i medesimi capi notati di sopra nelle parole di S. Paolino. Prima la venuta sua a Bologua, e il ritrovamento de sacri corpi, e la partita appresso di Bologna; il che per le parole dell' uno e dell'altro è così chiaro ed aperto, che poco altro occorre dirne. Oltre di questo si vede, che egli è venuto in luogo, dove non s' era indiritto nella sua prima mossa, ed intenzione, ma essendo stato invitato, non avea voluto mancare di venire; e con quelle reliquie, che nel primo proposito suo avea destinato altrove; e come quello » E già il yiaggio mio non era es per era verso qua indirizzato; ma essendo » stato richiesto, ed invitato da voi » E quello » Mi è parso bene arrecare meE quello » Ricevete adunque i salutevoli presenti » corrisponda per l'appauto alle parole di S. Paolino » Invitato da' Fioren» tini, se ne scese in Toscana, ed instituì » una Basilica, nella quale ripose reliquie » de' Santi Martiri Vitale, ed Agricola » ec. » è tauto chiaro, che non accade spenderci molte parole, e così ancora come in questa Operetta si tratti d'una consecrazione d'una Chiesa; che vi si ripongano da lui delle Reliquie de' Santi Martiri, e di che sorte elle sieno è similmente tanto manifesto, che basta leggere l'un luogo e l'altro a riconoscerlo.

Da tutto questo ne segue conseguentemente, che si possa dire al sicuro, che quello non sia il legittimo titolo del Trattato di Sant' Ambrogio, ma che e' dovesse essere della conscerazione di questa Chiesa, come sarebbe a dire » Sermone recitato a 55 Fiorenza nel consecrare la Basilica Am-» brosiana sotto il titolo di San Lorenzo» o in simile altro modo, ma pur nel medesimo senso. E sebbene ci sono lunghe, e bellissime esortazioni, ed insegnamenti a quelle tre verginelle, ed a quel giovanetto aucora, ed insieme grandi, e verissime lodi della verginità, che diede cagione peravventura di fargli dare questo titolo; nondimeno il primo intento, e principale azione, che ci si tratta, che è il vero suggetto, e materia di questo Sermone,

è la detta Sagra. Già non niego, e non si deve negare, che questo Discorso dell'esortazione, o delle sodi della virginità, ci abbia un po' miglior parte, che una semplice digressione, poichè nasce dall'occasione del fatto di quella Santa Vedova, che è molto collegato col suggetto principale; perchè insieme col Tempio materiale, offeriva, e dedicava i suoi figliuoli a Dio: ma non si dovca tacere la principale consecrazione, se pure si voleva mettervi insieme nella fronte questa altra parte tanto

bella, e così importante.

Or raccogliendo insieme le parole dell'uno e dell'altro Santo, non pare che possa essere dubbio alcuno, che questo Trattato risponda pienamente alla Sagra, che racconta S. Paolino fatta in Fiorenza, della Basilica Ambrosiana, e che detto San Paolino intendesse di quella, che si ragiona in questo Trattato. Nè può dare noja ad alcuno, se conforme allo stile e propria qualità dell' una e dell' altra maniera di scrittura, ciascuno esprime quel tanto, che conviene; e tace quel che sarebbe stato superfluo a dire; perchè a S. Ambrosio essendo in Fiorenza, ed a' Fiorentini parlando, sarebbe stato non solo superfluo, ma sconvenevole dire di trovarsi in Firenze (il che non poteva in una Istoria tacere San Paolino) come non gli bisognava esprimere qual parte delle reliquie appunto egli avesse portato seco, ed altre tali

minuzie, il che tornava bene specificare a Sant'Ambrosio, come veggiamo ancor oggi nella medesima Chiesa, in mostrandosi al popolo quelle tante e sì belle reliquie, che vi sono, nominarsi sempre ad una ad una. E questo sia detto se pur nascesse alcuno tacito scrupolo, che non è verisimile a chi bene intende la natura delle scritture, o

sia punto esercitato negli Scrittori.

Ma vegniamo finalmente ad una delle principali proposte, che è del nome della detta Basilica, potendosi presumere alcuno dall'occasione di queste reliquie, che dovesse essere San Vitale ed Agricola; del qual nome (come già si è detto) non abbiamo Chiesa alcuna, ma non ce n'è anche mai stata, che si sappia. Ma non dice questo S. Paolino, nè si caverà agevolmente da alcuno de' sopraddetti luoghi, che ella avesse o dovesse avere tal nome: nè è sempre consuetudine, non che forza, che le Chiese, ove si ripongono reliquie di Santi, piglino il nome da loro; e tan-to meno si dovea qui fare, dove non furono messi i propri corpi de' Santi Marti-ri, ma ne anche parte notabile, come s'è detto: e se la cosa in genere non fosse per se stessa chiarissima, se ne potrebbe addurre infiniti esempi; sicchè nè dal fatto, nè dall'usanza non arebbe alcun buon fondamento tale opinione. E sebbene dalla parte nostra essendo per diversi e fieri accidenti delle comuni innondazioni de' Bar-

bari, e per le domestiche calamità di tante rovine, diluvi e incendi, spente grandissima parte delle nostre memorie antiche; tuttavia non ce n'è restato anche sì poco lume, che non se ne possa verisimilmente proporre, e coll'ajuto poi di questo Trattato sicuramente confermare la verità del suo nome, posto nel suo principio a questa Basilica, e conservato fino a questo tempo; perchè per antichissima, e di mano in mano continuata fama, si è creduto e detto sempre da' nostri, la Chiesa di San Lorenzo essere la Basilica Ambrosiana, ed è la fama comune un di quegli argomenti, de' quali non si fece mai besse assatto persona savia; ma ella è anche fondata nella vita del detto nostro padre San Zanobi, ove ella è specificatamente chiamata la Basilica Ambrosiana, quando vi si narra, che spesso vi si ritirava San Zanobi per fare sue orazioni e contemplazioni, quasi che quel luogo consecrato dalle sante mani, ed il nome stesso d' Ambrosiana gli rinfrescasse la memoria, e quasi gli rappresentasse la sembianza di quel grand'uomo, e tanto amato ed ammirato da lui, che in quel luogo fini gli ultimi giorni della vita sua, e come alcuni credono, vi fu seppellito, donde o portato, o traslatato poi alla Chiesa Cattedrale, ne segui quel miracolo, del quale, oltre alle serit. ture, e la fama universale, ne ritione ancora la memoria viva la colonna di granito, che è in sulla piazza di S. Giovanui; e questa siamo sicuri esservi stata già parecchie e parecchie centinaja d'anni (sebbene una o due volte poi ne' tempi seguenti da tempeste gittata a terra (1), è stata subito dopo quel caso rinnovata; il che è cagione, che vi si vede alcuna reliquia nella maniera delle lettere e della scrittura del secolo barbaro ) poiche Giovanni Villani, che già vicino a ccc. anni scrisse l'Istoria sua, afferma, ch'ella v'era molti secoli innanzi, in tempo cioè, che queste notizie erano chiare e certe, e non erano perdute ancora tante memorie, quante sono oggi. Le parole che si leggon nella colonna, son queste, dove si noti il nome di Basilica, il quale specialmente si trova sempre, come è detto, a questa Chiesa attribuito, ed infino a questi nostri tempi mantenuto.

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI CCCC-VIII. DIE XXVI. IANVARII TEMPORE IMPERATORYM ARKADII ET HONORII

<sup>(1)</sup> Il Brocchi nella Vita di S. Zanohi afferma, che tal colonna di granito
cadde nell'inondazione del 1333. Vedi
ciò, che abbiamo riferito in questa nostra
impressione a cur. 309. dell'Origine di
Firenze.

ANNO XI. FERIA QVINTA DVM DE BASILICA SANCTI LA VRENTII AD MAIOREM ECCLESIAM FLORENTINAM CORPVS SANCTI ZENOBII FLORENTINO-RVM EPISCOPI FERETRO PORTARET VRERAT HOC IN LOCO VLMVS ARBOR ARRIDA TVNC EXISTENS QVAM CVM FERETRVM SANCTI CORPORIS TETIGISSET SVBITO FRONDES ET FLORES MIRACVLOSE PRODVXIT IN CVIVS MIRACVLI MEMORIAM CHRISTIANI CIVESQ. FLORENTINI IN LOCO SVBLATAE ARBORIS HIC HANC COLVMNAM CVM CRVCE IN SIGNO NOTABILI EREXERVNT.

Ma innanzi ad ogni altra autorità, e memoria, non solamente per la riverenza di sì gran nome, per la certa scienza del fatto, dacchè egli stesso fu quegli, che operò, vaglia il testimonio di esso divino Ambrosio, che chiaramente scuopre, che ella era a San Lorenzo dedicata, perchè essendo stata una nostra Cittadina, per nome Giuliana (1) alcun tempo senza figliuoli maschi, e come è comun desiderio

<sup>(1)</sup> V. ciò, che di questa Giuliana abbiamo detto a car. 308. dell'Origine di Firenze, ove un' Iscrizione non intera si riporta da noi, risguardante la medesima Donna, secondo che si crede.

delle donne, sommamente desiderandone; si volse a Dio, ed a quello con affettuosi prieghi e con molti voti caldamente supplicando ed interponendo l'intercessioni de' suoi cari servi, o pur, come e' si de-gno di chiamarli, amici, e specialmente, come di mezzano molto accetto, di San Lorenzo, al quale ella portava singolare devozione, finalmente l'ottenne, onde consolata di tanta desiderata grazia, si dispose, come conoscente del benefizio, dedicarlo al culto divino, ed al servigio particolare di quella Basilica, che s'intitolava nel nome di quel fortissimo e glorioso Martire tanto celebrato da' Cristiani, per l'intercessione del quale particolarmente reputava averlo ottenuto da Dio, e però volle, che portasse il nome suo, e lo servisse a vita nella sua Chiesa, rendendo al Santo Martire per questa via, come e' poteva, quel, che gli era del benefizio ricevuto debitore. Nel medesimo modo appunto, che dell'antica Anna Profetessa, e del figliuol Samuele nella Sacra Bibbia leggiamo; e questo non tacque anche il Santo Dottore, ma largamente sopra questa simiglianza della nascita d'ambedue si diffuse.

Io potrei metter gran parte delle parole proprie, nelle quali pienamente si dichiara quel, che io ho in queste poche raccolte; ma, oltre che sarebbe cosa lunga, troppo parrei diffidare dell'ingegno di

DELLA CHIESA IRO chi leggerà quel Trattato: però bastino queste, nelle quali anche si ristringe la sostanza di tutto questo proposito, quando parlando in persona della madre a questo giovinetto e confortandolo a spiccarsi dal mondo, e viver libero e casto, dice » Priss mogenito figlinol mio, a te volgo il parss lare, che sei figliuol dell' utero mio, » che sei nato delle mie preghiere; nou » dare a donna l'onestà tua. Tu odi quel, » che dice il Savio, e quel che la scrittu-» ra afferma. Considera chi fu, che ti » aju!ò a nascere. Tu sei veramente anzi » parto de'voti, e de' preghi miei, che » delle doglie: considera bene a qual moss glie col porti questo nome tuo padre ti » destinasse, che ti chiamò Laurenzio. » Quivi spiegammo noi i voti e desideri » nostri, e quindi abbiam preso il nome.

Martire quel che al Martire sei debitore: eMartire quel che al martire di abbiamo

promesso » Con altre parole, che conseguono in questo proposito, e si veggono
per tutto questo Trattato sparte, nelle
quali essa, come una Anna novella,
offerisce un altro Samuele al servigio della Chiesa di quel Martire, di cui, come
per suo mezzo ottenuto da Dio, portava
il nome. Che se altro fosse stato il tutolo,

non ci quadrerebbono, nè ci arebbono la debita conseguenza queste parole del Sansere dubbio, accozzando insieme le scritture e memorie nostre con le sopraddette parole del Santo Dottore, che questa Chiesa e Basilica Ambrosiana avesse il titolo di San Lorenzo, ed è quella, che per la molta antichità sua potendosi a gran pena più sostenere in piede, già è cento anni, e più (1) dal gran Cosimo e Lorenzo suo fratello progenitore del nostro Serenissimo Gran Duca, fu con real magnificenza di ricchissima e bellissima fabbrica rinnovata, ed oggi più che mai nel servigio divino d'ogni sorte d'ornamenti abbellita e cresciuta, talchè sicuramente si conta per un de' bei Tempi, che si veggano fra Cristiani.

Io ho voluto in questa materia, alquanto fuor dell'ordinario mio, come io dissi, allargarmi, come vede il Lettore, e porre distintamente i luoghi particulari, non tanto per chiarir il vero nome della Basilica, a che bastavano poche parole; ma per altro rispetto ancora e di maggior importanza. Questo è che pare, che ci si

<sup>(1)</sup> Ciò si fece, dice il Migliore, sotto l'Arcivescovado di Amerigo Corsini, il quale allora calò ne' fondamenti della fabbrica, che si rinnovava, alcune medaglie.

metta in compromesso tutto questo fatto. poiche alcuni hanno creduto e lasciato scritto, che tutto quello, che in quella Operetta di Sant' Ambrogio si tratta, seguisse non qui da noi in Fiorenza, ma in Bologua, e che Bolognese fosse quella Santa vedova Giuliana e non Fiorentina, che sarebbe con troppo nostro pregiudizio e danno del vero: onde nè per l'interesse comune, e molto manco pel proprio, si dovea tacere, e senza vedere in viso tutti i sopraddetti luoghi, ed alcuni altri appresso, mal si poteva giustificare e rimettere il lettere agli scritti de'propri Autori, che non si ha sempre comodità di poterli vedere, nè cortesia; oltre che gran disturbo arreca l'interrompere il corso della lezione, e come dire spiccarsi da quella faccenda; sicchè ciò mi discolperà di. questa, e d'ogui altra maggior lunghezza.

Ma venendo ora, per non allungar più la tela, a sciorre il dubbio, e tor via quel, che può far ombra, e mettere scompiglio vel sopraddetto discorso: dico, che in una Istorietta descritta per Deche (1) della nobilissima Città di Bologna, si po-

<sup>(1)</sup> L' Istorietta descritta per Deche è, per quanto mi, credo, l' Istoria di Bologna di F. Leandro degli Alberti Bolognese dell'Ordine de'Predicatori, che venne stampata nel secolo XVI. più volte.

ne, che fu una Santa Giuliana a Bologna (1) molto agiata di heni temporali, e che edificò, e dotò alcune Chiese riccamente, e della quale si viene a molti particulari così del nome del padre e della madre e del marito, come di molte altre minute notizie della vita e della morte; delle quali, come può ciascun vederc, non è vestigio alcuno in Saut' Ambrogio; e sebbene vi si dicono alcune cose, che si mostran di prima faccia simili a questa nostra; tuttavia chi più addentro le penserà, vedrà questo essere più in apparenza, che in fatto, e che questo mescolamento, e confusione è tutta nata (come spesso incontra a chi non è molto avvertito, e tiene gli occhi aperti a' tempi, ed all'al-tre circostanze) dal medesimo nome di queste due vedove, come dalla simiglianza de' nomi, non che quando s' abbattono a essere i medesimi appunto, come sono questi, ne nasce spesso. Del che ne basti ora per esempio Totila ed Attila, ne'quali tanti Scrittori da p. anni in qua hanno errato, traprendendo l'un nome per l'altro, ed attribuendo all' uno delle cose,

Borghini Disc. Vol. IV. 13

<sup>(1)</sup> L'Opera degli Atti d'alcuni Santi di Bologna del Santissimo Pontefice Regnante si vuol consultare, per ben distinguere questa Santa Giuliana di Bologna dalla nostra.

varono.

E del medesimo nome ci può essere saggio quello di Matelda, che essendo nome comune a molte là intorno a cccc. anni addietro, se ne vede una sepolta in Pisa, che fu gran donna; ed una nel famoso Monasterio di San Benedetto in su la riva del Po presso a Mantova, che non fu minore: onde sono nate molte dispute senza proposito; mentre che alcuni ricordandosi di quella gran Matelda, e si valorosa e buona, e che tanto operò in servizio, e difesa di Santa Chiesa, e non peusando, che non potesse essere se non una di questo nome, contendono, che ella non può essere sepolta se non in un luogo, e che una di queste sepolture non è di Matelda (il che sarebbe vero se una sola ne fusse stata al mondo; ) ma essendone, come si sa, trovate più d'una in diversi empi e luoghi, non accadeva recar in dubbio qual s'è l'una delle due sepolture; come agevolmente (venendo al proposito nostro) si troverà ricercando la cosa sottilmente, di queste due Giuliane, che altra sara quella, di cui si ragiona in questo Sermone, che non essendo detto in Bologna, nè si trattando de' corpi de'Martiri, ma degli instrumenti del martirio,

parla la scrittura di quelle Deche, che è quella, che molti anni dopo tanto edificò,

e tanto ajutò S. Petronio.

E per dichiarare questa parte un po' meglio, io non credo, che sia chi dubiti punto, nè che e' si debba anche dubitare che e'si trovassero in que'tempi, oltre agli uomini, molte sante donne, le quali calando tutto il giorno la Gentilità, e isvanendo il culto degl' Idei, in quel fervore della omai vincitrice, e come trionsante Religione nostra, a gara edificassero Cappelle e Chiese per ogni parte del mondo, non che d'Italia, e di queste fosse a Bologna questa Santa Giuliana vedova, della quale parla quello Scrittore, e che e'n'abbia buoni e sicuri riscontri di propri Autori, e di loro memorie; il che mi fa credere, che nominando (come io diceva) il padre e la madre, ed il marito. e tante altre particularità, le quali non sono in Sant' Ambrogio, anzi di alcune. come si mostrerà, si vede il contrario; è forza, che d'altronde si sia cavato quel tanto, che se ne dice, e che ella sia una altra da questa nostra, la quale al suo tempo operasse nel medesimo modo a Bologua, che fece prima la nostra in Firenze, e non le medesime cose, ma ognuna di loro le sue; non mi parendo verisimile, nè forse onesto, che tanti particulari sieno finti da quella persona a sua

fantasia, e senza riscontro.

Ma e'ne su anche, benchè alcuni anni poi, una del medesimo nome in Costantinopoli, chiamata dallo Scrittore, Illustrissima, e tanto Ortodossa (per usare la voce loro ) che nè l'Imperadore Anastagio con la grandezza sua, nè alcuni Vescovi discordanti dalla vera e santa dottrina Cattolica con egui loro autorità la poteron mai dal diritto cammino traviare, ma ne pur ritrarla, che non sostentasse sempre di forza, e pubblicamente difendesse il Santo Concilio Calcedonense. Ed ella ancora, come queste di qua, edificò Chiese, ed una specialmente col titolo di Santa Maria all' Onorate, così credo detta dal luogo. Or chi dal nome solo la volesse fare una di queste nostre, sarebbe agevolmente e dal tempo e dal luogo convinto; come anche di queste due di sopra, che sia un'altra quella, che fu qui a Fiorenza, e della quale si parla in questo Trattato di Sant'Ambregio, e tutto questo fatto intervenisse in Fiorenza, e non in Belogna, pare per le infrascritte ragioni chiarissimo. La prima cosa, egli scrive, quella di Bologna avere edificato quelle Chiese, ed essersi impiegata in queste sante opere l'anno della salute cccexxxiii. La nostra Basilica, e il fatto della nostra Giuliana (come pel vero riscontro de' tempi, e delle veraci Istorie sicuramente si vede)

fit nel ccclxxxxiii. nel quale anno si parti Sant' Ambrogio da Milano, e venae a Bologna, e poi a Piorenza, dove soggiornato alquanto, uscito di Milano Eugenio per affrontarsi con Teodosio, si partì il Santo di Toscana, e se ne tornò a casa. Nè si può dire, che ci potette un'altra volta, e dopo molti anni per questo effetto venire, perchè l'anno ccclaxxxvii. morì il Santo Dottore; oltre che espressamente contraddirebbe a'lunghi di sopra allegati, talchè in ogni modo ci corre in mezzo lo spazio (come facendone il conto si vede ) nel torno di xxxx. anni. Quella oltre a questo ebbe quattro figliuole senza il maschio, secondo ch'egli scrive: la nostra non n'ebbe più che tre, come apertamente testifica Sant' Ambregio » Veden-» dosi cinta intorno di tre fanciulle e d'un » maschio ec. « Potrebbe qui dire alcuno aver quello Scrittore scambiato per una tale inavvertenza il numero de' figliuoli e degli anni, ne' quali anche non convengono sempre gli annali: ma questo non basta, perchè essendo costei stata al tempo di S. Petronio, che visse nel Vescovado dopo Felice discepolo di Sant' Ambrogio, che fu Vescovo di Bologna dopo la morte di esso Sant' Ambrogio, come espressa-mente disse San Paolino, non potettono essere ne' medesimi tempi, ne questa sagra, nè le due Giuliane, e consiste la differenza del fatto, non nel nome degli

strabocchevolmente ricca, sicchè ella non potesse altamente, ed in somma grandezza accasare le figliuole; che questo pare, che importi opima dos, sebbene ella avea pur tante facoltà, che clla avea potuto apparecchiare quella Chiesa; nella quale ella venne ad impiegare quel tanto, che ella avea, come e' mostra apertamente in quelle parole » Tale è dunque la Santa Vedo-» va Giuliana, la quale ha preparato, ed » offerto a Dio questo Tempio, che noi » oggi dedichiamo cc. « E di sotto » Don-» na veramente egregia, che senza riser-35 harsi cosa alcuna, tutto ha offerto a » Dio, che ella areass Che mostra assai chiaramente, quanto ella in questa parte fosse differente da quella Giuliana di B >logna. Ma oltre a questa differenza delle facoltà, che è pure importante, si vede ancora, che la Bolognese (come è accennato di sopra) per quel, che e'ne dice edificò la sua Chiesa, ov'erano i corpi stessi de'sacri Martiri, i quali non uscirono di Bologna, come e per questo Trattato e per altri scrittori, e specialmente per S. Gregorio Turonense si può provare; e qui Sant' Ambrogio apertamente ci dice, non avere portato altro che de' chodi e del sangue, e della croce di questi Martiri, e che importa il tutto, questi essere quelli Aposoreti, e come noi diremmo, rilievi del solenne convito Bologaese, che egli avea di marrecati. El è

maraviglia, che non fosse da quello Scrittore considerato, come mai si potessero per verso alcupo accomodare le parole del Santo al fatto di Bologna, dove s'era trovato, e conservato il tutto; e non d'altronde portatovi una particella; o stando nella medesima similitudine, come mal tornasse, che e' portasse gli Apoforeti al convito principale, e non, come e' dice espressamente, e come richiede la natura del fatto, dal convito pigliandoli, gli portasse altrove. Senza che per quella Istoria le Chiese di Bologna son due, la prima dove si ripongono i corpi de' Martiri, tutta murata da lei, che uon ha nome; l'altra, al cui servizio dedicò il figliuolo principalmente, da S. Petronio edificata, essendo pure ajutato da lei, la quale chiama S. Stefano. Ma nel Sermone di Saut' Ambrogio è manifesto, che una e sola fu questa, che si sagra, ed ove si metton quelle reliquie, ed al servigio della quale ella offerisce il figliuolo, e si chiama San Lorenzo, il che narrando S. Ambrogio, non potette avvenire nella Chiesa edificata dal Vescovo S. Petronio, che venne al Vescovado molti anni dopo la morte di S. Ambrogio. Ultimamente, come per le stesse parole di Sant' Ambrogio si mostra, egli era già partito di Bologna, come tante volte si è mostrato, e tutto questo atto si passo in quell' altra Città, dove egli era stato chiamato, la quale per riscontro ci S. Paoli-

no si vede chiaramente essere Fiorenza, e certissimo è non essere Bologna. E non si maravigli alcuno, che talvolta nell' Istorie si veggano cotali scambiamenti, perchè generalmente non sempre da tutti si possono avere gli occhi d'Argo, ed umana cosa è a chi scrive assai, travedere alcuna volta un poco. Ma a costui si può credere che specialmente nocesse non si essere abbattuto nella sopraddetta Vita del Santo Dottore, come sempre non si hanno a mano tutti gli Scrittori, e me ne dà segno, che non fece menzione alcuna delle reliquie portate da lui qua; che quando anche avesse creduto, o pur fosse stato vero, quel Sermone essere stato fatto in Bologna, per la gloria, che si spargeva intorno di que' Martiri, essendo tanto stimate, e chieste le lor reliquie, non si dovea tacere.

Questo adunque agevolmente fu cagione di tutto questo scambiamento; che
se avesse veduto i luoghi di S. Paolino, e
conferiti col Trattato di Sant' Ambrogio,
non si dee dubitare, ch'egli avesse con
buon giudizio compresa, e con animo sincero accettata la vera differenza, che ci
si mostra, come io spero, che farà ogni
persona intendente e discreta, che gli vedrà, e non ripiglierà me di troppa lunghezza; poichè avendo Scrittore di qualche autorità in contrario, ho giudicato necessario esaminare e provare tutto questo
fatto minutamente; e perchè qui potrebbe

agevolmente rinfrescarsi un dubbio accennato di sopra, se questa nostra Giuliana era di così deboli facultà, quale ce la rappresentano le parole di Sant'Ambrogio, come ella potette condurre l'impresa d'una Basilica, allora delle maggiori Chiese dei Cristiani: sebbene anche di sopra s'andò ia parte risolvendo quello scrupolo, mi piace alquanto più largamente tentare di purgarlo, e quanto alle Basiliche e lor qualità e lor forma e lor uso, come mi ricorda altrove aver detto, parlando de' Tempi Gentili, e come si trasferissono all' uso . nostro. Replichiamo qui brevemente, che non erano quelle de' Gentili veramente Tempj, ma luoghi vicini per lo più al Foro, destinati a' piati ed alle cause, che si trattavano alle Civili, ed altre sorte di giudizi ancora: tuttavia, come erano i Romani in tutti i loro atti religiosi, non si faceano raunate pubbliche, e di Magistrati senza alcuna venerazione de lor Iddei; onde aveano anche quest' una cotal simiglianza, e quasi imitazione di Tempio, sebben non aggiugneva alla vaghezza degli ornamenti, ed era in alcune cose, come sarebbe nelle finestre, molto disserente, che in quelle assai ne erano, e giandi, al contrario dei Tempi, che (per quello che si vede ancora in que' che ci sono avanzati) le aveano piccole, e poche, onde e per la grandezza, e perchè molto si accomodavano ai costumi e cirimonie nostre, e specialmente

alle prediche, per la lunghezza loro, e per lo spazio, che capiva molto maggior numeio di persone, ed era di alcune distinzioni capace, che non erano i Tempj: come ancor molti se ne veggono, di qual forma si sieno o tonda o quadra, per tal opera troppo miseri e stretti, più volentieri assai si sittavano alle Basiliche per convertirle in Chiese.

E questo si era anche di sopra assai bene espresso quando assegnammo la cagione, perchè il Tempio di San Giovanni, ancorche titolo del Vescovado e di Cattedrale, ancorche primo e principal Tempio della Città, onde era chiamato Duomo, susse finalmente quasi per sorza ritirato a titolo ed uso di Pieve, e le principali cirimonie, e maggior festività della Città condotte nella Chiesa di Santa Reparata. la quale, per aver forma di Basilica, era con la sua grandezza meglio atta a ricevere la cittadinanza tutta, o la maggior parle.

Ma non solamente volentieri si gittavano alle vecchie Basiliche per farne Chiese, quando n'aveano la comodità, ma quelle ancora, che di nuovo edificavano, per esser fatte in su quella foggia, Basiliche domandavano; con la qual voce (per quel che di quelle di Roma e d'altri lucghi si può verisimilmente congetturare ) le Chiese maggiori, e che avessero i suoi portici, e come noi diciamo navi, e la tribuna di-

stinta, significavano.

4

813

Sa

810

811

(:

88

Or di questa di S. Lorenzo (come del primo cerchio parlando disputai) non ci è veramente chiarezza se ella fu una della antiche Basiliche, che fusse poi sotto Teodosio traportata all'uso Cristiano, quando la Cristianità fece gran progresso, e la Gentilità perdè, si può dire, affatto ogni pervo, e furon quasi tutti i Tempi abbattuti; ma ben può tenersi molto verisimile, considerando l'uso ed i costumi di quella età. Questo par ben sicuro, che innanzi che Sant'Ambrogio ci venisse per consecrarla, ella era già o di nuovo fatta, o di vecchia ridotta ad uso di Chiesa, che in si poco spazio non si sarebbe pure una piccola cappella condotta, non che una Basilica: ed innanzi avea ancora il nome di S. Lorenzo, come dalle parole del Santo Dottore si cava, e pel voto di quella Giuliana, di che si è disopra discorso.

Ed io volentieri mi getterei a credere, che questa già una delle antiche Basiliche Gentili fusse, da questa Santa Vedova a poco a poco ridotta a forma di Chiesa, ponendovi altari, ed accomodandovi l'altre parti bisognevoli alle cirimonie nostre; al che fare sformate ricchezze non abbisognavano, e che in su questa occasione d'essere in vicinanza Sant'Ambrogio, si svegliasse negli animi de' nostri catadini desiderio di farla da lui consecrare: che, come può agevolmente essere noto, non subito che erano murate le Chiese, sempre

si consecravano, mancando spesso o la facultà del Ministro, o la disposizione e la voglia degli uomini, o aspettandosi talvolta alcuna segnalata occasione, come fu questa. Ed a chi pur ne dubitasse, il nostro Santo Spirito ne può dare fresco e certissimo esempio, che dopo gran tempo dalla sua arsione, poichè e' fu finito di edificare, si è a questi anni prossimi veduto consecrare. Ma non per tanto, ancorchè non sagrate, erano pur come chiese tenute,

chiamate ed adoperate.

E dalle parole di S. Ambrogio pare, che si cavi assai chiaramente, che questo Lorenzo ancor giovanetto innauzi a questa sagra vi esercitasse l'uffizio del Lettore, laddove dopo averlo con molta caldezza esortato per nome ed in persona della madre a perseverare costantemente, e sempre in quel servizio, al quale ella l'avea prima dedicato che partorito, e poi divezzo con le proprie mani offerto al Tempio; soggiugne in lode, e consolazione insieme di essa madre » Ella se ne viene alla Chiesa so cinta dalle figliuole sue pulcelle, condu-59 cendo seco questa domestica gloria, e so nella medesima Chiesa trova cosa, che » ella par dice sua, il proprio figliaclo, » nella cui bocca gli oracoli delle sacre » lezioni risuonano; e così alle sorelle è » avviso nella propria casa imparare, uden-» do il fratello e la madre ancora a simin glianza di quel celeste esempio (intende,

come io credo, di nostro Signore ritrovato dalla Madre in mezzo a' Dottori nel Tempio) soriceve non piccola allegrezza di vedere so questo frutto del suo tigliuolo, e con sopietoso affetto, e sollecita cura ripone, so e conserva nel cuore le sue parole.

12

15

191

13

31

Ma comunque s'audasse la bisogna allora (che, come dico, non ce n'è in questa parte certezza) ed io non ardirei strignere alcuno a credere più di quello che gli dice l'animo ed il giudizio suo; certissimo è tuttavia quello, che della sua consecrazione, e del nome e dell'opera di questa Giuliana per le sopraddette autorità

si è fedelmente prodotto.

lo ho parlato fin qui del tempo del Vescovado di San Petronio, secondo che nella detta Istoria Bolognese si legge, e proposto insieme la considerazione della varietà degli anni, che da quella scrittura seguiterebbe, per una cotal giunta alla buona derrata della causa nostra, e per mostrare meglio, che quel caso non si può in modo alcuno pigliare, come quello Scrittore ha creduto o voluto far credere a noi. E sebbene la cosa del tempo di San Petronio non è in questo caso il punto principale, e che quando anche convenissero gii anni, non varierebbe però, nè può variare il fatto di nulla, che consiste tutto nel luogo, ed in quell'altre circostanze, che si sono dette, ove non cade la memoria, nè interviene l'opera di S. l'etronio;

mi è parso a proposito scoprire quella sconvenevolezza, con mostrando da ogni parte la poca fermezza, e debol fondamento di quella Istoria. E se quello Scrittore non avesse tante volte, e così sicuramente affermato, quella Santa Giuliana avere ajutato a San Petronio murare quelle Chicse per mettervi i corpi de' Santi Martiri, i quali (come noi appresso vedremo) parlando da dovero, si ritrovarono parecchi auni dopo la morte di esso San Petronio; e che ciò avvenisse sotto Teodosio Secondo. ove si mostrava subito la discordanza dei tempi; tutta questa parte si poteva, e forse si doveva lasciare. Ma io ho voluto sgaunare da ogni banda il lettore, il quale benespesso, quando non sente far menzione di certi particulari, pensa, che non: sieno stafi veduti, nè considerati, e ne resta con l'animo sospeso, e nou senza dubbio.

Ma non si pensi perciò alcuno, che mi sia nascosto, che la cosa sta peravventura altramente, e che S. Prospero nella Cronica sua assegna un altro tempo a S. Petronio, chiamato da lui per dottrina, e per santità, come e' fu veramente, illustre. E ben lo mostra notando segnalatamente il tempo della morte sua, che se non son persone di gran conto, in cotali scritture non si suol fare: oltre che quegli, che hanno raccolto gli Scrittori Ecclesiastici, gli danno onorato luogo, e nominano alcu-

ne Opere sue, ed il medesimo tempo di S. Prospero. Ora e'dice apertamente, ch'egli mori l'anno del Consolato di Merobaude la seconda volta, e di Saturnino; che viene a essere dalla fondazione di Roma Mc. xxxiv. e dalla nostra salute cccexxxiii. e come si vede da xir. anni innanzi alla detta ritrovata de' Santi Martiri, e consecrazione della Basilica nostra. Il che se è vero ( che non so come se ne possa dubitare ) troppo si mostrerebbe scritta a caso. e con istraordinaria negligenza tutta quella Istoria, onde io vo'credere più presto, che l' Autore l'abbia cavata da poco sicuri Scrittori, e poco pratichi del vero ordine, e sequela de' tempi; della qual sorte se ne veggono pur troppi de' nostri antichi, e di quegli infelici secoli: come io tante volte già mi son doluto, e spesso ancora mi ridoglio; nel che e'si potrebbe un poco pigliare d'aver dato troppa credenza, senza volerne i debiti riscontri ad ogni scrittura: ma o dall' una, o dall' altra cagione, che si venga, assai leggiermente si comprende, che non è l'autorità di quel libro tale, che se ne possa molto sperare in favore, o troppo temere, dove ella si mostri contraria, onde non portava forse il pregio speuderci tante parole.

Dal sopraddetto discorso, e dalle autorità particularmente allegate si cava agevolniente, che S. Zanobi venne al Vescovado vicino all' anno cccc. e che allorache seguì

la consecrazione della Basilica di San Lorenzo nel coclaxamin, non era Vescovo nostro, perchè non è punto verisimile, che Sant' Ambrogio persona così discreta, così umana, e tanto verso i suoi colleghi Vescovi amorevole, e rispettoso, in sì lungo ragionamento, ove tante occasioni si offersero di farlo, non avesse detto pure una parola, lasciamo stare di sì gran Santo, e per la sua virtù di tanto rispetto degno, ma pur Vescovo, e proprio Pastore di quella Chiesa, dove egli esercitava quell'atto: posto che gli avesse permesso ( come si usano spesso cotali onori, e cortesie verso i forestieri ) esercitare quella consecrazione in causa sua, che regolarmente, e secondo i Canoni Ecclesiastici, era suo proprio uficio. Ma quello, che a me lieva ogui dubbio, e credo farà il medesimo a ciascuno altro, sono le parole di S. Paolino allegate di sopra » Nella Città Fiorentina, ove ora è Vescovo un Santo » uomo chiamato Zenobio ec. » E certo è che egli scrive questo parecchi anni dopo la morte di Sant' Ambrogio, che segui l'anno del Consolato di Cesareo, e d'Attico, che fu di Roma MDXXXXVIII. e di nostro Signore ccclaxxxvII. anno memorabile pel transito ancora del Santissimo Martino Vescovo di Turone, perchè si vede, che era seguito ancora il caso di Radagasio, che fu l'anno di nostro Signore ccccv. e agevol cosa è, che quando fu Borghini Disc. Vol. 1V.

quella Basilica consecrata, non ci avesse Vescovo, come seguivano in que' tempi per diverse occasioni alcune vacanze; che dicendo in questa occasione « e ora » difficile non gli era, ed io non saprei trovare cagione, perchè non dovesse dire in quella » era allora » se ei fusse stato Vescovo nostro, e seguendo quello, che nella colonna è notato dell' anno undecimo di Arcadio, ed Onorio, che fu del Signore ccccviii. (1) non sarebbe vivuto nel Vescovado quel gran numero d'anni, che gli dà l'ultimo Scrittore della vita sua; ma posto che e' fusse venuto al Vescovado l'anno ccclxxxxiv. che è dopo la sagra della Basilica il primo, fino a questi anni xiv. o xv. il più, e tanti manco, quanti e' fusse stato assunto al Vescovado dopo quell'anno. E con questo avendo satisfatto alle proposte tutte, pongo fine a questa digressione, e torno agli altri nostri Ve-SCOVI.

Leggesi nella vita sua, esserci stato Vescovo innauzi a lui Teodoro, del quale, fuor di questa autorità, non ci è altro lume, ch' io sappia; nè è questa da stimar poco nascendo dalla vita sua antica con molta purità, e sincerità scritta, donde

<sup>(1)</sup> Carattere di fulsità nell'anno viene attribuito a tal Inscrizione a car. 309. del I omo primo della nostra impressione.

l' hanno preso quelle, che sono state scritte dipoi, o la soprannominata di quel del Mazza, o pur quell'altra ancora innanzi a lui di Giovanni Tortellio, e quella innanzi a costui di Lorenzo Arcivescovo di Amalfi, il quale, scacciato del suo seggio, come in tranquillo, e sicuro porto si ridusse qua, fuggendo quella tempesta, ed in questo suo esilio si mise per sua consolazione a scriverla; che, se non prima, potette peravventura essere ne' tempi, quando Federigo Secondo, o i figliuoli Currado, e Manfredi cercando indebolire, o per quanto e' potevano soffocare l' autorità, e maestà del Sommo Pontefice, trattavano molto male chiunque punto si mostrasse amorevole di Santa Chiesa, e specialmente i Cherici, scacciandoli, si godevano iniquamente le sacre entrate; ne qua tempi senza dubbio alcuno erano più memorie, e scritture in piedi, che oggi non sono. Io mi taccio in pruova quella, che nella famosa Libreria de' Medici in San Lorenzo si trova in lingua Francesca, scritta a istanza del Re Luigi Undecimo, che la volle appresso di se, per benefizj ricevuti i suoi Franceschi da questo Santo, onde è ( come si dice ) celebre ancor la memoria sua in quelle parti; perchè è presa tutta dalle sopraddette, e si può più presto dire traslatata, che nuovo componimento.

A San Zanobi, secondo gli Autori della vita sua, successe un Andrea, e s'egli

è quello, del quale fa sesta aucor oggi la Chiesa Ferentina, come di Santo, il di xxvi. di l'obbiajo, così ci sono rare, e quelle tante da cosi folte tenebre involte, le noti di questo secolo, che mal volentieri si paò per cosa certa affermare. Che un Santo ci sia stato di questo nome non è già dubbio, facendone solenne sesta la Chiesa, che in queste cose va in sul sicuro; ma se questo appunto e'fusse, ed in questo tempo, parleremo alquanto più largamente di sotto, dove d'un altro Andrea, che fiori intorno all'anno occcuxxxx. si tratta; dei nome, e dell'età del quale per proprie scritture pubbliche, che ancor ci sono, siamo sieuri. Questo è ben certo, ed in ques'a sorte di scritti hisogna, che ci sia sempre innanzi agli occhi, che declinando tuttavia l'Imperio Romano, anzi precipitando sempre di male in peggio, fu fuor di modo tempestata questa nostra Italia da Barbari, e con infinite rovine, arsioni e monti d'uomini e di Città battuta, ed aillitta, lino che finalmente dopo tanti travagli cad le nelle mani, e podestà de'Goti, il che avvenue intorno agli anni del Signore coccuax. dopo i quali là vicino al Dexviu. la parte di qua infino presso a Roma occuparono i Longobardi, ne' quali fortunosi accidenti potettero essere, come può vedere ciascano, lunghe vacanze, e spesse.

Ma come la cosa si andasse, poca noti-

zia ci è rimasa di questi tali particulari, essendosi al'ora, con lo stato, ed autorità, e si può dire, civiltà delle Terre, perduto insieme il modo del conservare le memorie così pubbliche come private. E pur per quanto si può ragionatamente discorrere, nel tempo de' Goti non par verisimile, che gran fatto ci mancassero i Vescovi, perchè come del Regno di Teodorico si è detto, egli, almeno in sembiante, ebbe gran rispetto di alterare gli ordini consueti d'Italia, e nelle Chiese specialmente, guardandosi egli ne' principj molto bene di non si provocare gl'Imperadori Romani, o vogliam dire di Costantinopoli; i quali come che con parole, ed onorate dimostrazioni trattenesse, e mostrasse tenere come maggiori, non dubitava punto, nè di vero gli accadeva dubitare, che malissimo volentieri ce lo vedessero, e come egni cagione di cosa particularmente a Religione congiunta, tanto favorita da' popoli, quando avesser avuto occasione per altro di poterlo cacciare, era atta a muovergli. E di questo può essere vero saggio, che essendesi nella divisione della Chiesa, che avvenne pochi anni dopo, che era entrato in Italia fra il vero Pontefice Simmaco, e Lorenzo Scismatico per suo ordine intimato a' Vescovi di molti paesi che venissero a terminare questa lite, quelli, che ci erano più vicini, l'andarono a trovare, mostrandogli, che adunare i Concili non era ufizio suo, ma

del Pontefice, ed egli quietamente rimettendosi disse, che si seguisse pure in ciò gli ordini, e modi legittimi: perchè a lui bastava, che la cosa si riducesse a quiete, e non desse occasione a maggiori motivi; e questo si potrebbe sempre credere, e dire di lui, se inverso gli ultimi anni non sappiendo, o non possendo più tenere la naturale, ed alcun tempo ad arte dissimulata fierezza, ed empietà, non avesse fatto novità contro le Chiese Cattoliche, come si sa chiaramente, che e' fece nella Romana, facendo morire in carcere S. Giovanni Papa di questo nome primo, e Simmaco, e Boezio Senatori nobilissimi, e Cristianissimi, e che conseguendo la guerra per la libertà d'Italia, mossa da Giustiniano in que' tumulti, e spesse revoluzioni, non fusse anche seguito in questa parte alcun nuovo travaglio. Ma che pure i Vescovi, come io dico, si continuassero di ciere di mano in mano, fa assai credibile il vedere in questa medesima età nominarsene di Toscana, e fra essi de' nostri vicini alcuni, quasi che degli altri si possa per una cotal conseguenza giudicare quel, che de' loro compagni, e vicini, e che come si ritrovano Vittore Vescovo di Luni, Asello di Populonia, Elpidio di Volterra, che intervennero in più d'uno de' Sinodi adunati, mentre qua regnava Teodorig, e Rustico Vescovo di Fiesole si soscrive in un Sinodo celebrato in Costantinopoli, reguando il

successore Teodaado; ed intorno alla fine del Regno di questi Goti Giordano Vescovo Cortonese in alcune lettere di Papa Vigilio; così se altre simili scritture ci fussero, se ne dovesse ripescare degli altri. Ma l'importanza è prima, che l'occasioni vi sieno di nominargli, e appresso quando e' son nominati, che le scritture si sieno potute salvare, il che come di poche sia avvenuto, ciascuno sel vede. De' nostri abbiamo in questo secolo Maurizio, del quale fa menzione nominatamente Gio. Villani, aggiugnendo, lui essere stato ammazzato da Totila, che venne ad essere nel medesimo estremo dell'Imperio Gotico, l'autorità del quale già si è veduto in altre cose, che si tenevano per favole, essere riuscita verissima; non che in questa sia da dubitare, che consiste nel semplice fatto, del quale ( come si è tante volte detto ) è non solamente possibile, ma ancora verisimile molto, che egli avesse alcune notizie, e ci fussero pure avanzate fino allora scritture, e memorie, che sien nello spazio di presso a ccc. anni venute meno: e ajuta anche questo l'esempio de'sopraddetti nostri vicini, ed i medesimi casi occorsi in quei tempi, perchè egli assediò Fiorenza, e sebbene allora non l'ebbe, essendo difesa valorosamente da' suoi Cittadini, e soccorsa da' Capitani di Giustiniano, si vede pure, che la dovette poco appresso ottenere, si perchè per la poca fortuna, ed infinita

dappocaggine, e cattività de' ministri dell'Imperadore restatici dopo Bellisario, s' impadroni generalmente di tutto questo paese, sì perchè particularmente fu bisogno a Narsete, mandato dopo queste nuove rovine a riliberare l'Italia, di ripigliarla; il che non sarebbe abbisognato, se non fusse ritornata in mano de' Goti, come più largamente si è discorso a suo luogo. E certo è pel testimonio di Sau Gregorio, che avendo presa Totila Perugia, dove avea trovata lunga ed ostinata resistenza ( e ben si può dire ostinata, che durò sette anni ) fra molte altre crudeltà proprie di quello animo barbaro, e fiero, fece a grande strazio morire Sant' Ercolano Vescovo di quella: come per molto minor cagione volle fare offerendo nel Teatro alle bestie San Cerbone Vescovo di Populonia, il quale per la divina grazia trovò più d'umanità uelle salvatiche fiere, che in quel Re, che portava sembianza d'uomo: donde non debha parere cosa nuova, nè aliena dalla bestialità sua, nè dalla qualità del fatto lontana, che e'facesse il medesimo al nostro buon Maurizio, e in quella Città, dove egli ebbe tanto che fare, e bisognò tornarvi più d' una volta, se e' la volle: e così sarebbe stato questo Santo Vescovo intorno all'anno della salute DL. Quali altri Vescovi ci fussero ne tempi de' Goti, non ho saputo trovare, e così ci manca il conto di molti e molti anni.

Ma intorno a guesti tempi, come si ha nel Decreto alla Dist. XXXIIII. scrive Pelagio Papa al Vescovo Fiorentino, onde si può sicuramente affermare, che Vescovo ci avea. Ma Graziano il compilatore di quel libro, secondo il costume suo, non pone il nome, il quale peravventura troverebbe chi n'avesse copia, nel suo originale Registro. Or se questo Pelagio fu il primo, egli fu assunto al Pontificato l'anno DLV. della salute, quando di poco erano cacciati i Goti d'Italia; se il secondo, e' fu l'antecessore di San Gregorio, e l'anno DLXXX. quando era questo paese o sommamente travagliato, o già vinto dall'arme de' Longobardi, che intorno a xII. anni innanzi erano entrati in Italia.

Nel tempo de' qua' Longobardi, regnando Pertarito, che fu il decimoterzo loro Re, nel Concilio generale, che si fece al tempo di Agatone Papa, si legge fra i sottoscritti Reparato Vescovo Fiorentino, con questo titolo pieno di modestia Cristiana: Reparatus exiguus Episcopus Sanctae Ecclesiae Florentinac. Fu questo Concilio l'anno DCLXXVI. della salute, essendo corso dal sopraddetto caso di S. Maurizio l'intervallo di anni cxxvi. nel qual tempo, e specialmente ne' primi anni di questi Longobardi si juò credere parte, che non ci fossero, parte, che ce ne manchi la notizia; che in ciò pare, che a rovescio passi la bisogna del fatto da' Goti ai

Longobardi, che dove quelli ne' principi si portarono assai modestamente, e negli ultimi anni, per le perverse loro opinioni intorno alla Religione, e per le sopravve-gnenti arme si perturbò, e riempiè di tumulti e di rovine ogni cosa; pel contrario ne' primi tempi de' Longobardi, quando erano appunto in sull'acquisto del paese; è credibile, che ardendo tutto di rovine e di fuga e di morte, non men del temporale, fosse lo spirituale travagliatissimo, e si stesse talvolta senza Pastori buon tempo; ma che quietati poi quei primi furori, ed essendosi accasati, e godendo i frutti della vittoria, dimesticati alquanto gli animi feroci e terribili di que' Barbari, e di questi nostri, rassicurati un poco da quello spavento, ritornassero le cose quasi a' termini consueti. Questo fa credere, che negli Atti del medesimo Concilio con questo nostro sono insieme di Toscana, e di queste vicinanze (che allora erano alla signoria de' Longobardi al sicuro la maggior parte ) Severo Vescovo di Luni, Mauriano di Pisa, Sereno di Populonia, Valeriano di Roselle, Eleuterio di Lucca, Cipriano d' Arezzo, Vitaliano di Siena, e Marziano di Volterra; e vicino a questi tempi, de' medesimi, ed altri luoghi intorno non pochi; sebbene, come è varia la natura delle cose, e l'occasione degli avvenimenti umani, potette in un tempo, ed in un paese, più

che in un altro, variare alquauto la fortuna della Città. Ma nel registro di San Gregorio, che entrò nel Pontificato l'anno DLXXXX. poco più di vent'anni dall'entrata de' Longobardi in Italia, si vede in questa nostra parte particolarmente, le cose in non troppo buon termine; e come di rado egli scrive a'nostri vicini, mostra, che poca parte, e autorità ci dovea ritenere, avendola già occupata e possedendola i nemici del nome Romano, e del vero nome Cristiano insieme; e con tutto questo egli come sollecitissimo Pastore, e veramente Padre, non mancava ovunque ei poteva, con sommo studio di provvedere, soccorrere, e riparare a tante rovine; il che della Chiesa Fiesolana già si è detto, e di Populonia si vede, che esseudo in tal modo non sol dal principal Pastore, ma ancora dagli altri Sacerdoti, e Ministri in quella prima tempesta de' Longobardi (come altrove scrisse il medesimo S. Gregorio) rifuggiti nell' Elba, che appena vi si trovava, come egli espressamente qui dice, chi amministrasse il Battesimo, e gli altri consueti Sacramenti ai fedeli; commette a Balbino Vescovo Rosellano, come a vicino, che vi faccia alcuni provvedimenti: e nondimeno ne' tempi seguenti ebbe il suo Vescovo Sereno già detto, e intorno a trent'anni innanzi Mariniano, che alcuna volta si trova chiamato Mariano. Ma fu dopo quest' ordine di S. Gre-

gorio da settanta anni, e fu questo Santissimo Pontesice e Dottore veramente la prima resistenza, e la potissima cagione di raffrenare alquanto l'empito di questi nomini quasi selvaggi, e per natura, e per molte vittorie insolentissimi. Egli gli ridusso in gran parte alla verace fede; egli prese con loro alcuna forma di pace, come che ella si stesse, o durasse; e nel miglior modo, che si poteva in quel caso, acchetò le disticoltà, che erano molte e graudi, che non punto meno ebbe da fare con que', che pareano amici, mandati dall'Imperio Greco, che con gli aperti e propri nimici Longobardi; ed in somma non si maneggiarono poi le cose con tanta fierezza a gran pezzo, sebbene non interamente fermarono. Ma comunque si passassero allora questi particulari, che sarebbe al presente un volere indovinare, questo Vescovo Reparato si trova in questo tempo; e perchè questi Coucili sono, come io accennai pur ora, di quelle occasioni, e mezzi, che fra gli altri ci sono rimasi oggi da potere ritrovare i nomi dei Vescovi, ricercando negli Archivj Romani e negli Atti Apostolici, e ne' Registri dei Pontefici tempo per tempo; non vo' restare di dire, che questi hanno ancor essi le loro difficultà, e spesso certi quasi necessari difetti; che il non essere sempre invitati, e talora quando son pur chiamati, una infirmità, una occupazione, uno

impedimento (come mille ne possono alla giornata accadere ) son cagione, che non v' intervenissero egni volta; e quando anche vi sono pure stati, si porta pericolo, che la poca cura d'un copiatore, o mille altre disgrazie non ce ne privino, come nella Istoria di Lioprando Diacono è avvenuto nel Concilio fatto a Roma l'anno DCCCCLXXVIII. ove con molti altri intervenne il Vescovo nostro, e nelle sottoscrizioni si vede bene il comune nome Florentinus, ma vi manca per fallo del copiatore il proprio: e che il Vescovo nostro v'intervenisse, non si può per una certa via dubitare, essendo stato il nostro Marchese Uberto, per sospetto, che come figliuolo del Re Ugo non senza cagione avea di Bereugario, uno de' principali promotori a chiamare in Italia Ottone primo autore di questo Concilio (non per cagione di articolo alcuno di fede, ma per provvedere alla comun quiete chiamato) e quel, che fra tutti gli altri Italiani l'avea per la detta cagione di tutta sua forza favorito, ed ajutato le parti, e l'impresa sua. Il che non ho voluto dire per un solo esempio di quello, che può essere non una sola volta avvenuto, e che quando non vi si trova nominato un Vescovo, non si creda subito, che quella tale Chiesa vacasse, o non l'avesse.

Appresso costui si trova Vescovo Specioso l'anno dodici del Re Luiprando, che venne a essere della salute DCCXXII. o

quello intorno; che ne computi di questi anni, come si è già molte volte detto, non sono sempre interamente d'accordo gli Scrittori, ma non vi può correre però gran differenza, e qui si è replicate, non tanto per questo luogo, quanto per molti altri, se per avventura alcuni di questi ordini di tempi, che vanno in volta, non riscontrassero con questo mio conto. Or questi è quel, che donò a' Canonici, particularmente per mensa comune, la Corte di Cintoja in sulla Grieve vicina all'Arno, e due o tre miglia a Firenze (1) e di suo proprio patrimonio; il che egli espressameute notò, e vi hanno ancor oggi parte delle loro prebende, e ne apparisce la donazione di lettere Longobarde così consumata dal tempo, che appena si legge, e può esser buon segno questo, che e' susse

<sup>(1)</sup> Le parole della donazione sono con più altre: Ego Speciosus Episcopus nimis peccator, et indignus etc. Sic volo, et dispono, qualiter Domino adjuvante de Curte, et rebus in eis, quæ sunt positæ in loco fluvio Greve, ubi etiam Cintoria nominatur infra Plebe, et Episcopio B. Joannis Baptistæ, unde ego Episcopus esse videor, seu infra Plebe, et Territorio Sancti Juliani dicto Septimo, qui fuerunt genitoris, et genitricis meæ exinde fieri etc.

E VESCOVI FIORENTINI. nestro Cittadino (come molti è verisimile, ce ne rimanessero in questo stato in tanti travagli e persecuzioni de' Longobardi) e da vantaggio di nobile condizione, e ricco d'avere. Al tempo di questo Specioso, è agevol cosa, che si edificasse la Chiesa di S. Piero per soprannome il Ciel d'oro, allora appresso alla Canonica, e oggi nel mezzo della Chiesa, più nelle scritture, che dal comun popolo conosciuta, e nei contratti specialmente, poichè secondo le stile de' Notaj, o pel luogo, dove si fan-no, o pe' testimonj, che v' intervengono essendo forza nominare i Popoli, o vogliam dire Parrocchie, questa vien nominata spesso; ma il più delle volte corrottamente, e come anche fanno que' pochi, che non hanno notizia, S. Piero Coelorum, e volgarmente Celoro; pure nelle scritture più antiche si è il suo vero nome dirittamente conservato Coeli Aurei. Aggiugnerò qui, benchè contro al costume mio, che non s' allontanerebbe forse gran fatto dal vero, chi volesse, che esso Lioprando l'avesse fatta edificare egli stesso, che già dubbio non ho io, che chiunque se ne fosse, fuor di quel Re, il fondatore, volesse con questo nome piacergli, o per usare la nostra propria voce piaggiarlo, come volentieri vanno i popoli secondando e contraffacendo, quanto ragionevolmente possono gli atti e le inchinazioni de' Principi loro. Muovemi se non ad affermare

(che a questo è sempre bene ire adagio) almanco a credere, o pure a pensare, non ta to che questo Re, oltre all'essere magnanimo, e di gran fatti, fu aucora secondo Longobardo assai giusto e religioso, e se si ha a credere a questo nostro Vescovo piissimo e degno da essere da Dio lung mente conservato (che queste sono le sue proprie in quel privilegio) e perciò molto temuto e riverito ed amato; quanto specialmente perchè egli, oltre a molte aitre Chiese, avea edificato a Pavia quella così nobile e lalla con questo titolo medesimo in Ciel d'Auro, che veramente e propriamente per la sua ricehezza le conveniva; laddove non essendo la nostra tale, si vede, che nasce da pura imitazione, ed il Vescovo se gli scopre oltremodo affezionatissimo da poterlo agevolmente aver fatto; ma specialissimamente pare che stringa, perchè si vede ne' tempi seguenti questa Chiesa con la sua dote, sottoposta, e come membro, e possessione del sopraddetto San Piero in Ciel d'oro di Pavia, che può essere buon segno, che ella dalla medesima fonte sia derivata e quivi applicata, quasi che egli per ogni via, e in tutt' i modi avesse voluto illustrare, e aggrandire quella sua principale fattura.

Or tutto questo si era accennato altrove, e come a me pare che porti seco, ce non certezza, almanco non piccula simi:

E VESCOVI FIORENTIMI. glianza del certo; così vo' io credere, che ben pesato, non sara dispregiato dagli altri. La Chiesa non avendo già molti anni popolo, e servendo alla Libreria de' Canonici, non è, come io dico, troppo oggi nota (1), e però non sarà stato male, se non per altro, darne così in passando questo lume. La conservazione di questa carta, per difesa de' Canonici, in alcune antiche liti ( onde fu prima necessario ritrovarne l'origine, e poi appresso tenerne cura) ci ha conservata la notizia di questo Vescovo, la quale, se come altre infinite, susse ita male, sarebbe similmente, come di molti altri, la sua memoria sepolta: e da questo si può agevolmente giudicare, di quanta cognizione per via di queste disgrazie, o per esser mancate di queste occasioni ci

In questo mezzo tempo per lo spazio di cxxx. anni, essendo di già mancato l'Imperio de' Longobardi, e successo il Governo de' Franchi, non ho potuto tro-

troviam privi.

<sup>(1)</sup> Non viene ad esser troppo nota, perche Papa Niccolò V. ad istanza di S. Antonio, e della Signoria di Firenze, di Parrocchia ridusse S. Pier Celoro a semplice Cappellania, trasferendola in Duomo, e riducendola Chiesa ad uso d'Archivio, o Libreria del Capitolo, e ciò segui l'anno 1448.

vale memoria de' nostri Vescovi, ed il primo, che dopo tanto spezio ci si mostri, è Aidingo, o Rodingo (1) che si debba dire. che è una disperazione a cavare questi nomi di que' contratti di lettera, non solo straniera, o Gota, o Longobarda, che ella si sia, o uu mal mescuglio più presto dell'una e dell'altra insieme, ed oltre a questo pessimamente scritta da Notaj ignorantissimi ( pure sia questo vizio de tempi) e che è peggio, ed è loro propria colpa. trascuratissimi tanto, che appena si crederebbe. E qui inchinerei io volentieri, che e' fusse il medesimo nome, e che nell'una maniera, e nell'altra si prosserisse, come alcuni altri di questa sorte ne veggiamo alquanto diversamente pronunziati, o venisse questo dal comun variare de' tempi, o da particulare pronunzia degli Scrittori. E certamente e' si vede in questo secolo una cotale proprietà, che i nomi simili a questo, presi o per imitazione, come si pigliano volentieri l'usanze, e le maniere degli stranieri, che ti vengono a casa, o pur per la mescolauza de' sangui, da' Longobardi, o da' Franchi, a poco a poco si picgarono, e mutarono alquanto di quella primiera, e natia forma loro: onde (lasciando qui per essere di Re notissimi Clodoveo,

<sup>(1)</sup> l'er alcun instrumento si legge Radingo.

e Clovis diventato qua da noi Lodovico, e Luigi; e Clotario, Lottieri; e Chilperico, Alberigo ) noi veggiamo Ildeprando, ed Ildeprandino mutato, o vogliam dire variato in Aldobrando, e Aldobrandino, che ne' tempi più bassi si ridusse in Bindo; Il. deberto, o Aldeberto, in Aiberto; Vuepoldo, in Ubaldo; Raimherto, in Ruberto, ed altri pure assai, de' quali si è trattato largamente altrove, che rendono più credibile, che questo Rodingo, che si trova così scritto ne' più antichi contratti, si potesse mutare col tempo, o da altri Scrittori, in Ardingo, siccome nelle conseguenti scritture, ove di lui, s'egli è il medesimo, occorre di fare menzione, si legge. Ma questo non voglio io già per cosa cer-ta aftermare, e sarà pur giudizio di chi legge; perchè, a dire il vero, la prima apparenza è di due, e che sia poi il medesimo è più d'una verisimile congettura, che di certa pruova, che ci abbia; e se nulla di meglio ci si ofierirà, si ve lrà ad altra occasione di sotto. Fu questi inforno all'auno della salute occcum. al tempo di Clotario nipote di Carlo Magno da' nostri detto Lottieri, ed insieme di Lodovico suo Egliuolo il xIII. del primo, e III. del secondo, nella prima Indizione; dove si avvertisca, che questo Lodovico regnò solo, c col padre Clotario, ed il medesimo si osservi in Clotario col padre Lodovico Pio, che altrimenti gli anni, che stanno pur

bene, farebbono a chi non ci avesse l'occhio confusione.

Dopo costui troviamo Vescovo uno Andrea; ma se questo è que! Santo ( come ne furono in questi tempi molti di santa vita) del quale si è tocco di sopra, e di cui la Chiesa nostra celebra festa l'antepenultimo di di Febbrajo, o pur fu quello il Santo, del quale si è quivi parlato, e che si dice, che successe a San Zanobi, è cosa incerta, come sono generalmente le azioni, e gli avvenimenti particulari di tutti questi nostri Vescovi in questi tempi, delle quali per la pestilenza degl' incendi e rovine già più volte dette, tanto poco si trova di sicuro, che si può per poco dire nulla; onde è caduto talvolta nel pensiero ad alcuno, se per l'occasione del nome, di uno si sussero satti due. Ma oltre che non ha a parere strano, che più d'ano ci fusse d'an medocimo nome; e che ce ne sia stati si vedrà per anzi col fatto, e con espresse chiarezze, che possano pure questi essere due crederò io volentieri, nè doverà agli altri parere punto duro, perchè di questo Andrea, di cui si ragiona al presente, e del tempo del suo Vescovado, ci sono scritture proprie e sicure, e come ci corre lo spazio di presso a cinquecento anni in mezzo, di quell'altro molto rende credibile non tamo che e' potesse essere, quanto che e'se ne sia conservato il nome e la memoria, l'occasione di quella trasla-

E VESCOVI FIORENTINI. 229 zione, che su cosa memorabile, e della quale per le cose nuove e maravigliose che v'intervenuero, passarono allora molti ragionamenti e scritture poi, ove conseguentemente si può credere che venisse uominato quasi di necessità il Vescovo, il quale ne su inventore ed esecutore, e così ne restasse viva la nominanza, e resti ancora: ed invero spesso avviene, che in certi casi vengono alcuni, come per forza, conosciuti, che senza quella occasione tacitamente si passerebbono. Questo rispetto adunque, fra gli altri, fa ch'io non creda, che sia in modo alcuno da lasciarlo, anzi che si possa sicuramente ricevere, quando ancor non ci fusse l'autorità degli Scrittori della vita di San Zanobi, o pure fusser sospetti ad alcuno; ancorche ragionevolmente lo dovetter pigliare da quella antica, ove non cadrebbe scrupolo alcuno. Ma che un Santo di questo nome ci sia, o questo o quello, che lo crediamo, per le ragioni già dette, e che non accade replicare, non ha dubbio alcuno. Fu questo Andrea (che se furono due, si dirà il secondo) al tempo di Guido Imperadore, uno de' primi, che si dicono Italiani, che fu quando mancata la Casa de' Carolinghi, e la nuova stirpe d'Ugo Ciappetta, che sottentrò in suo luogo, trovando molto che fare a casa per la sua novità, nè avendo molte forze ne' lor principj, nè sorse occasione i Germani, ne' quali fu traportato il titolo del-

I Imperio, o Regno, come lo chiamano gli Scrittori di quei tempi, e però non potendo pensare nessuno di questi alle cose di qua da' monti; que', che si trovarono allora principali in Italia presono il fatto ed il titolo dell'Imperio Regnò Guido. contendendo quasi sempre con varia fortuna, co B rengario primo là interno all'anno occcexxxx della salute, e poichè l'instrumento ha l'indizione ii. viene a essere l'anno peccexxxxiii. appunto, nel qual tempo veramente e' regnava solo. Contiene la carta (poiche anche questo fa alle nostre memorie antiche) che egli ordina o conferma per Badessa nella Badiuola (che così si chiama in più d'un luogo) di Sant' Andrea presso all' Arco (1) che è oggi semplice e piccola Parrocchia dietro a Mercato vecchio, una Idemberta per succedere a Berta sua zia, e figliuola del Conto Uvepoldo, che ancora Ubaldo si disse, seconda Badessa di detto lungo, ordinato a Monasterio dal sopraddetto Rodingo, che avea per la prima messa Rodoborga sua carnale sorella, con ordine, che la detta Berta le succedesse, per l'occasione del quale Monasterio ci si è conservata la memoria dell'uno e dell'altro. Io non la-

<sup>(1)</sup> Di quest' Arco ho io favellato nel mio Libro delle Terme.

scerò già di dire, che nelle memorie in un gran libro raccolte l'anno MCCCXXI. dalla samiglia de' Visdomini e della Tosa antichi guardiani e defensori del Vescovado ( delle quali si toccherà ordinatamente alcuna cosa al suo tempo ) si vede nel principio fatta menzione d'un privilegio di Lodovico Imperadore al Vescovo Andrea; ma così seccamente, e con tanti pochi riscontri di tempi o d'altro, che voler determinare quale e' sia, sarà una propria spezie d'indovinare: e con tutto questo io credo, che possa essere questi Lodovico il figliuolo di Clotario sopraddetto, e nipote del Pio: e perchè vi è questo pure di particulare, che ciò sa l'anno xxv. del regno suo, verrebbe a essere, computato il tempo che regno insieme col padre, l'anno occuxxiii. o quello interno. Nè è inconveniente alcuno, che questo Andrea vivesse nel Vescovado xx. o xxv. anni o più, e che e' succedesse al sopraddetto Rodingo, che visse pure al tempo di questo stesso Imperadore, come già è detto; e l'ajuta un poco, che nel contratto allegato d'Andrea, nel fatto di detto Monisterio non si dice, che vi si mescolasse innanzi altro Vescovo, che Rodingo: ma perchè quella nota è tanto asciutta, quanto io dico, e que' Notai, che scrissero il libro, non sapendo (come io credo e crederà ciascuno, che n'abbia punto di saggio) leggere la scrittura antica. commisero infiniti errori ne numeri e nei

nomi; io mi sono voluto attenere al pid sicuro riscontro: ma se quella nota è vera, se gli hanno ad aggiugnere questi xx. anni al sicuro, e se tutte le scritture ci fussero, ci si troverebbe forse anche prima.

So:to Lamberto de' medesimi Imperadori Italiani figliuolo del soprannominato Guido, e l'anno sesto del regno suo, nel qual tempo peravventura comprende quel che regnò insieme col padre, si vede nel Vescovado Grasulfo, o pure Grusulfo, che si d'ca; e si può credere per la brevità del tempo, che e' succedesse al sopraddetto Andrea, perche questo anno, che fu come io penso, l'anno occene, ricevè in dono (se ella non è una confermagione di cosa già innanzi concessa, che per nome di dono in quel secolo spesso si chiamavano queste tali concessioni) da questo Imperadore, essendo egli in Ravenna, e pregatone da Ageliruda sua madre, alcuni beni, fra quali si nomina un pezzo di terra di moggia xII. (qual che si fusse in quel tempo questa misura ) detto il Campo del Re, ch'era vicino al Duomo di S. Giovanni, e come altrove si mostra, congiunto con l'orto, ed aggiugneva fiuo a Mugnone, e veniva a essere (come si può gi dicare) verso S. Jacopo in Campo Corbolini, che auche si disse già fra le Vigne; perchè quivi intorno correva allora quel siumicello, sboccando in Arno fra il ponte alla Carraja e la Chiesa d'Ognissanti;

che poi di mano in mano, secondo che si è allargata la Città, si è spinto più innanzi e discostato. Ma non è qui da tacere, che per alcune scritture intorno all'anno ML. si mostra, che fusse questo Campo con un altro pezzo, che si chiamò il Prato del Re, che gli era a costa, o almeno vicino, concesso da Berengario, ma non esprime quale, di due, che ci furono; tuttavia dicendo Ex largitate Regis Berengarii divae memoriae, mostra agevolmente, ch' egli intenda del primo, ch'e' non arebbe usato del secondo cesi odioso in questo paese, e tanto persegnitato, e finalmente scacciato, così amorevoli ed onorate parole. E se non fusse che di questo Campo Regio in capo a cxxxx. anni nacque lite con la Chiesa di San Lorenzo quivi vicina, e che anch' essa vi avea suoi beni, onde fu necessario ritrovare queste scritture; agevolmente si sarebbe perduta la ricordanza di questo Vescovo, la quale nel Vescovado è al tutto perduta, ma conservata nell'Archivio della Canonica, avendone fatto i seguenti Vescovi dono a' Ganonici.

A costui sotto l'Imperio d'Ugo d'Arli e di Lotario suo figlinolo, non so se immediatamente, o con alcuno in mezzo, vien dietro Baimbaldo, del quale si trova la prima notizia interno all'anno occcexxx. Ma perchè pigliandesi questo anno da quei del Regno de' sopraddetti, e che si dicono in quella carta il xv. d'Ugo, ed x1. di Lotario, de' quali fuor di Lioprando Pavese, poche altre Istorie sieure ci abbiamo, nè egli fu in questa parte molto diligente, nè si curò, o non seppe gran fatto distinguere, ed assegnarei i tempi per l'appunto, potrebbe essere prima o poi quattro o cinque anni del occcexxx. come forse gli porranno alcuni de' moderni. L'anno poi terzo di Ottone Primo donò questo Vescovo a' suoi Canonici la Pieve di Signa (1),

## D. O. M.

HANC ECCLESIAM DEO ET D. IOANNI
BAPT. DICATAM. A RAIMBALDO EPISCOPO FLORENT. CANONICOR. METROPOLITANAE ECCLESIAE COLLEGIO DONATAM A. S. IOCCCCXXX. TAMQVAM
REGIAM I. CHRISTI. SPONSAM SACRO
CHRISMATE INVNGENDO. CRVCIBVS
CORONANDO. SIMVL CVM ARA MAIORE TOTAM. SOLEMNI RITV CONSECRAVIT. ILLVSTRISSIMVS AC REVERENDISSIMVS D. D. THOMAS BONAVENTURA E COMITIBVS GHERARDE-

<sup>(1)</sup> Tal donazione esprime in Signa l'appresso cartello, produzione della penna del celebre Anton Maria Salvini, riferito dal P. Maestro D. Fedele Soldani in fine del Ragguaglio Istorico della B. Giovanna da Signa

che così credo si chiami oggi quella che per tutte queste scritture si dice Exinea, ed alcuna volta Sinea; e se ne vede ancora il privilegio con molte e belle solennità, fra le quali è notabile, oltre alla sua propria, la soscrizione di xvi. suoi Canonici, de' quali sette ne sono Preti Cardinali, e di più dell'Arciprete, dell'Arcidiacono, e del Visdomino, e d'alcune altre persone di conto.

SCHAE . ARCHIEPISCOPVS FLORENT. SANCTISSIMI D. D. CLEMENTIS PP. XI. PRAELATVS DOMESTICVS ET EPISCO-PVS ADSISTENS . S . R . I PRINCEPS . EL ADSISTENTIBVS CANONICIS FLO-RENT. 10. VGOLINIO, ET ALEX. GIAN-FIGLIATIO A. S. Clo. IoCC. XVII PO-STRIDIE KAL. MAIAS. IN OVEM DIEM EO ANNO OVVM PRIMVS DOMINICVS MAI MENSIS DIES INCVERERET. PRI-MVM OVEMO, DOMINICVM SVPRASCRI-PIL MENSIS DIEM . ANNIVERSARIVM DEDICATIONIS SACRAE ESSE STATVIT. ET SACRAM HANG AFDEM QVOTAN-NIS EO STATVTO MENSE AC DIE, PIE INVISENTIBUS XXX. DIERVM INDVL-GENTIAN CONCESSIT. AD DEI LAV-DEM PERPETVVM HOC EIVS REI MO-NVMENTVM ESTO

A . S . Clo . Iocc. XVII.

Nè è in su questa occasione da tacere, per la piena notizia di questa parte, che il titolo di Cardinale, il quale oggi solamente nella Santa Romana Chiesa con maestà grandissima, e non minore autorità si è conservato, era allora per tutte le Chiese comune, come non solamente per queste scritture nostre, ma per molte altre, e nel Registro del Santo e gran Gregorio Papa può ciascuno ad ogni sua posta agevolmente vedere. lo non entrerò ora a discorrere, che importi il nome Cardinale, e come con quello di Pontefice, e con alcuni altri si possa credere ne' principi della crescente Chiesa, preso dall'uso corrente di quel secolo, quando lo davano ad alcuna sorte d' Ufficiali; poiche Teodosio Imperadore chiamò Prefetto Cardinale quello della Diocesi Asiana, e d'Africa, quasi che questi fussero tra gli altri Prefetti che v'erano i principali, con quella regola notissima peravventura, di traportare le parole Cardine rerum, per una certa simiglianza, dove maucano le proprie, o pur dove con più forza e chiarezza si vuole esprimere il concetto suo, con la quale, Cardine pare che talvolta piglino in quella lingua per la somma, ed il capo, dal quale tutta depende la maggior importanza delle faccende; onde non debbe parer nuovo, che i nostri similmente, o per se stessi, da questa comune, e quasi natural legge, o pur dall' esempio di coloro mossi, così chiamas-

sero nelle particulari Chiese e Parrocchie quelli che erano di grado ed autorità anteposti agli altri, e quasi capi all'altre membra di quel tal corpo. Io non entrerò, dico, in questa materia, sì perchè io la credo in questi tempi per così lungo uso, e per le scritture di altri assai nota; sì perchè distendersi per tutte le sue parti, che molte sono, e di molta considerazione, riuscirebbe impresa troppo lunga e di molti capi, ed al sicuro non di questo luogo, nè di questa occasione, alla quale questo poco, che se n'è accennato, può bastare per ora, cioè, che portasse e porti seco grado di maggior diguità e reverenza Prete Cardinale, che il comune e semplice di Prete solo, e che egli era in quei tempi per tutte le Chiese, ed al sicuro (che è quel che noi cerchiamo) in questa nostra, nella quale senza questi, che sotto Raimbaldo ci si veggono, ne ho anche trovati al tempo d'Ildebrando l'anno mxIII. e di Lamberto MXXXII. e di Azzo MXXXVII. e chi si pigliasse punto di cura di ricercare questi contratti vecchi, ne troverebbe in queste soscrizioni e processi degli altri ancora; il che, per mio avviso, non fa molta forza a questo proposito, perchè o questi doveranno per notizia del fatto bastare, o non saranno tanti le migliaja. De' titoli proprj non me n'è venuto alle mani fino ad ora, salvo quel di Santa Cecilia in sulla piazzuola de' Malespini, che avca il suo

Cardinale sotto Sichelmo, il quale a questo Raimbaldo vien dietro. Quali altre l'arrocchie di questo titolo ci fussero, senza l'occasione di alcuna simile scrittura non si può molto sicuramente affermare; sebbene peravventura uon sarebbe a immiginare troppo difficile, se vale come si pensa, e pare credibile quel che ne' tempi seguenti si chiamò Priore, titolo, che si dava solamente a quelle Chiese, ove erano più Sacerdoti e Ministri insieme; nel che chiaramente appare, che non discorda il fatto, poiche questa si dice la cagione, perchè a differenza de' compagni si chiamasse il capo Cardinale, e perche questo nome non seguitasse nell'altre Chiese, e fusse per conseguente bisogno trovarne un nuovo, non è punto malagevole a indovinare, cicè, che e' nascesse da una debita reverenza e rispetto di non si volere nè anche ne' nomi aggungliare a quella Chiesa, che sola di tutte le Cristiane Uniese era capo. Ma quando si accertasse, che il nome di Priore succedesse col tempo in vece di quel primo, che nell'effetto è, come si vede, il medesimo, sebben generalmente si sa, che in queste minor Chiese e Parrocchie, e che noi diciamo per nostro proprio uso, Popoli, si sono co' tempi mutati spesso titoli, ordini, dignita e numero; tuttavia potremmo annoverarne alcune ne' pcimi tempi, intendendo per primi intorno al millesimo anno della salute,

e da quelle in qua. Ma che al sicuro avessero intorno all'anno MCCL. Canonici, il capo de' quali si diceva Priore, secondo ch' io trovo in alcune memorie, se ciò fusse a grado sapere ad alcuno, furono S. Lorenzo nominato sempre, non solo per la prima, ma eziaudio per la principale; Santa Maria Maggiore, San Piero Scheraggio, Santo Stefano a Ponte, Santo Romolo, Santa Cecilia, S. Pulinari, S. Pagolo, S. Michele Berteldi, Sant' Apostolo, Santa Maria sopra Porta, S. Friano, S. Jacopo, e S. Giorgio, e Sant' Andrea. E di queste ancora la maggior parte per un uso antichissimo, e che come i' credo, può essere buon segno di questa vecchia preminenza, non altrimenti che i Cardinali son sempre intorno al Sommo Poutefice, così questi alcune volte, e per dire d'una il Sabato Santo alla benedizione degli oli sacri intervengono intorno al nostro Arcivescovo, e doveano dell'altre intervenire; ma qui da noi si sono sdimesse, ed a poco a poco mancate queste belle e sante cirimonie antiche; e ben si vede, che il tempo consuma ogni cosa, che di queste nè Santa Cecilia oggi pare, che v'intervenga, nè S. Romolo, comechè sieno scadute di quel primo grado, nè Santa Maria sopra Porta, ne San Giorgio come mu-

Or delle sopraddette la più sicura, e più antica, e come io dico, senza dubbio

la principale è S. Lorenzo, con titolo di Bas lica, la quale Chiesi, come nel principio largamente si è discorso, consecrata per mano del glorios, e chiarissimo fame della Chiesa S. Ambregio, su perció chiamata la Bisilica Anbrosiana. Se altre Chiese col n me di Bisilica ci fussero allora, che pare, secondo l'uso di quell'eta, e per l'esempio dell'attre Terre, verisimile, poca, o nessuna notizia ci se ne mostra, se non nell'antica Chiesa di San Miniato, chiamata Basilica in un privilegio di Carlo Mogno, del quale si toccherà ancora innanzi ad altro proposito. Ma se alla forma se ne avesse a starea come la descrive Vitruvio, ed altri nobili Architetti, si potrebbe per una, e molto perfetta, e bella anuoverare quella di S. Piero Scheraggio, poiche quando era intera, così si vedea giusta, e con tutte le sue porporzioni regolata, e distinta, e nella nave del mezzo, come e la chiamano, e ne'snoi portici, o chiostri, che a destra, e sinistra gli sono, e noi pure chiamiamo con la medesima voce di nave, e finalmente nel suo tribunale in testa, che noi mantenendo già tauti secoli, senza saper perchè l'antica voce, diciamo tribuna. Ma poichè centinaja d'anni fa, per allargare la via d'intorno al Palagio, si levò il portico, ovvero nave da man manca, ed or di nuovo dalla diritta, per ridurla in migliore e più unita maniera; ella ha perduta in tutto la forma della Ba-

silica, che per poco si poteva mettere per esempio delle regole Vitruviane. Ecci Sant' Apostolo, che ne ritiene anche la forma; ma è così poca, che si può credere più presto fatta per imitazione, che per proprio uso di antica Basilica: e forse ce ne avea dell'altre, ma ( come è detto ) alcune per occasione d'incendi, e di rovine necessariamente, si son rifatte, il che specialmente avvenne pel fuoco, che si dice di Ciolo Abbati, quando arse, come scrive il Villani buonamente, tutto il tuorlo della Città interno al Mercato vecchio e nuovo, che agevolmente di Sant' Andrea si potrebbe giudicare, che (1) essendo già stata Monasterio di Donne, e poi Badia, a com'ell'è oggi piccola, e stretta d'abitazione; sebbene, come s'è detto, ella è chiamata Badiuola; nondimeno pare impossibile, che non avesse altra forma, che le veggiamo al presente. Alcune altre per altre occasioni si sono mutate, come per l'Istorie, di Santa Maria sopra Porta sappiamo, che disfatta, e poi rimurata (2), non solo l'antica forma, ma ancora venne a perdere il nome, ed è quella, che si chiama oggi

(1) Questa è stata ancor mutata non molti mesi sono, e notabilmente abbellita.

Borghini Disc. Vol. IV. 16

<sup>(2)</sup> Del rimuramento di S. Biagio qual sia la mia, e l'altrui opinione, v. nel mio Libro dell' antiche Terme a car. 37.

S. Biagio, il qual nome non si troverà agevolmente in alcuna scrittura, che punto antica sia. Così molti anni dopo leggiamo di Santo Romolo, che fu nel medesimo luogo rifatto (1), ma capovolto, e stremato. Ed oltre alle mutazioni delle autiche firme, e de'siti delle muraglie, possono essere ancora molto variate, e quasi altre divenute dal primiero grado, e qualità loro alcune di queste, ed altre antiche Chiese del primo Cerchio, per nuova, e speciale cagione; perchè come trovandosi nel cuore della più nobile, e più frequentata parte della Città, mentre era conseguentemente la cura loro ( che è una cotale spezie di signoria, ma spirituale ) grande, e sopra molti grandi elle venivano in ogni sua parte fiorendo; così poichè accresciuta la Terra, i più nobili, e quasi tutti i migliori, che aveano le lor case in que'luoghi, per occasione di fare più magnifici, o per parlare appunto, e direm meglio, più morbidi, ed agiati abituri, ne nuovi accrescimenti si distesero, e lasciarono quella parte al servizio dell'arti, quasi si mutarono tutte le case in hotteghe, e magazzini; allora queste Chiese, che aveano assai, e nobilissimi Popolani, e che ap-

<sup>(1)</sup> D'alcun rifacimento di S. Romolo veggasi il Sigillo XII. del Tomo II. delle Osservazioni mie su' Sigilli.

pena potevano rispondere alla cura, vennero a poco a poco diminuendo, ed oggi si trovano con sette o otto case, e taluna ancora con manco; e quelle altre, che erano in sulle pendici, o fuori, o che sono poi venute di nuovo, hanno in infinito multiplicata la cura, e migliorata la condizione. Ma gli antichi modi, e la cosa de' Canonici si è nella maggior parte dimessa, come alcune poche in ombra ed apparenza, e finalmente più in nome che in fatto ritengono pure fino a' dì nostri di fare questi Canonici, come io ho veduto di S. Pulinari, e odo di S. Stefano, e d'alcune altre. E avvenuto ancora, che alcune o si sono in questo mezzo tempo ad altre Chiese unite, o vi sono sottentrati Regolari, come S. Paolo, e Sant' Andrea congiunte alla Cattedrale, e San Friano a Monache consegnata, e di Santa Maria Maggiore l'uno e l'altro veggiamo, che prima unita al medesimo Collegio della Cattedrale, fu poi concessa a ufiziare a' Carmelitani. San Giorgio ancora fu già assegnato a' Frati Osservanti di S. Domenico, e questi poi lo permutarono co' Silvestrini ( era questa una particulare Religione, e quasi ramo, o vogliam dire un rampollo colto da' Vallombrosani) che allora abitavano in S. Marco, ove poi tornativi i Predicatori, il Magnanimo Cosimo de' Medici murò quel così bello, così grande, e così bene inteso Monasterio, che vi si vede;

ma la Chiesa di S. Giorgio isvanendo col tempo, o almanco da noi questi Silvestrini, si diede, ed ancor oggi la tengono le Donne del principale loro ordine di Vallombrosa, che si dicono dello Spirito Santo. Conferma non poco questo, che noi qui diciamo delle prime xv. che l'anno Mccexxiii. negli Archivi pubblici occorrendo fare propria descrizione delle Chiese dentro nella Terra, e delle persone deputate al servizio loro, elle sono tutte notate col titolo di Priorie: e le più di loro con quattro o cinque e sei bocche per una, e taluna con più, che apertamente ci dice, che non tanto di titolo, quanto di numero ancora, e di grandezza soprastavan all'altre, che aveano semplice nome di Rettorie, che di rado passano le due; ed oltre a queste xv. ci si aggiugne ( che ci può far fede, come le cose si vadano col tempo variando così in peggiore, come in migliore stato ) S. Romeo, S. Simone, San Niccolò, cioè quello d'Oltrarno, e S. Salvadore, e questa peravventura più per riverenza di essere propria, ed incorporata col Vescovado, che per grande e numeroso popolo che avesse, e per conseguente bisogno di molti Sacerdoti alla sua cura, che nou vi è altro, che il Prete segnato col suo Cherico: auzi intorno a questi terapi, per procaccio de' Popolani di queste Chiese vicine fra loro, che venuti a poche famiglie ( essendo questi luoghi, come ab-

biam detto; ed anche oggi si vede, ridotti nella lor maggior parte a uso di botteghe ) si dolevano, come gravati nelle guardie, ed altre pubbliche fazioni, le quali a' popoli si distribuivano, furono questi di San Salvadore, e di San Ruffello per pubblico decreto congiunti, e di due fatti uno, e non rimase perciò troppo grande. Ma questo fu per le fazioni, come le chiamano, personali, e civili, e rimase pure lo spirituale, del quale non si mescolava il governo secolare nel suo stato primiero, finchè l'anno MCCCCXXXXI. supplicandone l' Arcivescovo Bartolo Zabarella, come troppo incorporato, e adoperato ne'servizi della Corte Episcopale, gli fu da Eugenio Quarto levato quel poco popolo, che gli era avanzato, e dato in cura al medesimo San Ruffello, e così fu ridotto finalmente San Salvadore a titolo di Cappella.

Ma lasciando questo, che troppo, e forse sicuramente fuor del solito nostro ci siamo, fuori del primo proposito spaziando, allargati (che tuttavia per i vogliolosi di sapere ogni particularità delle cose vecchie non è forse interamente a sproposito) e continuando il già impreso viaggio de' fatti di Raimbaldo, per quel che si vede nel processo della lite soprannominata, prima sotto Niccolò Secondo, e poi molti anni di nuovo nel foro civile, ed ordinario Fiorentino rinnovata, fu egli che donò a' medesimi Canonici quel Campo Regi, e forse il Prato ancora, del quale

si è immediatamente parlato. Potette vivere costui prima, o poi, alcuni anni di più, perchè cavandosi queste memorie, come si vede, da carte di loro donazioni, concessioni, e privilegi, si possono bene ammettere in quel tal anno per vivi, ma non per tanto quando non si ha altro lume di loro, non si possono subito credere o fuor del Vescovado, o morti, finchè non si trova chiara menzione d'un altro. Il che sia detto ora a proposito di costui, e fu accennato di sopra di Andrea, e s'intenda per tutti gli altri replicato sempre, de' quali

si hanno per questa via le notizie.

A Raimbaldo par che succedesse Sichelmo, e questi fra' nomi antichi, e quasi già vieti, che erano allora in questi nostri paesi, è di quelli uno, che ancor ci sono, come per uno endice, o vogliam dire, saggio rimasi. Fu questi nomo di santa vita, intantochè si trova chiamato in alcune di queste scritture segnalatamente Beatissimus, non so già dire se egli gli venne dietro allato allato; ma questo è ben chiaro, ch' e' visse sotto il primo Ottone, perchè in un contratto di certe terre che diede, come e' dicevano allora, a migliorare, è la data il quinto anno dell' Imperio d'Ottone, indizione nona, che viene ad essere dalla salute occcervi. che non annoveravano gli anni dell' Imperio, se non dal di della coronazione, e benedizione ottenuta dal Sommo Pontefice a Roma, quan-

tunque prima fusse stata la elezione, anzi fino a quel tempo notavano gli anni sotto il nome del Regno, o per altro modo, e non dell'Imperio Romano; nè anche essi Imperadori tenevano altro modo nelle loro date, secondo che ancor si chiamano i Vescovi innanzi alla consecrazione eletti; come meglio si dichiara, e più distintamente al suo luogo: il che mi è piaciuto qui, come in passando, accennare, per tor via la confusione, che potrebbe nascere nella mente di alcuvi nel riscontrare questi anni, che non si direbbono alcuna volta con gli annali, e cronologie (come elle si chiamano ) di alcuni Scrittori, che vanno attorno, e cominciano dal giorno della elezione, e talvolta dalla morte del predecessore, purchè non vi resti tempo, o spazio vacuo, senza considerar la cosa più oltre: ancorchè alcuni meglio avvisati, ci hanno diligentemente tenuto l'occhio, perchè Otto Primo fu eletto all'Imperio l'anno DCCCCXXXVI. dell' Incarnazione, ma non fu coronato prima, che 'l occcelxii. e dal di della coronazione si notano gli anni dell' Imperio, che pigliandoli dalla elezione, darebbono occasione a molti errori.

Potrebbesi credere, che fra questo Sichelmo e Raimbaldo, avesse tramezzato uno Ardingo, trovandosi in un privilégio del Vescovo Giovanni di confermazione, o nuova donazione di alcuni beni, e Chiese a' suoi Canonici, citare le concessioni

prima fatte da Raimbaldo, e successivamente quelle di Ardingo, il quale ei chiama successore del detto Raimbaldo, e suo predecessore. Ma (lasciando stare, che non è quella carta originale, non autentica, non intera, ma una bozza tronca ed imperfettissima) mancandovi la copia del principale privilegio di questi due, de'quali pure vi mise il principio per brevità, chiuso da uno etc., che disteso arebbe agevolato, anzi tolto via affatto questo dubbio, ed accettandola bonariamente per vera ( come io la credo ) troppo chiaramente si vede, che conforme alla natura o uso, che dir si debba, di tali privilegi, si viene nella narrazione esponendo chi fu il primo conceditore, ed appresso chi altri lo confermasse; senza propria assegnazione del tempo, o d'altre particulari minuzie, in tal luogo poco necessarie, per venire a quella solita conclusione Di qui è, che lo ec. Ma non è anche vero sempre, che la parola Successore si tiri dietro necessariamente, che non vi sia stato nessuno in mezzo, ma bene che sia stato innanzi quel tale, e quest' altro dopo; e così chiamò il nestro Poeta, e si dicono tutto il giorno successori di San Pietro tutti i Romani Pontelici, e non solamente Lino. E mi moverebbe ancora, quando la cosa avesse dubbio, che susse da contare, che nominandosi in questi privilegi principalmente i Proposti, il titolo de'quali era proprio Praepositus cantorum, e' chiama nominatamente per Proposto Cranno, al quale fa quell' Ardingo, in vece, e nome di tutti la sua concessione. Questo Cranno in altri Strumenti si trova Proposto intorno agli anni Mccxxx. e più oltre, che viene nel tempo di questo Ardingo, al quale successe Giovanni Secondo, che pare veramente il proprio autore di quel privilegio: e di ciò può essere buono argomento (da che non vi è nè la data, nè 'l tempo ) il titolo, che e' si da: Joannes sola gratia, et miseratione divina Florentinus Episcopus (1), il quale essere stato da lui, come per suo proprio perpetuamente eletto, posso io senza scrupolo alcuno affermare, essendomi una volta, non so come, abbattuto al

<sup>(1)</sup> Questa formola mi riduce a memoria altra simile, che in Sigilli di ben antichi tempi si trova, cioè Dei Miseratione, e più che più quella, che si legge in un Sigillo della nostra Accademia Etrusca di Cortona, RAMVNDO (1. RAMVNDI) DEI ET APOLE M. SEDIS GRA EPI SORANI. riportato da me sul bel primo del Tomo III. degli antichi Sigilli, ove mi sfuggì un' interpretazione, che io poteva dare all' M, ed è Magnæ, ciò, che per gli esempi di Concili, e

libro del Notajo, o com' e' lo chiamano. Attuario della Corte, dove avea centinaja di volte questo così fatto titolo, e non mai variato, e lo andava io interpretando d'una propria modestia, ed umiltà della ben disposta mente di lui, che nulla volesse a' meriti suoi attribuire, ma tutto a Dio. E con tutto ch' e' si possa dire, i nomi potere essere stati, così de' Proposti, come de' Vescovi più d'una volta, ed in diversi tempi i medesimi; pur quello nel tempo detto è certo; questo è ben possibile, ma non necessario. E sarà questo un volere gittare le sorti, dove quello è discorrere o con fondamento, o con sembianza assai dipresso a fondamento.

Questo, che tutto in verità si poteva lasciare, ho pur voluto aggiugnere per una cotale amorevolezza di levare la fatica del pensare, o del cercare a chi s'abbattesse a tali scritture; le quali talvolta non ben distinte e stimate più di quel che elle sono, e che elle vagliono, arrecano dubbj e fatiche senza proposito, ed a me ne hanno date più d'una volta.

Dopo Sichelmo il primo si mostra S. Poggio, che latinamente dicono Podo, i

d'altro era da convalidarsi. Per altro il Borghini nostro riporta formula tale di sotto a car. 559. della vecchia impressione.

quali alcuni il fanno natío da Comella, o Colmella (1) che dir si debba, e fu al tempo del grande Ugo nipote di quell'Ugo d'Arli Re d'Italia, e figliuolo d'Uberto Marchese della Toscana, del quale molto parla Lioprando Pavese nell'Istoria sua, che sono ambedue di sopra nominati, ed è chiamato da questo medesimo San Poggio, non sol Marchese, ma Duca e nobilissimo Duca. Egli si soscrive semplicemente Marchese; che molte ce ne sono delle soscrizioni di sua mano, e particolarmente una lunga carta soscritta dal sopraddetto Ugo, e dal Vescovo (2) ed ha

(2) Nella Dissertazione mia del Piede Aliprando ec. fatta pubblica dal Padre Calogerà nel Tomo X. degli Opuscoli, si riporta scrittura, che dice, qualiter D. Podo Episcopus dedit ad livellum Petro

<sup>(1)</sup> Nelle Lezioni dell' Uffizio proprio di questo Santo, che ben in antico si leggevano, si dice: Sanctus hic vir Gumello Oppido oriundus. Di esse se ne conserva un MS. nella celebre Strozziana, ed il Dottor Brocchi ne cita un codice a penna in cartapecora nell' Archivio dell' Opera di Santa Maria del Fiore. Per simil modo in un antico Breviario di essa Strozziana, si ha Podius Colmellæ, Ugone Arelatense Rege, natus est.

quasi forma d'una ultima disposizione dove diffusamente narra, come da lui si riprese, concedendola egli amorevolmente, la Badiuola di Sant' Andrea vicina all' Arco, già di sopra ricordata più d'una volta, e tenuta dal detto Duca e Marchese a livello, per concessione de' Vescovi suoi antecessori, per applicarla, come e' fece, alla Mensa de' suoi Canonici, che viveano ( secondo che e' mostra ) insieme a comune; e specialmente vuole, che l'entrate servano a' camangiari. E che vivessero in que'tempi questi Canonici delle Cattedrali generalmente a vita regolare, e comune insieme, e come si suol dire, a convento, credo, che sia assai ben noto ad ognuno, così ne sono le scritture in quel secolo piene; senza che il nome stesso lo ci dichiara, che non altro nel volgare nostro viene a dire Canonico, che Regolare, e un che viva sotto certa forma, ed ordine statuito, il che nella lingua de' Greci, da' quali è presa la voce, si dice Canone (1). Ma perchè ne' tempi seguenti al-

(1) Ciò tanto è vero, che in uno

filio Gherardi, et Ranerio Joannis, et aliis unam casam cum quadam petia terræ positæ ad Munionem foras murum prope Campidolium, o secondo altra lezione Capitolium.

cuni fuor di queste Chiese, e di così ordinato vivere, ad imitazione di quegli, per questo che ancor essi venivano ad essere più insieme, presero il medesimo nome, o forse (come vanno spesso declinando verso il peggio le cose umane) alcuni ritenendo il nome, si condussero a vivere fuor della detta comune regola, che si poteano a ragione chiamare Canonici non Canonici; si cominciò ad aggiugnere ad alcuno di questi Collegi migliori osservatori de'loro primi Instituti, la voce nostra, ed intesa da tutti Regolare, onde in molti contratti di donazioni e d'offerte fatte specialmente a' nostri Canonici, spesso troveremo In Canonica regulari Ecclesiae, et Domui Sancti Joannis, ovvero Sancti Zenobii, oppur Sanctae Reparatae, et Sancti Joannis ancora semplicemente, che con tutti questi nomi si trova chiamata la nostra in quelle carte. Nè è dissimile la fortuna della voce Conventua-

Scrittura dal Casotti nelle Mem. dell' Imprun. citata, e nelle cartap. di S. Felicita da me osservata, dell'anno 1040. prid. Non. Nov. donando all' Altare di S. Gio. Evangelista in S. Reparata alcuni Beni Rodelandus, seu Rolandus fil. Gottifredi, si addimanda Clericus et Canonicus Sanctæ Florentinæ Regularis Canonicæ.

le, (per dichiararmi meglio con questo esempio) che presa nel principio per quegli, che viveano in Convento a vita regolata insieme, poiche si rimasero dall'osservanza della Regola loro (perchè l'uffizio de' nomi è di rappresentarci la proprietà delle cose, e non le cose si hanno ad accomodare a' nomi) cominciò questa voce a significare fuor di regola, e d'osservanza, siecome l'uso, e molto più la opposta, e contraria sua Osservante ci mostra, che vale il medesimo nell'effetto, che Regolare. Ne già è Canonico la prima, e sola voce, che presa a comune ne'principi per significare appunto quel, che ella vale, è col tempo divenuta come propria d'una parte, senza attendere il significato suo, nel modo che talvolta chiamiamo Eugenio, perchè così ebbe nome al battesimo, uno stratto di vilissima condizione, comechè la voce importi : nobilmente nato, è fosse al primo, che l'ebbe, posto a quel senso. Però non si creda, che sia questo un veler la baja, replicando la medesima cosa due volte, perchè (oltrechè la diversità delle lingue a chi ne è strano cuopre la medesimità della cosa) non fu detto a caso in que' contratti, che non su forse anche in ogni tempo, ma quando erano pur tali, quasi dicesse Regolari veramente Regolari. Or da questa cagione è agevol cosa avesse principio la distinzione, che si vede essere in questi primi tempi, e che

è durata, e dura infino a nostri, che le sostanze ed entrate de Capitoli e Collegi Cattedrali sono separate da quelle del Vescovo, e che da loro se le governano, ed amministrano, senza che il Vescovo vi metta mano, o vi abbia altra propria giurisdizione (o che sarà forse me' dire, dominio) che la sopraintendenza, e cura generale, che come pastore e capo egli ha da' sacri Canoni sopra tutte le facultà del Clero; ed in alcune obblazioni fatte specialmente alla Canonica si vede per una abbondante cautela espressamente aggiunto, che non vi si trametta il Vescovo, nè vi acquisti ragione alcuna. Da questa così onesta maniera di vivere, e tanto esemplare al mondo, non si crederebbe quanto buono odore ne venisse a' popoli, e come crescesse la devozione verso di loro, e'l desiderio insieme, ed un cotal zelo di ajutare così santa opera. E segno evidentissimo, ed oltre ogni altra, chiarissima prova ne fanno le donazioni, che in questi tempi si veggono da' religiosi, e devoti laici fatte a questa, come e' la dicono, Canonica regolare, che sono molte, e grandi, di possessioni, e di Chiese, e infino di Castella. Ma non i secolari soli, anzi i Vescovi nostri ancora essi usarono di queste liberalità non poche, ed acciocchè più agevolmente si mantenesse, o più presto s' accrescesse questa vita religiosa e comune, smembrarono de' beni propri del

Vescovado, e gli applicarono alla Canonica. Così diede, come si è già tocco, Specioso la Corte di Cintoja, ma questa fu di suo patrimonio, dove espressamente dice darla loro, perchè ella serva alla comune refezione, per usare la voce propria sua, anzi comune, in questo senso di mangiare (1), come aucora si dice Refettorio ne'Conventi più onestamente, che Mangiatorio, che alle bestie si è, come vile, e di lor degna voce, serbata. Ma l' uso Ecclesiastico, con più magnifica la chiama Mensa, e si dice la Mensa capitolare ec. Sotto la qual voce nondimeno si debbe credere, che non solo le cose da mangiare si comprendano, ma gli altri fornimenti ancora, che a vita fatta insieme abbisoguano. Così donò Raimbaldo la Pieve di Signa, ed il campo del Re, o vogliam dire Campo Regi, di che si è tocco di sopra, e così finalmente dona questa Badiuola a tale effetto S. Poggio, che abbiamo fra mano, e dopo lui Atto, Gherardo, ed altri, che se parra necessario, non si tacerà al suo luogo. A questo fine ancora (per comprendere tutta questa materia insieme ) erano accomodate le stanze, delle quali essendo per lungo spazio

<sup>(1)</sup> Et ex ipsis frugibus comuniter se reficiant, sono le parole della donazione.

di tempo dismessa questa maniera di vita, non ce ne sarebbe oggi per avventura esempio, se non ci fusse la Canonica di S. Lorenzo, da! Gran Cosimo de' Medici a questa legge degli autichi instituti, con religioso ed alto concetto accomodata, con le camere pel dormire, separate ciascun la sua di per se, e la cucina e refettorio, ed altri luoghi, ove aveano a convenire insieme, larghi, e capaci in comune per tutti. E già l'anno ML. veggo nominato il chiostro della Canonica Cattedrale, e verisimilmente vi era il resto delle fabbriche corrispondenti alla maniera della vita: ma perchè il luogo, ove ella era, si crede, nella gran Chiesa intorno al MCCC. rinnovata, essere stato compreso, o dalla Piazza, che se le lasciò molto magnifica e spaziosa intorno, occupato, e rifatta la nuova in tempo, quando già era manca-ta la forma dell'antico vivere a convento, non si presero cura di ripigliare questi membri comuni, bastando che vi fosser le stanze per abitare ciascun da se, come s' usava allora, e come le veggiamo ancora.

Scorgesi bene in riandando le scritture di que' tempi di mano in mano, che come in questa mantera di vita nell'altre religioni spesso incontra, ell'andò tempo per tempo variando, e che quando era ita un pezzo all'ingiù, alcuni più zelanti,

Borghiai Disc. Vol. IV. 17

mossi da spirito, e talora per opera dei buoni Vescovi, la ritornavano verso il suo principio, ed a' primi instituti; e questo per avventura più d'una volta avvenne. Ma che certo si sappia, pare che generalmente venisse fatto al tempo di Lodovico Pio, quando per opera di molti Santi Prelati, e speciale procaccio di quel religios ssimo Imperadore, e veramente deguo del seprannome di Pio, si adunò un Concilio alla sua presenza in Aquisgrana l'acno occexvi. dove fu la principale cura riformare i costumi, e la vita del Clero, e vidurla, quanto si poteva in quei tempi, alla semplice e pura forma della primitiva Chiesa Apostolica, e da quel, che di alcune Istorie vicine a que' tempi si vien cavando, dovette essere gran rinnovazione nella Chiesa, così per molto utile e necessaria riforma si vede celebrata. Veggonsi in questo Concilio melte e buone constituzioni accomodate a quella vita e a quell'età, ed una forma di professione propria de Canonici, e tutte non gran fatto dalla regola Monastica Iontane, dalla quale, come manifestamente si vede, non sono selamente presi molti di questi ordini, ma le proprie parole ancora, e specialmente vi sono notate le distribuzioni diurne del vivere per una bocca tempo per tempo, e pacse per paese, e dal mangiare della carne in fuori, vicinissima alla stregua, che a' suoi Monaci avea S. Benedetto molto innanzi assegnata, ed il modo il medesimo appunto. E di qui per avventura ebbero origine le distribuzioni, che ne' tempi seguenti, quando ciaschedun da se vivea, s'introdussero, e si osservano ancora.

Ma fra le altre lor usanze, sebbene è piccola cosa, mi piace pur notarne una, ricordandomi, che poco fa molte case dei nostri Cittadini, ed oggi ancora alcune l'osservano, cioè di non mangiar carne il Mercoledì, per un antico costume, non per precetto; e mi diletta vedere, donde hanno questi nostri vecchi modi così parci, e moderati l'origine. Questo libro sendo vicino a capitar male, venutomi per ventura alle mani, fu messo da me nella famosa Libreria de' Medici, ove con tanti altri accuratamente conservandosi, sarà per avventura uscito delle mani della morte: che bene hanno anche lor morte i libri, le pietre, le case, e le Città, come gli uomini. Ma questa fu riforma generale. De' nostri mostra, che particolare fosse intorno all'anno MCII, procurata da Rolando Preposto e Gherardo Arciprete, essendo Vescovo Rinieri, e nel Pontificato di Pascale Secondo, il quale intendendo come, spirati da Dio, erano in sul riformarsi alla vita regolare, e comune unitamente, e di buona voglia, per una sua Bolla molto si congratula di così buon proposito; e mostra di pigliarne infinito piacere, e paternamente ne gli conforta, dando loro grazie e favori spirituali e temporali non pochi, a profitto, come apertamente e'dice, di questa vita comune. Ed essendo noi certi, che al tempo del sopraddetto Specioso, e di Raimbaldo, che fu l'uno innauzi e l'altro dopo la sopraddetta adunanza d'Aquisgrana, era pur tale, non si può recare in dubbio, che nuova riforma fu questa, e non prima istituzione di tal vita.

Forse parrà ad alcuno, ch' io troppo in cose particulari e minute mi allarghi, ma fra tante fatiche prese per altri, mi si conceda questa mia piccola satisfazione, di ricordarmi, e per quanto mi lece, rappresentare agli altri, a cui fusse in piacere, l'usanze, i costumi, e le maniere della vita de' passati tempo per tempo; e tanto più, quanto nessuno (ch' io creda) sarà forzato a leggerlo più, che si voglia.

Ma tornando al nostro ragionamento; fu poi alcuni anni appresso da Ildebrando suo successore quella Badiuola assegnata al Monasterio da lui di nuovo instituito di San Miniato, e da alcuni altri Vescovi confermata, ma oggi, come la cosa sia ita, si vede al medesimo Capitolo de' Canonici rincorporata. Quanto e' vivesse nel Vescovado, non l'ho saputo ancora per l'appunto ritrovare; se non che si vede sedere nel DCCCCLXXXX. e che e' passa il millesimo d'uno anno, o due. De' fatti suoi parti-

culari, per uno incendio, che portò via le scritture, e gli atti de' Vescovi, ed i libri della Chiesa Cattedrale, e con esse le notizie di que'tempi, ci è restato poco che dire. Ma che si potrebbe egli in molte parole distendendosi arrecare, che non più in questa una sola si ristringa, ch' egli è da Santa Chiesa soleunizzato per Santo, privilegio, che a' molti, e grandissimi, e certissimi meriti si concede? Sicchè in questo solo nome, molti e grandi n'abbiamo, e veggiamo, non solo gli crediamo. Or lasciando di lui le maggior cose, che in contratti di simil sorte non si contengono, egli è fama, che egli edificasse alcune Castella ne' beni propri del Vescovado, che altro non vuole agevolmente dire, che avere alcune delle sue villate, cinte di mura, e di torri, nè solamente contro gl'insulti, che da'masnadieri, e gente di mal affare solevano improvvisamente ricevere, guernite; ma eziandio da' passaggi, e scorrerie, che nelle guerre sovente avvengono, a conservazione dell' avere, e delle persone fortificare: cosa, che non sarebbe lontana punto dal comune uso di que' tempi, perchè cominciando dopo alcun riposo di questo paese, a non si sentire più delle vecchie piaghe, e ripigliare i nostri alquanto le forze, potetter prima allora metter mano a ristorare l'antiche rovine, nè sol questo, ma procurare ancora nuove bellezze ( che sono questi i propri effetti della quiete ) e aggiuguendosi a questa comune inclinazione la propria sollecitudine de' Prelati di aggrandire, e beneficare i lor Vescovadi, e procurare amorevolmente i comodi, e la salvezza de' vassalli, de' quali avea il Vescovado in que' tempi buon numero; che maraviglia potrà mai parere, o cosa nuova ad alcuno, che ne riuscisse sì fatti frutti? Questo è ben certo, che al suo tempo ebbe il Vescovado, e la Chiesa Fiorentina molti accrescimenti per obblazioni di fedeli, e devote persone, alcune delle quali si mostrano ricche, e magnifiche; e fra queste è notabile, come lontana, e fuor di sua giurisdizione, quella, che i Conti Bernardo, e Rinieri, e Gualfredi fratelli carnali. e la Contessa Guilla donna del Conte Rinieri lero cugino fecero di beni a Siena: che furono la Chiesa di S. Piero nel Borgo di Camollia con sue case, terre e vigne, che le erano intorno, e vicine alla Chiesa di S. Basilio, una casa a parte con alquanta terra a canto all' Arco, luogo detto la Taverna, ed un podere vicino (che cotal nome risponde a quel, che allora diceano Manso ) a Cellole, ed un altro più lontano in Casale, che si dicea Miucia; i quali mi è piaciuto chiamare per i loro nomi, giovandomi d'avere udito, che in buona parte dopo tanti secoli vi si riscontrino; come che della Chiesa di S. Basilio da qualche anno in qua, come dà il mondo, disfatta, ne resti solamente la memoria uei

vecchi, e S. Piero si dica oggi la Magione, essendo pure col medesimo titolo di S. Piero ha già gran tempo divenuta Commenda de' Cavalieri di Rodi. Ma questi beni tutti Lamberto, che su il quarto Vescovo dietro a S. Poggio, assegnò poi l'anno maxanti. al Monasterio di S. Miniato.

Fu in questi tempi veramente singulare la devozione, e grande la liberalità de' laici verso le Chiese, e molte e molte donazioni si veggono e di beni propri loro, e di Chiese, onde aveano il padronato. Nè però dalla sola devozione de'laici si dee credere cagionata così pietosa voglia, ma dalla santa vita insieme del Clero, e da una molto religiosa cura avuta allora delle Chiese; onde con ragione non tanto e' credevano per obbligo della religione, quanto e' vedevano negli effetti di collocarle in parte, ove elle venivano ben governate, e ben dispensate, e veramente maneggiate come cosa sauta; il quale nome di Santo ( per toccare così in passando questo particulare) si diede allora per suo proprio alle Chiese, che lungamente durò, ed a' nostri di si è in alcune speciali cirimonie mantenuto; che mettendosi, come è l'usanza, dopo il parto la donna in Chiesa, si dice ancora, ritenendo con l'antica usanza il vecchio nome, mettere in Santo (1).

<sup>(1)</sup> Cost di piccole Chiese, e di Cappeli le si trova detto il Santuccio.

Potrei di queste donazioni di beni, e di Chiese intorno a Firenze contarne molte, ma per non distendermi oltre misura, men tacerò. Celebrasi solennemente la festa di questo Santo tre giorni dopo quella di S. Zanobi, che viene a essere il di xxviii. di Maggio, ed il corpo suo si riposa nella catacomba di S. Zanobi.

Dietro a San Poggio, senza che altri vi tramezzasse, successe, come alla Francesca si pronuuziava, Wido, e secondo l'uso domestico, Guido, del quale pel breve tempo suo (che per quel, che si può congetturare, dovette essere da' due a' tre anui) poco altro fino ad ora, che il semplice nome si ritrova, e di tanto è forza, finchè alcuna cosa di meglio non si scuopre, contentarsi. Le scritture, che di lui parlano, hanno segnati gli anni miv. e mvi. (1)

Con miglior ventura, o pur con l'ajuto di propria e natural cagione si sono le
scritture conservate, e con esse la memoria, d'Ildebrando (che Ildeprandino, ed
Aldobrando, ed Aldobrandino, come già
è detto, e da alcuni, come dal Villani,
Alibrando si trova scritto) che segue
dietro a costui, uomo di molta virtù, e

<sup>(1)</sup> Trovarsi con gli anni 1002. 1004. e 1006 scrive il Cerracchini nella Cronologia de' Vescovi, e Arcivescovi nostri.

di grande animo dotato, e di sante e magnifiche opere pieno; nel quale specialmente quel, che già dico, più volte si vede riuscire verissimo, che l'occasioni d'essere a lor tempo occorsa, o d'avere essi fatto alcuna opera segualata, sono quelle, che tengono vive le memorie de' particulari, che altrimenti non vengono nell' Istorie. Egli rinnovellò, anzi, si può dire, levò da' fondamenti la Chiesa di San Miniato a Monte, già per le passate guerre de' Longobardi, ed in parte ancora per la molta antichità sua quasi desolata affatto. E ragionevolmente se ne dà parte al tempo, poichè per un donativo, che Carlo Magno, quando non era ancora Imperadore, ma Re de' Longobardi, e Patrizio di Roma, fa a questa Chiesa, e per sua speciale devozione, e per l'anima della sua carissima, che così la chiama, Donna Ildegarda, si vede, ch' ell' era in piede allora, e perchè da vantaggio egli la chiama Basilica, mostra che ella non fusse piccola cosa. Ma questo spazio di cexx. anni, o in quel torno, che tanti, o poco meno ne potetter correre dal Regno a questo fatto di Ildebrando, sarebbe stato anche atto a consumare cosa più salda di questa, che allora era vecchia. Ma donde che e'si fusse, ell'era, come egli apertamente dice, a molto tristo termine condotta, ed avendovi ritrovato il corpo del detto Santo, e de' suoi Compagni, e d'altri Martiri, che

vi erano insieme, e ricordandosi, che innanzi era stato Monasterio, la ordinò a Badia, introducendovi Monaci di San Benedetto, col consenso del Clero suo, e con gran contentamento de' Cittadini, come egli in un lungo privilegio rende conto distesamente, il quale per le molte e belle notizie che vi sono e di nomi, e di costumi di que' tempi, è stato più d'una volta da noi altrove a diversi propositi ricordato. Fu coronato questo Santo Martire intorno agli anni della salute ccr. e due, o tre oltre al millesimo della fondazione di Roma. sotto Decio Imperadore; e dubbio non è, che nella comune strage de'Cristiani in questi tempi, quando la Fede era largamente sparsa, e felicemente radicata per tutto l'imperio Romano, dal sopraddetto Decio, setto il quale fu la persecuzione, che si disse la settima, e quella poi di Valeriano, e l'altra di Aureliano appresso, ed ultimamente di Diocleziano, e Massimiano insieme, che si contano per le ultime quattro generali, e sopra tutte le altre acerbissime, e che tutto abbracciarono, siccome pel resto del mondo infiniti, così anche nella Città no tra non pochi per la confessione del santo nome di Gesù Cristo, conseguirono gloriosamente la palma del Martirio: ma nen di tutti son potuti pervenire a noi i gleriesi fatti, nè pure anche i nomi, per la cagione tante volte allegata, e tante volte da allegarsi ancora, della rovina di questi paesi dalle barbare nazioni. Eraci intorno a DC. anni fa la passione sua scritta con molta semplicità, ma fedele tuttavía, e come aveano l'ordine i Notai deputati pubblicamente da' Pontefici a scrivere i combattimenti, e le vittorie de' Santi Martiri; che era di notare schiettamente come era passato il fatto appunto, non levando, nè aggiugnendo parole, che vi fussero dette, e replicate, nè cose, che vi fussero intervenute; del qual puro, e sincero stile ne può esser ancor proprio, e verace saggio il martirio pieno di maestà e gravità Cristiana di San Cipriano Vescovo Cartaginese; quel, dico, si gran Santo, e tanto innanzi ne' misterj della Fede, che fu uno de' primi lumi di Santa Chiesa, ed oltre a questo in modo eloquente, che ella non ebbe allora, ne molti secoli poi chi lo pareggiasse, nè fu per avventura dei nostri in quel, che cotanto da molti in questo nostro secolo si pregia, e cerca, chi, come egli s'appressasse alla pura lingua, e maniera del buon secolo di Cicerone. Ma quel, che nel principio si disse, che le scritture nuove spengono le vecchie, è di questo martirio avvenuto; perchè parendo al gusto di alcuni molto rozzamente scritto, o vogliam dire troppo all' antica, un Drogone, che fu il primo Abbate posto da Ildebrando in questo suo nuovo Monasterio, richiesto, dic' egli, da lui, e da una sua propria compassione

mosso di vederla scritta anticamente con parlare scipito (che son queste le sue parole) e perciò tenutane a vile; si mise più vagamente (se a lui si ha da credere) e con più alto stile a riscriverla; dove, lasciando stare, come molto male ci attenesse quel, che promette, avendolo fatto con voci gonfiate, e vane, non volgari, e non latine, e con un suo dettato durissimo, che non si può dir verso, e non è prosa, da tener per impossibile, che quell'altra mai di questo potesse essere peggiore, e manco avvenente; avendovi letto, ch' egli era stato dato alle hestie, fra le quali ve n'era una molto fiera e diversa, che potette essere per avventura o Tigre, o simile altra, non sapendo egli i costumi di que' tempi, finge un nuovo animale con un corno straordinario (chimera non mai immaginata, non che descritta da' Poeti) e dagli un nome non mai più udito da' viventi, ancorchè si potesse immaginare, ch'egli avesse voluto intendere il Rinoceronte, e così ne nasce quel, che io mi doleva nel principio, e che verisimilmente consegue a così fatte finzioni, che le pure e fedeli scritture si perdono, e quelle che rimangono con queste sconvenevolezze, come fuor d'ogni verisimile restano sospette, e senza credito. Ma tuttavía, perchè nel vero non lasciavano costoro i capi principali, come che talvolta o non pigliando la cosa pel suo verso, o

che e' pensassero per questa via ingrandirla, vi aggiugnessero intorno, come veste ricamate, e ghirlande al lor parere, così fatti ornamenti, seguendo noi la verissima regola di S. Gelasio, delle passioni, che vanno attorno, di questi Santi Martiri, che sicuramente furono maravigliose, e sopraumane; lasciando alcune tali simplicità di persone più amorevoli, che intendenti, questo potremo affermare al sicuro, che egli, come io credo, nostro Cittadino (sebbene alcuni per avventura dal comun vizio degl' ingegni deboli, di pregiar assai le cose forestiere, e poco le sue lo facciano d'Armenia) co' compagni nell'Anfiteatro, come allora si usava negli spettacoli, e feste pubbliche de' Gentili, e come vi erano spesso condannati i poveri Cristiani, per isbigottirli con sì vile e mi-sera morte, e ritirar loro dal culto del vero Iddio, e spaventare gli altri; fossero opposti alle fiere, alle quali egli avanzato (che spesso leggiamo di molti essere avvenuto) gli fosse poi tagliata la testa: e che quando si potette, che fu come prima la Chiesa ebbe pace, gli fosse, ove fu riposto il suo santo Corpo, e de' Compagni Cristiani, edificata quella Chiesa, o come allora diceano, e come la chiama esso Ildebrando, Confessione (così chiamavano propriamente allora, e Martirio ancora con voce Greca cotai Tempj sopra i sepolcri de' Martiri edificati ) che si vede, che vi

era al tempo di Carlo Magno; e da lui, come io dico, chiamata Basilica, e che ora questo nostro Santo Vescovo, per poco si può dire da morte a vita ritorna.

13

51

I

Furoncene alcuni altri, de' quali medesimamente poche scritture ci sono rimase, come di S. Cresci, del quale si conserva il Corpo ancora nella sua Pieve in
Valcava (t); e ce ne sono attorno degli
altri, ma non perciò si può dire, che ce
ne sia poca, o dubbia la chiarezza, essendocisi già tanti secoli con sì religiosa e
continuata venerazione conservata, e con
tanti antichi e venerabili Tempj a' nomi
loro consacrati, onorata la memoria, che
sono di S. Miniato più di xv. e di quell'altro pur molti.

Questa opera e per le scritture, che per questa cagione si sono nella detta Badia di S. Miniato conservate, e nella nostra Cattedrale, perchè se ne riservò allora il padronato, onde nascevano e visite e creazioni d'Abbati spesso, ed altri tali consueti atti di maggioranza, è quella, che non ha fin qui lasciato perire, nè lascerà

<sup>(1)</sup> Questo passo è riportato nella Storia della Chiesa di San Cresci del fu Canonico Marco Antonio de' Mozzi a car. 59.

nel tempo avvenire la memoria sua. La falbrica, come ancor si vede, fu nobile. e grande, e di non cattiva architettura secondo que' tempi, ma tanto ricca d' ornamenti e musaici di marmi, ed altre pietre condotte qua d'altri paesi, che fra l'altre per una parte di magnificenza si conta, che più potea parere opera d'un gran Signore, e d'uno Imperadore, che d'un semplice Vescovo: onde tale anche ne corse un tempo la fama, la quale creduta dal nostro Villani, e dalla sua autorità ajutata appresso i posteri, regua ancora, che l'Imperadore Eurico, come lo chiamano oggi, Secondo, e al vero uso antico, il Primo l'edificasse; ma la verità è pure, che ne fa il nostro Vescovo l'autore, ed egli di beni temporali, e di privilegi spirituali la dotò amplamente, e ciò fu l'anno della salute mxiii (1) Potette ben dare non piccola occasione a questa opinione la santità e religione del suddetto Imperadore Enrico e della donna sua Cunegonda tanto celebrata dagli Scrittori di que' tempi, che ancora sono tenuti per Santi, i quali alcune Chiese e Badie e Monasteri vecchi ristorarono, e di nuovo

<sup>(1)</sup> La dotazione del Vescovo Ildebrando si vede in data Quinto Kal. Maii Indict. undecima.

molti n' edificarono, e tutti alla grande, o a dire più propriamente, alla Imperiale dotarono. Al che si aggiugne, che molto fu questo Vescovo suo (o secondo che io sento dire oggi, sua creatura) e come si conoscon fra loro gli amatori delle medesime virtù, gli fu assai caro, onde lo chiama segnalatamente seniorem suum. voce mescolata di riconoscimento d' una certa superiorità, e di riverenza, e d'affezione insieme, che s' usava in que' tempi, e mutata alquanto, come porta il costume nostro, ci è restata ancora, ed è quella, che oggi diciamo Signore; e mostra in quel privilegio, che essendo ito a trovarlo, e conferitogli questo suo pensiero, ne pigliasse quel santo Principe singolar piacere, e che dopo averlo molto alla impresa confortato, gli offerisse dalla sua parte ogni favore. Dalle quali tutte cose însieme non è maraviglia, che pigliasse origine, e col tempo fermasse il piede, finchè s'accettasse da tutti per ferma così fatta credeuza. Ma la cosa veramente sta nel modo, ch'io dico, e da lui nacque il peusiero, ed egli solo imprese tutto, e condusse a perfezione: e questo non per uno, o due privilegi suoi, che pur doverebbon bastare, ma per molti altri de'suoi successori si vede chiaro, che sempre chiaman lui il fondatore della detta Chiesa, e l'institutore di quel Monasterio, senza fare menzione alcuna d'Enrico, o d'altri.

Era in que' tempi l'Italia, e specialmente questo nostro paese in molta quiete, e le cose succedevan per tutto prosperamente, e di tutt' i beni, che ci avea abbondevolmente, e per la bontà de' capi spirituali e temporali, i quali comunemente si tirano dietro i costumi de' popoli, fioriva sommamente con la intrinseca religione il divin culto di fuore; e si vede, che per cento auni che andaron innanzi, ed altrettanti che vennero dietro il millesimo della salute, tale su l'inchinazione de' Principi verso l'accrescimento della religione e pietà Cristiana, e così ardente la devozione de' popoli, che un numero infinito di Chiese e Monasteri e luoghi religiosi furon in questi tempi con rara magnificenza edificati, e con liberalità reale arricchiti; delle quali, lasciando da parte le vicine, non che le più lontane, fu una intorno all'anno occcuxxx. la nobile e famosa Badia di Firenze, impresa da Willa, madre del grande Ugo Duca, e Marchese di Toscana di sopra nominato, e da lei e dal detto suo figliuolo riccamente dotata. E pur anche di questa è fama comune, e dal medesimo Gio. Villani per cosa chiarissima raccontata, che ne fusse edificatore con altre vi. Badie appresso, il detto Ugone; ma le scritture che ci sono autentiche, e le soscrizioni delle proprie mani, ci mostran pur la cosa nel modo ch'io la racconto; e così si viene a toccare con mano,

Borghini Disc. Vol. IV. 18

che certe opinioni del volgo, e certi romori, sebban vengon di lunga mano, e portan seco molto di verisimile, non son sempre veri. Forse pareva a quegli uomini più orrevole farne autore un Marchese. che una donna, ed un Imperatore, che un Vescovo, ma checchè e' ci vedessero dentro, così passa la bisogna; e lo mostra ancer chiarissimamente, se questo non bastasse ad alcuni troppo tenaci di cotali invecchiate opinioni, che intorno a questi medesimi tempi edificaron alcuni Conti ( credo quei, che poi si dissero di Mangona) la Badia di S. Salvatore a Settimo, che ha ottenuta la sama d'esser l'ultima di queste sette, ed ande e' voglion, che ella abbia il nome. Ma ella è detta così, come si è notato altrove, e come si dice ancor la Pieve a Settimo, dal luogo che si diceva aliora alla latina Ad Septimum Lapiam: e molti secoli innanzi alla edificazione della detta Badia vi si vede, e non perche fasse la settima edificata dal Marchese Ugo sopraddetto, poichè manifestamente si sa, che nè egli in tanti suoi privilegi che ci sono, non ne sa mai parola, ed in que' che hanno que' Padri, altri se ne mostrano gli edificatori e dotatori, perchè allora la dotò di molti beni il fondatore, che par che fusse il Conte Lotario, o come noi diciamo Lottieri, quasi nei medesimi tempi del Marchese Ugo. Il Deato Atto Vescovo di Fistoja, che scrisse la

Vita di Sau Giovan Gualberti, par che ne faccia autore il Conte Bulgaro; ma perchè altro è l'essere fondatore ed autore principale, altro è restarne padrone, non per questo mi muto di proposito, nè credo sia da variar nulla, trovando pur in un privilegio del buono Imperadore Enrico Primo sopraddetto fin l'anno mxv. chiaramente espresso, che Lotario l'ordinò a Mouaste. rio: e non perciò si vieta, che questo Bulgaro (riservandosene questi fondatori ordinariamente il padronato) non la concedesse, come rimaso padrone a San Gio. Gualberti, siccome Uguccione suo figliuolo fece altri donativi. Nè faccia ombra ad aleuno, che ella sia oggi, e già per lungo tempo abitata da' Monaci di Cestello, che pur vero disse il sopraddetto Attone, che alcuni anni la tennono i Vallombrosani, ed a loro tempo segui l'esperienza del fuoco di quel Pietro discepolo di S. Giovanni Gualberti, che perciò fu detto Igneo, o vogliam dire del fuoco, e che fu poi Cardinale, e per questo fatto molto famoso; del che si toccherà forse alcuna cosa al suo tempo. E chi pure ne dubitasse, sappia che fu creato quest' Ordine vicino a cento anni poi, che seguì questo, sicche non potette la prima volta essere dato loro: e le cose mondane, come noi diciamo, e diremo spesso, non sempre stanno ferme. E ben si vede come i posteri di costero successivamente l'accrebbero e bene-

ficarono, de' quali si trova il Conte Guiglielmo figliuol del Conte Lettieri sopraddetto, intorno all' anno MXXXXVIII. avergli aggiunto una Chiesa con un gran tenere nell' Alpi fra Fioreuza e Bologna, luogo detto l'Ospitale (ed oggi corrottamente, come di molte simili voci interviene, lo Stale ) della quale donazione si servì già la Città in una disputa di confini co' Bologuesi, come si ha in Matteo Villani, ed intorno a xxxx. anni dopo, ciò fu il MLXXXXIX. il Conte Ugo, che si dicea comunemente Uguccione, figliuolo del soprannominato Bulgaro, con la donna sua Madonna Cilia, donarono altri nuovi beni a questa lor Chiesa, e da' loro progenitori fatta (che tutti questi la dicono lor Chiesa e loro Monasterio) parte là intorno a Sommaja e Montemorello, e parte nel Contado di Pistoja ed altrove: e da altri, cinquanta anni dopo il Conte Tancredi per soprannome Nontigiova, sece nuovi donativi di beni, e vi si vede la data nel Castello di Vernio, che maggiormente dimostra, ancor che altre molte chiarezze ce ne sia, che fussero di questa famiglia.

E mi è piaciuto venire a tanti particulari, perchè con questi esempi non paja nuovo, nè strano quello errore in un solo, che si vede ne' medesimi tempi in tanti altri avvenuto: e per l'ordinario a me non è punto nascosto, come sia malagevole lo svegliere degli animi certe antiche opinioni profondamente barbicate, e già per la lunghezza del tempo indurate, se la cosa non

si mostra chiara e sopracchiara.

Ma tornando alle muraglie, intorno a questi medesimi anni era restata rinnovata a Ficsole, o di nuovo fatta la Chiesa Cattedrale di S. Romolo, in sul medesimo andare, come si vede, di quella di S. Miniato, da un molto valoroso e religioso Vescovo, e simile a questo nostro, detto Jacopo, il quale avendo levato il corpo del glorioso Martire S. Romolo d'una Chiesa a mezza costa di quel monte intitolata in S. Piero (ove credono alcuni esser già stato il seggio del Vescovado), e parendogli più onesto, che e' fosse nella Città che fuori, ne velle onorare la Cattedrale, che egli avea instituita nel cuore di Fiesole. Ma essendo e per la vecchiaja, e per una cotale negligenza, che a studio vi si metteva per divertire l'antico corso de' popoli, e volgerlo a quella nuova, già quasi spianata ed abbandonata in tutto, ammonito da una celeste visione, si mise in cuore di rifarla, e così effettuò, e la creò Badia sotto il nome di San Bartolommeo, consegnaudola a' Monaci di S. Benedetto (come avea fatto Ildebrando di S. Miniato) e le donò molti beni e privilegi, di che n'appariscono ancora gl'instrumenti, e ne è vivacissima la comune sama. Ne dia noja, che oggi vi si veggano i Canonici Regolari di S. Agostino, che essendo in continuo

moto il mondo, non sanno stare ferme, come io pur testè dicea, nè sorse possono. le cose suc. Ed in San Miniato entrarono col tempo i Monaci bianchi Olivetani (1): e nell' età d'Ildebrando, e molto appresso non era ancora venuta su questa Religione, onde è forza, non fussero i primi: e nella Tribuna lavorata a musaico nel suo principio si veggono ancora gli abiti neri. (2) Ma non possono queste varietà, e quel che vien poi, tor punto la fede alle prime scritture, ed a quel che era innanzi. Qual fusse poi la forma dell'antica Chiesa, essendo di nuovo rifatta dal Gran Cosimo de' Medici, che ne fece tante altre e sì belle, col Monasterio insieme (che di piccolo si può dire veramente una gioja ) sarebbe oggi ad affermare difficile; ma per quel che del vecchio nella facciata di fuori si mostra, ella è tutta simile, e quasi la medesima appunto, sebbene alquanto minore, di quella di S. Miniato; e si può credere, perchè tempo per tem-

<sup>(1)</sup> Nel Sigillo XIII. T. XVII. delle mie Osservazioni su' Sigilli antichi si narra, come l'anno 1373. vi entrarono questi Olivetani.

<sup>(2)</sup> In oltre nel mio Trattato degli Occhiali io riporto l'anno che è sotto il Musaico, cioè 1297.

po corrono le proprie usanze e certi modi, che così si seguono comunemente da tutti, che non pare, che se ne sappia uscire.

E dacchè noi per buona ventura siamo caduti in questo proposito, tocchiamo alquanto della forma delle antiche Chiesc, la qual in molte da alcuni anni in qua mutata in parte, ha smarrito l'esempio, e potrebbe in breve spegnere la memoria tutta di certe usanze, e di alcuui propri costumi di quei tempi, quando essendo i Cristiani un po' più rari, che oggi non sono, e di quegli usando alcuni indugiare il Battesimo, trattenendosi talvolta molti anni sotto nome di Catecumeni (che uon altro era, che essere risoluti farsi Cristiani, ma indugiare al Battesimo per meglio imparare in quel mezzo tempo la Cristiana Legge ) nella Chiesa aveano luogo separato da' hattezzati. E generalmente crano in tre parti divise le Chiese antiche, come fino a' tempi nostri abbiamo potuto vedere in Santa Croce, in Santa Maria Novella, nel Carmine, ed in alcune altre, e tale cra la Chiesa vecchia di Santo Spirito, che arse (1), la

<sup>(1)</sup> Arse la Chiesa vecchia di S. Spirito, contra l'opinione d'alcuni Scrittori, ne' 21. di Marzo 1470. ab Incarnatione, come io ho affermato nelle Notizie di F. Agostino da Scarperia, e l'alzar della nuo-va si attribuisce con documenti sicuri alla

quale veggiamo rifatta poi così magnifica e bella in su la forma d'una Basilica. Perchè vicino al mezzo della Chiesa, era un tramezzo diviso da Cappelle e da muri, ed avea le sue porte, e queste si chiamavano, come io veggo in alcune antiche scritture, le Reggi, ancorchè fusse questa voce comune a tutte le porte di simil luoghi, come chiamò Dante:

((

## Gli spigoli di quella Regge sacra.

Ed in questo spazio era lecito non solamente a' Catecumeni, ma ancora agl' Infedeli mescolatamente entrare, e fino a certo termine vedere le cirimonie, ed udire le lezioni e predicazioni, onde chiamarono alcuni questa parte Auditorio, permettendo ciò i Rettori della Chiesa, se forse per quel mezzo ne venissero alcuni alla cognizione della verità, il che e per

mano, all'anno 1454. Tal novella Chiesa fu consagrata non prima che l'anno 1573. da Antonio Alteviti Arcivescovo di Firenze, col testimonio d'un' Iscrizione, che esiste, come volle accennare di sopra il nostro Autore, con che se' vedere in che tempo l'istesso scrivesse questa sua Opera de' Vescovi Fiorentini. V'eggasi il Tomo XVII. de' Sigilli Sig. VII.

la divina grazia, e per la sapienza e carità de suoi ministri reguiva spesso. Era perciò in tutti questi tramezzi il pulpito, o come noi diciamo il pergamo, onde comodamente si poteva predicare al popolo in questa prima parte adunato; ma procedendosi poi a' più secreti misteri, che a quella parte, che si dice offertorio, cominciavano, crano gl' Infedeli e Catecumeni, ed i pubblici penitenti, che potevano entrare sin quivi, licenziati, o pur chiuse le reggi se ne restavan fuore, e si ristrignevano i puri Cristiani nella seconda parte, che era fra le reggi, o vogliam dire questo tramezzo e l'altare, e quivi si celebrava quietamente il resto de' sacri uffizj. Ma quivi aveva altra nuova divisione, che chiudeva il coro e l'altare, e divideva il Clero e tutti i ministri sacri dal popolo; e pochi si vedranno degli antichi altari, eziandio delle cappelle private, che propriamente in que' tempi dicevano oratori, che non sieno o da cancelli, o da rete di ferro sì fattamente chiusi, che i Sacerdoti co' lor ministri vi restino liberi e soli; il che nelle moderne non si è così sempre osservato; come ancora si sono da poco in qua nella maggior parte levati via i sopraddetti tramezzi, che ne' tempi nostri a nulla più non servivano, non ci essendo, Diograzia, nè Infedeli, nè Catecumeni, e così restano oggi le Chiese con molto più bella e maguifica vista: e per questa medesima cagione quelle che di nuovo si sono da caanni in qua murate, lasciarono quell'antica forma non più in uso, nè conforme a' costumi di questi tempi. Ma non è stato male farne memoria, perchè variando, come si vede, le cose tempo per tempo, agevolmente si perdono le notizie antiche, e spesso in leggendo l'Istorie vecchie o restiamo sospisi e dubbi, o scambiamo le cose, o le pigliamo a rovescio, o almanco diversa-

mente da quelle ch'ell'erano.

Un'altra forma ci era diversa nel modo e nell'effetto la medesima, quella cioè, che si vede conservata ancora nella sopraddetta Chiesa di S. Miniato a Monte (unde mosse questo ragionamento) ed in quella di San Romolo a Fiesole, delle quali si è tocco di sopra: che a mezzo la Chiesa avcano scale, parte che andavano di sotto in quelle volte, che oggi alcuni chiamano Catacombe; e noi abbiam detto di sopra chiamarsi Consessione, ovvero Martirio, e parte con:lucevan suso alto, ov'era l'Altar maggiore e'l Coro, e alquanto di spazio pe' laici, come meglio si vede nella sopraddetta Cattedrale di Fiesole, e tal'era la Chiesa vecchia di Santa Reparata, innanzi che si edificasse questa mova di così maravigliosa, auzi pure stupenda fabbrica; perchè, come si accenno di sopra, e si vede in certi contratti dell'entrate de Vescovi antichi, usciti di

softo le volte, ove aveano la prima cosa visitato il Corpo del glorioso San Zanobi, salivano per le scale di marmo, alle parti di sopra, e ritiratisi in Sagrestia, e lavatisi i piedi, si ricalzavano (essendo venuti scalzi, fino dalla Chiesa di S. Piero, come è detto) e di quivi se n'andavano all'Altare maggiore, ove fatte le debite cirimonie, erano collocati nella Cattedra Episcopale, che era di marmo, dietro all'Altare, nella maniera che se ne veggono ancora alcune a Roma; e non si può dubitare, che lo spazio, che restava dalle porte alle dette scale, servisse al medesimo effetto, che in quell'altre quel, che era dalle sopraddette reggi del tramezzo al-l'entrata principale; e così sono tre queste parti.

Ma se n'aggiugueva un'altra per quarta, la quale mi ha ridotto a memoria l'avere ora ricordata la Sagrestia, che era, si può dire, dentro e fuor della Chiesa, per essere veramente separata, e pur riuscire per una porta in Chiesa, e che ei chiamavano Segretario, e altri Sacrario, e noi, come io credo, Sagrestia, ove si riducevano, mentre si adunava il popolo, i Sacerdoti, e si paravano per celebrare i divini Misterj, ed occorrendo trattare una spiecial bisegna o di consiglio dell'anime, o di particulari esortazioni, o insegnamenti, si costumava di ritirarsi, non servendo la Chiesa ad altro allora, che all'ora-

zioni e predicazioni (1). lo non so se fosse per avventura questa parte quella, che San Gregorio Turonense chiama nella sua Storia Salvatorio, parendomi da un canto che questa voce importi troppa larghezza, e vedendo, che alcuni fuggendo la Corte. per tema d'essere presi, vi si ritiravano e vi stavano, cosa, che a queste nostre Sagrestie non converrebbe, e pur si vede, che era una cotal parte della Chiesa; e San Gregorio Papa nel suo Registro, pare che pigli l'un per l'altro di questi nomi, e forse eran queste parti diverse secondo i paesi, come non in tutti i luoghi erano i medesimi nomi, e forse ustizi di Ministri Ecclesiastici, e come non in tutti si vede quell'altra parte, di che io parlerò appresso. Or sia questo il medesimo, o pur nuova cosa, quesie quattro distinzioni si vedevano chiaramente, e parte si veggo-

<sup>(1)</sup> Per le predicazioni si assegnano in antico da Monsig. Giusto Fontanini le Chiese non solo ma le piazze, sforzandosi di mostrare, che quest' ultime servivano per le prediche in volgare, a differenza delle Chiese, a cui era destinata la predicazione in latino; ma ciò ho io fatto vedere nella Prefazione alle Prediche di Fra Giordano non sussistere gran satto.

no ancora nelle Chiese nostre; quell'altra, ch'io accennai non esser per tuito, e qui certo non si vede, mostra, che fosse frequente a Roma, ed io ne ho vedute nel Regno di Napoli, ed altrove alcune, che è un cotal Portico, e come dire Chiostro con le sue logge, innanzi alle porte principali, che chiamano Paradiso, per l'ordinario propria stanza de' penitenti, e ove, oltre a questo pare che si ritirassono, poiche erano licenziati, tutti quelli, che, come è detto, non comunicavano, ordinato così acciocchè nel tempo delle piogge restassero quelli, che erano cavati di Chiesa, al coperto; if che mi ha fatto credere, e dire, non veggendo nelle cose nostre antiche vestigio alcuno di questa parte, che chiudeadosi le porte, che erano nelle reggi, sacesse qua da noi il medesimo effetto, che il cavargli di Chiesa, restando in quel modo al coperto, e nondimeno separati, non veggendo quel, che si faceva di sopra. Di quello antico costume n' abbiamo l' esempio, ma è moderno, nella Chiesa de' Servi, e simile se ne vede principio in quella di Cestello (1), e nel disegno fatto da

<sup>(1)</sup> Per Cestello intende l'antica Chiesa ora di S. Maria degli Angeli, che altrimenti domandiamo di S. Maria Maddalena de'Pazzi. Di tal luogo antico de'Cister-

( )

Michelagnolo per la facciata di S. Lorenzo, mostra che vi dovesse venire una loggia; ma in Chiese principali delle antiche non ce n'è seguo. Or tornando agli cdificatori e primi fondatori di queste Chiese (perché non si creda i Principi soli e Vescovi essersi allora in queste sante e magnifiche opere impiegati) vedesi nel MXXXVII. Ugo, Alberto, e Guido figlinoli di Ridolfo di Geremia, che si dissero allora, secondo l'antico costume, de' Firidolfi, e di poi, ed oggi ancora da Ricasoli, e da Panzano, edificarono e dotarono magnificamente la Chiesa di S. Lorenzo a Coltibuoni, la quale Amerto figliaolo del sopraddetto Ugo risplendendo il nome e la fama della Santità del nostro San Giovanni Gualberti, e de' suoi Discepoli, institut l'anno MLXXXXV. a Badia dei Monaci del suo Ordine; e sono chiamati nella carta antica, come aucora ho veduto in alcune altre, e così mi pare ricordare gli chiamasse San Bernardo, Vallombrosani. Ma di questa materia basti fino a tanto aver detto, che forse parrà troppo ad alcuni, e mi si perdonin di grazia cotali digressioni, o come le chiamano i nostri

ciensi ho io avuto occasione di parlare nella mia Vita del celebre Bartolommes Scala, che abitava ivi presso.

incidenze, poichè troppo mi giova, e non doverebbe essere discaro a nessuno, quantunque se ne porge occasione, rinnovellare così fatte imprese tanto nobili, e religiose

de' nostri passati.

Ritornando adunque al nostro Vescovo, si può giudicare, vivesse nel Vescovado intorno a quatterdici anni, ma non già fermare, se alcun proprio caso, o di vacanza, o d'altro accidente non ce lo mostrasse. Perchè sebbene si trova menzione di lui dal myni, al mxx., tuttavia dell'antecessore ci è notato l'ultimo anno mvi, e del successore mxxv. E qui ha luogo la regola già di sopra posta, della forza di queste date, che negli anni espressi e' fussero, in que' che si tacciono fra' vecchi e' nuovi, così gli uni

come gli altri potessero essere.

Ad Ildebrando con successione continuata segue dietro Lamberto, nominato in quelle scritture Inclito e Grande, sebbene egli da se si chiama inutile Prelato. Di lui si ha la prima notizia dall'anno MXXV. al MXXXII., e fu veramente di santa vita, ma molto più inchinato alla contemplativa, che all'attiva, tanto che avendo durato dai sette agli otto anni, e dalle troppe brighe della Pastoral cura infastidito, e parendogli bene servire a Dio, ma come Marta nella parte più imperfetta delle molte e varie sollecitudini, rinunziò finalmente al Vescovado, e per desiderio di quiete si rendè monaco, ove senza distarbo potette

lungamente vacare a se stesso, e alle tanto desiderate da lui divine contemplazioni; il che cou tanta maraviglia del mondo avvenne, e così venerande conseguentememe furono l'opere sue, e di salutilero esempio, che per tutto largamente se ne distese, come di Santo la nominanza; del che voglio basti il testimonio solo del Beato Pietro Damiani, il quale a Papa Niccolao Secondo, che fu anch' egli, come al suo luogo si dirà, nostro Vescovo, di questa rinunzia, e della vita sua scrive così. » Di Lamberto, quanto chiara ne ss voli ancora la fama per le bocche dei 35 viventi, e qual soavissimo odore di » santità sia sparso per le menti, ed opi-33 nioni de' popoli, ben lo sa l'Altezza » della vostra Beatitudine ec. « E queste così fatte parole di riverenza, e di maestà piene verso il Santo Padre allora, sono le proprie sue non cominciate in questi tempi bassi; ma come si vede, già centinaja e centinaja d'anni da quegli antichi nostri Santi Padri usate, ed insegnate a noi. Ma di questa lasciata del Vescovado si tratterà poco appresso alquanto più pienamente. Egli confermò liberalissimamente al Monasterio di S. Miniato le grazie tutte del suo Antecessore, e le donazioni da lui fatte ampliò di molti capi di beui, che riferirgli ora qui ad uno ad uno sarebbe opera troppo minuta, ed alla Istoria poco necessaria, ed il mancamento, che abbiamo delle scritture, ci priva di ogni noti-

zia de' suoi maggiori fatti (1).

Questo medesimo per poco si può dire del successore Atto, ovvero Azzo, che chiamare si debba, che mal si discerne in quelle lettere peggio che Longobarde, e così comunemente in quella età, nella quale fu assai frequente, si trova questo nome pronunziato: e qui si vede quel, che io dico spesso, quanto importino queste memorie di padronati, di nobili muraglie, e di sì fatte donazioni, che almanco a cui importa, che elle si conservino, ne tien buon conto: del che senza discostarci troppo, ne può essere buon testimonio questa Badia di S. Miniato, che per cagione della prima instituzione, e appresso delle confermazioni, e nuove donazioni, ci ha conservata la memoria di questi tre Vescovi alla sila; che altramente ( almanco di quest'ultimo ) era ita, poichè nè in Vesco-

<sup>(1)</sup> Qui parve di dover frapporre un Vescovo per nome Gherardo al Padre Maestro D. Fedele Soldani, e ciò fece egli nella sua Questione Istorica Vallombrosana quinta della seconda Parte, appoggiato massime ad una cartapecora del Capitolo Fiorentino, ove trova Florenzio, Geraldo, o si dica Geroaldo Vescovo e Giovanni fratelli, per conto d'una donazione a loro favore stata fatta.

Borghini Disc. Vol. IV.

rivede, ma in questa Badia solamente, e per la me lesima cagione nella Canonica nostra. E chi sa se fusse oggi notizia al mondo del grande Marchese Ugo già taute volte nominato, se non fusse quella altra Badia, ed i benefici fatti similmente alla Canonica, che ne hanno per proprio in-

teresse siudiosamente custodite le carte?

7)

(6

1

12

Confermò dunque questo Atto al medesimo San Miniato pienamente tutte le grazie d' Ildebrando, detto da lui di Felice, e di Lamberto, che chiama di santa memoria, suoi antecessori; e da vantaggio aggiunse di nuova liberalità il Castello di Colteramora nel Pivieri di S. Alessaudro a Giogoli: ed il nome in vero dura ancora di Colleramora, ma vestigio di Castello, ch' io sappia, non vi si vede. Dono il medesimo a' suoi Canonici, che allora, come si è detto, viveano collegialmente insieme, il Castello, la Corte, e la Pieve di San Piero in Bossolo, ove similmente non si vede oggi vestigio alcuno di Castello ( così vanno col tempo mancando, e variando le ce se del mondo), ma pur questo fatto, siccome è detto, è buon mezzo ancora a riteuere vivo il suo nome. E perchè in queste soscrizioni, delle quali così spesso ci serviamo, si veggono spesso nominate le diquità, che erano allora nella Chiesa Catte Irale, ordini molto antichi, e nella nostra religione con bellissime, e misteriose

considerazioni ne' suoi principi instituiti, e lungamente mantenuti, non sarà forse fuor di proposito ristrignere qui insieme brevemente l'ordine, e'l numero; perchè essendo (come va il mondo) già in tante parti variata la cosa, e potendo tuttavia, secondo che di simili antichità pur troppo veggiamo avvenire, andarsi di mano in mano spegnendo quella tanta notizia, che ce n'è sparsamente rimasa, è bene quando se ne perze l'occasione, rinnovellarla.

Aveano adunque in quel Collegio questi ufficj, o dignità, che le vogliam dire: l'Arciprete, il quale, se l'ordine delle soscrizioni s'attende, onde prese argomento Graziano, che l'Arcivescovo di Milano soprastesse a quel di Ravenna, perchè soserisse subito, dopo il Papa, ed inuanzi a quell'altro; si potrebbe dire, che allora tenesse il principale luogo, poichè si vede quasi tuttavia dopo i Vescovi a soscrivere il primo. Dietro a lui seguiva l' Arcidiacomo, dipoi il Primicerio, e conseguentemente il Preposto, il quale per proprio nome si diceva Preposto de' Cantori ( se però non son due diversi ushej questi, Proposto, e Proposto de Cantori. ) Egli è ben vero, che non sempre così precisamente è questo ordine nelle dette soscrizioni osservato, come nè sempre ancora vi sono tutti; ma si piglia in questi casi per regola quel, che il più delle volte si trova. E a dire il vera

11

1.1

10

.

1

I

in certa parte par, che molto fusse innan, zi al grado del Proposto, e quasi capo de Collegio dopo il Vescovo, poiche nelle obbiazioni, donazioni, e privilegi propri della Camonica vi è solo nominato questo Proposto, a cui in vece, e nome degli altri intti, elle sono offerte, donate, e concesse. E perchè si potrebbe dire, ch'egli è in questi privilegi nominato solo: e si vede pure in una Bolla di Pascale Secondo, già di sopra mentovato, dove si chiama ancora l'Arcaprete, che si dà il primo luogo al Proposto, che se non era di cosa che toccasse al suo proprio uffizio, onde fusse in quel caso per ragione di proprictà anteposto, farebbe gran fede della sua precedenza. Fammi pensare ancora il titolo di Proposto potere essere dopo il Vescovo il primo, ch'io veggo alcune Terre, o vogliam dire Castella grosse, che per lor grandezza, e civilità pare che meritino un po'miglior nome di Castella, avere il suo capo sotto nome di Proposto con alcuna sorte di giurisdizione Episcopale sopra quel popolo, e paese, o alcuna parte di essi. Ed ancorchè ve n'abbia anche il Vescovo la sua, in alcuni nondimeno ve n'ha molto poca, e quasi nulla, e perciò, cred'io, si chiamino Nuttius Dioecesis; quale è, volendone esempio qui intorno a noi, e nel dominio nosiro, per quel che ora mi sovviene, benehe fra se possono essere alquanto differenti, Colle, San Miniato al Tedesco, Pe-

seia, e Prato (1). che attergono il primo al Vescovado di Velterra, i due seguentia quel di Lucca, e l'ultimo a quel di Pistoja, ove sono due Fori, del Vescovo, e del Proposto, co' suci Vicarj, e Ministri di per se, e con le propriegiarisdizioni ciascu-no; onde mi è caduto talvolta nel pensiero, se questi si potessero peravventura tenere per una reliquia di quelli, che negli antichi Canoni si chiaman Corepiscopi, quasi dica Vescovi d'una parte, i quali sappiamo, che potevano conferire gli Ordini minori, e fare cotali altre cose minute, siccome piccoli Vescovi. E certo chi ben la considera, a come ci sono figurati questi Corepiscopi, ci riconoscerà non piccola simiglianza nel fatto. E si può agevolmente pensare, che essendo per degni rispetti in processo di tempo questo grado, o vogliam dir nome, levato via, e forse per le contese e gare, che la concorrenza del medesimo nome portava seco, susse poi in alcuni di que'luoghi la cosa, ed il fatto, sotto questo altro nome meno scandaloso, rimaso; pure in questo abbia la verità sempre il suo luogo. Ma quello senza dubbio ajuta, e non poco conferma la degnità del nome di Proposto, che ne'tempi nostri alcuni Castelli cresciuti in uomini,

<sup>(1)</sup> Questi tutti sono oggi Città co' proprj lor Vescovi.

DELLA CHIESA 294 ed in facultà, avendo le Chiese principali sotto nome di Pievi, o di Priorie, per avanzarsi di degnità, han cercato di promoverle in Prepositure, o almeno a' loro Priori, o Piovani precurato titolo di Proposto. Ma questi agevolmente dagli antichi si riconoscono, perchè quegli sono in gran parte, come io dissi, esenti da' loro Vescovi ordinari, ed hanno l'autorità maggiore, e più larga di questi nuovi. E qui talvolta pensando donde possa essere, che in questo nostro Vescovado non si veggano di questi antichi Proposti, e con questa straordinaria autorità di piccoli Vescovi, non ne saprei immaginare altra più verisimile cagione, che la gran potenza della Città nostra fino da' primi tempi, quando questo uso vegliava, e poi di lunga mano continuata, la quale non lasciasse intorno crescere alcun popolo di sorte, che gli dovesse venir voglia, o aresse forze, e polso da fare un conto a parte, ed avere suo proprio capo.

Or tutto questo per maggiore, sebben non piena notizia di questi nomi e gradi sia così detto in passando, lasciando le più sottili e particulari considerazioni a chi exprosesso tratta queste materie. E ritornando a casa dico, che nella Chiesa nostra, oltre alle sopraddette dignità, si veggono due altri, più presto cred'io uffizi che dignità, poichè sono nell' ordine de' Canonici nominati, secondo che egli avevano lo stallo (che così lo chiamano) e il luogo in quel Collegio; e ciò sono il Custode, che ne' contratti più an-

tichi il più delle volte si legge Custus in cambio di Custos, e il Visdomine o Vicedomine, che innanzi all' anno milla mo si vede esercitato dal Clero; ma dipoi par che venga in un secolare, e particularmente fu nel Vescovado di Lamberto ia un Davizzo, il quale non senza ragione si potrebbe credere capo della famiglia detta poi de' Visdomini, che furono, e sono ancora guardiani e defensori del Vescovado, e nelle vacanze quasi assoluti padroni. Ma qual fasse il proprio uffizio di ciascuno de' sopraunominati titoli, dopo tanto tempo, ed in tante tenebre de' propri costumi di quel secolo, sarebbe oggi peravventura cosa vana ricercare, e forse a trovare impossibile, sebbene come in nube, ed in una cotale on bra si mostra, che l'Arciprete potette avere sopra di se la somma della cura dell'anime del Collegio in casa, e della Parrocchia di fuori: l'Arcidiacono del dispensar l'entrate, e provvedere la vita del Collegio, che in comune viveva allora, come è detto, e de' poveri: del Primicerio, se si seguisse la proprietà del nome, e la sua prima instituzione nella Corte del secolo, si potrebbe credere, che susse il Guardiano e Miestro delle Scritture: ed il Proposto pigliando argomento dal titolo, che se gli aggingre, de' Cantori, avea agevolmente per sua propria impresa la Salmodia de' Canti Ecclesiastici, e tutto quello, che oggi si dice

Ussizio divine, che con molta cura, e con somma dignità si trattava; nè era piccol nel Chericato il grado del Cantore, e persone di veneranda autorità non si sono sdegnate di pigliarlosi per proprio soprannome in segno d'onore. Ma nel Concilio già allegato d'Aquisgrana mostra, che molto maggior fusse la cura sua, e quasi per poco il governo tutto di quel Collegio, ed il primo dopo il principale Prelato, e sarebbe, come in altre cose molte, conforme anche in questo agl' instituti Monastici. Le parole sono » Ha l'uso ottenuto, che » Proposti si dican quelli, che sotto altri » Prelati tengono la cura della maggioranza « E altrove » E tuttavia è rimessa la » vita de' Canonici al discreto arbitrio dei » Proposti, che veggendone alcuni dall'età » gravati, altri da malattie oppressi, al-» leggerisce la consuetudine de' digiuni ec.« Se già, come è detto, non eran due diversi uffici, Proposto assolutamente detto, e Proposto de' Cantori: e se così era, intende il Concilio del primo, non del secondo. Il Visdomine pare, che nella cura e governo temporale s'intramettesse più che in altro, il che peravventura su cagione, che si fatto uffizio tutto alla fine ne' laici si riducesse, e per certi particulari mostra, che più si tramesse nella Corte del Vescovado, che nelle cose della Canonica. Oggi son queste le dignita: l'Arcidiacono, che e capo e principale di quel Collegio, ed

ha d'ogni cosa la cora, e tiene per tutto il primo luogo, ed a las vengono dietro l'Arciprote, che è come dire il propsio Parrocchiano della Chiesa, di cui è specialmente il possiero dell'anime de' popolani, ed il Decano ed il Suddecano, ed i gradi ed ustizi di ciascuno, come di cosa che è in fatto, si possono a sua posta sapore.

E qui non mi parrà fatica replicare in confermazione di quel che accennai di sopra del nome di Cardinale, che e' fusse preso ne' suoi principj dall' ordine de' Magistrati e della Corte antica, poiche dalla medesima fonte vengono questi altri: Primicerio e Becano, nomi, che nelle Leggi Civili sono per uffiziali e gradi della Corte di que' secoli nominati spesso. Avea fuor del Visdomino il Vescovo per suoi propri ministri il Visconte, il Castaldo ovvero Castaldione, e Siniscalco, e forse alcuno altro, i quali per mio avviso più erano anch'essi nella cura del temporale impiegati, che nella parte dello spirito: e di loro si toccherà alcuna cosa a più comodo luego e più opportuno.

Visse Atto al tempo di Currado Primo Imperadore, che alcuni chiamano Secondo, essendo Duca di Toscana Bonifazio padre della buona Matelda tanto nominata: e quanto durasse nel Vescovado non si sa per l'appunto, ed i privilegi suoi son

dell' anno MXXXVII. e MXXXVIII.

Ad Aito, o pur Azzo che sia, succes-

0

se Gherardo, il quale alcuni fanno nativo di Savoja, altri di Borgogna, e d'oltremonti dovette essere al sicuro. Di costui, per essere stato poi a Sommo Pontefice eletto l'anno miix. della salute, ci è assai buona notizia, fuori ancora delle scritture nostre. Quando egli entrasse nel Vescovado non si vede precisamente, se non che la prima data sua è dell' anno ML., e potette entrare alcun anno prima, e ritrovandosi mai la morte d'Atto, sarebbe fermo il tempo, perchè non vi è tramezzo altri fra loro (1). Al tempo di costui l'anno MLV. si celebrò in Firenze Concilio generale sotto Vittore Secondo, che di parecchi nella Città nostra ragunati, per quel che io sappia, è il primo. Ed in questi tempi essendo molto travagliata la Chiesa più dall' ambizione e licenza delle sue stesse membra, che da altra violenza, o forza di fuore, per provvedere alla manisesta rovina sua si secero molti Concili per l'Italia, e sotto Leone Nono, che fu creato l'anno MIL. non passò quasi auno, che in queste parti nen se ne chiamasse uno, e talvolta due. Veggonsi in una confermazione fatta da lui de vecchi benefizi degli antecessori a'suoi Canonici, e unova concessione d'altri da se proprio dependenti l'anno secondo del Pontificato

<sup>(1)</sup> L' Ughelli lo vuol morto nel 1046.

E VESCOVI FIGRENTINI. 299 del sopraddetto Leone, che su della salute ML. sescritti Alinardo Arcivescovo di Lione sopra il Rodano, e Adalberto Vescovo Meteuse, che eggi si dice Metz dello Reno (1), ed i medesimi ancora nel privilegio di Jacopo Vescovo di Fiesole, quando instituisce la Badia di S. Bartolommeo nominata di sopra, nel peggio di Fiesole a mezza costa, i quali due Prelati è verisimile trovarsi qui allera per passaggio, chiamati al Concilio a Roma intimato sopra l'errore, che suscitava nella Chiesa Berengario di Turone Arcidiacono Audegavense, da molti Concili più volte, e da lui stesso finalmente dannato; e per una lor propria amorevolezza, e per la degnità delle persone di coloro averne voluto onorare quelle carte. Fu nel tempo suo Duca della Toscana Gottifredo degli antichi Signori dello Reno, d'una sorella del quale detta Ida, uscì quel tanto lodato Gottifredo di Buglione, e fratelli, donde sono i presenti Duchi dello Reno, e di Guisa. Or il sopraddetto Gottifredo fratello di quel Federigo, che su Papa, detto Stefano Nono, avendo preso per donna Beatrice, rimasa vedova del sopraddetto Bonisazio, e data insieme Matelda, nata del detto Bonifazio, e Beatrice ed erede di molti Stati, a Gottifredo suo figliuolo, procurando questo paren-

<sup>(1)</sup> Cioè, di Lorena.

(11),

1

1

tado il sopraddetto Federigo Abbate allora di Montecatino, e melto pratico degli affari d'Italia, lungamente governarono per ragione delle donne loro questo paese: ed essendo morto il detto Papa Stefano ne principi dell' anno MLVIII. (1) fu subito creato a Roma tumultuosamente, e per procaccio, e con la forza de' Conti Tusculani, Benedetto Decimo, figlinolo di Guido uno dei detti Conti. Potevano tanto allora in Roma questi Conti, che si credevano essere quasi assoluti padroni del Papato, e di già avevano quattro Benedetti, ed un Sergio, e due Giovanni innanzi, se non furono tre, di lor sangue tutti; ne si poteva quasi fare elezione, per la superbia e potenza loro, che canonicamente, e con quiete passasse secondo l'antica onestà, e semplicità de' Santi Padri nostri. Onde parendo ciò, e particularmente questo nuovo caso, strano, e fuor d'ogni uso Cattolico al resto de' Cristiani, che per tal via si avesse ad entrare in quella santa Sede, procurandolo principalmente Ildebrando Arcidiacono Cardinale allora di somma autorità, e

<sup>(1)</sup> Secondo Arnoldo Wion sul finir di Marzo morì il B. Stefano IX. in Firenze, le cui Reliquie pochi anni appresso alla morte del nostro Borghini, cioè l'anno 1595, furono in Duomo in una decente cassetta vollecate.

credito ( e che fu poi Gregorio Settimo ) con più sano, e maturo giudizio fu fatta nuova elezione di Gherardo Vescovo nostro, sotto nome di Niccolao Secondo, ajutandoancor sommamente la cosa il sopraddetto Daca Goffredo, consapevole appieno della bontà . e del valore dell' uomo, e lo accompagnò infino a Roma, nè lo abbandonò finchè sedata la scisma, ed acchetati i presenti romori, lo lasciò pacificamente nel seggio di San Piero. Quel che egli poi nel Papato operasse, non è materia del proposito nostro, ma dell' Istorie universali. Basta che in due anni e mezzo, che e' visse nel sommo Pontificato, in più Concilj, o vogliam dire Sinodi da lui ragunati in Roma, si rassettaron molte cose, e più santi Decreti si sermarono, e molti abusi si levarono sottentrati nella Chiesa di Dio; e si svelse affatto, e dalle ultime radici si dibarbò la mala opinione di Berengario Turonese, la quale innanzi in alcuni Concilj disputata, e dannata, e che si credea affatto tagliata, e tuttavia si vedea dal medesimo tronco rinascere. Ma specialmente nel suo primo, e grande Lateranense si stabili il modo, che si osserva aucora della creazione del sommo Pontefice, che era per la suddetta cagione in abuso, e corruttela scorso; che non furono peravventura, che ci sia momoria, in altri tempi così spesse, e così varie le scisme ( schbene non come alcune altre,

mortali, e radicate addentro) quanto in questi. E se il tempo, e la durata delle cese fu mai buon giudice della perfezione d'un fatto, questa, che già tante centinaja d'anni per tante pruove passando è durata, si può veramente chiamare sapientissima provvisione, e da gran vedere, ed ettimo giudizio uscita, ed in vera e saldissima ragione fondata. Ma basti fin qui avere di la detto, ch'io non contraffacessi col fatto a quel, che con le parole io niego di voler fare, e ciò sarebbe, scrivendo gli atti del sommo Pontificato suo, che è veramente, come io dico, impresa d'altri.

Ma poichè Gherardo fu al sommo grado della Chiesa di Dio chiamato, chi dietro a lui succedesse nel Vescovado nostro, o se pur vivendo, che fu dal MLIX. al MLXI. non ci volle mettere scambio (1), per vestigj, o indizj, che ce ne sia, è

incerto.

Ma là intorno al LXV. e LXVIII. pei contratti del libro de' Visdomini, ed altri riscontri si vede chiaramente Vescovo un

<sup>(1)</sup> Che Gherardo da Papa non ci ponesse scambio veruno, fu opinione del Migliore, ed asserto di più Scrittori è, che tal Pontefice morisse di Luglio del 1061. in Firenze, e che in S. Reparata venisse sepolto.

Pietro, del quale vanno in volta non sol varie, ma molto contrarie opinioni, ed è generalmente la cosa di questo tempo confusa, che io non so come sarà leggieri a riuscirne ad onore, così per la piena satisfazione del lettore, come per la propria certezza del fatto; e pur tenteremo il guado. La prima cosa vogliono alcuni, che sia questi Pietro di Damiano degli Onesti, nobilissima famiglia in Ravenna, detto comunemente Pietro Damiano, per dottrina, ma molto più per santità di vita eccellente. Ed in prima vista ci si mostra tale il fondamento di questa opinione, che non pare, che se ne possa in modo alcuno dubitare; perchè nasce dal testimonio proprio di esso Pietro Damiano, nel Trattato, che egli scrive al detto Niccolao Secondo col titolo Del lasciare il Vescovado, o secondo il Tritemio, d'Apologetico; dove, poichè egli ha nel principio detto » lo arei subito 59 dopo la morte di Donno Stefano (1) 33 santa memoria, vostro predecessore, e so mio persecutore, rigittato al lutto da me il Vescovado, non canonicamente s datomi, ma a forza messomi addosso; ss che voi, Signor mio, vi ricordate bene

<sup>(1)</sup> Notisi ( qui almeno ) che dove il Borghini di sopra domanda Stefano IX. Abate di Montecativo, deve dire Montecassino.

0

1

77

my quanti cordogli e rammarichi io ne fase essi, e me ne complangessi spesso con 55 voi ec. 46 E con seguendo appresso in alcune ragioni, e molti prieghi, che gli piaccia di sciorlo dal peso Episcopale, e con proponendo alcuni esempli per agevo-Lire la gracia, si ristrigne finalmente a questo, che toccammo di sopra alquanto, e soggingne 35 Ma all'ultimo lasciando un so poco gli altri tutti da parte, riduciamoci 35 M' esempio domestico. Lamberto di ve-38 ocianda memoria, il terzo innanzi a y Vessovo della Chiesa Fiorentina, 25 aspregiando l'ufficio del Pontificato, e mejandolo, si mise interamente sotto il 35 giogo, e disciplina Monastica, del quale 55 quanto chiara ne voli ancor la lama 27 ec. 46 col resto, che di sopra, di esso Lamberto parlando si addusse; dove per le parole ante nos, non pare, che ci sia, o possa essere scrupolo, ch'egli fosse Vescovo nostro: al che si aggiugne vedersi ancora fra l'Opere sue (siccome ebbi dal Clarissimo M. Francesco Giustiniano Gentiluomo di Vinegia, nomo di singolare bontà e splendore, il quale ancora mi diede lume del sopraddeito luego, e di questo fatto tutto) che si trovano alcuni suni helli e santi conforti, uno al Clero e l'altro al Popolo Fiorentino, che pare verisimile, che come a suo proprio gregge li facesse. Or qui io confesso mgenuamente, che potrci futto questo infingere

di conoscere, e forse dovrei, e lasciare accettare (come io non ho dubbio, che a molti ella quadrerebbe) così fatta credeuza, che per altro a me sarebbe molto cara, e non poco gloriosa alla Patria. E chi non amerebbe di noi d'annoverare fra questi nostri Pastori così dotta, così santa e così nominata persona? Nondimeno perchè io mi son nel principio proposto, mettere innanzi ad ogni cosa la pura verità, e che io so, che ella, quantunque per alcun tempo occulta, ovvero oppressa dimori, finalmente sempre scoppia fuori, e più bella, che mai ci si scuopre; e conosco al ristretto, ch'egli è una vanità voler, come quel mal provveduto uccello, abbellirsi dell'altrui penne, dirò pur sinceramente, ch'io credo, che nelle sopraddette parole sia scorso un piccolo errore, e da sdrucciolarvi agevolissimamente (che buon segno ne può essere trovarsi ne'libri scritti a mano così nella latina, come nella volgare savella frequentissimo) che chi copiò scambiasse dallo N, all' V, e ch' egli abbia a dire ante vos. Muovemi la propria maniera del suo parlare, per la quale egli non arebbe usato, anzi diciammeglio, egli non usò mai in tutto questo ragionamento, di se parlando, la voce nos, ma sempre nel numero d'un solo, me, di me, arei lasciato, taglierei, diposi, riaunzio ec. dove ad esso, e di esso Borghini Disc. Vol. IV.

61

ne

re

CS:

fu

CO

00

\$0

(

sommo Pontesice parlando, voi, vostre, vi ricordate, ed altre tali parole nel numero del più si vede costantemente aver detto. Ma sia questa una verisimile considerazione. Questo della semplice, e pura verità fatto, come fermissima pruova, molto più strigne: che pigliandosi di esso Papa Niccolao, ci torna il conto, che in ogni altro modo riuscirà non sol non vero, ma impossibile; perchè noi abbiamo già detto ( e ce ne sono contratti, e riscontri certissimi) innanzi a Gherardo fu Vescovo Atto; a costui il sopraddetto Lamberto; e così viene appunto ad essere il terzo, conforme in tutto alle sue parole; dove nel detto Pietro Damiano non ci è verso, ch'elle abbiano luogo; perchè se fusse il terzo dopo Lamberto, sarebbe per forza innanzi a Gherardo (1), il quale si vede nel Vescovado

<sup>(1)</sup> Di S. Pier Damiano si legge, ch' ei si trovò Legato della S. Sede mentre era col nostro Vescovo Gherardo, e dice nelle sue Lettere, che il Vescovo si dilettava molto di giuocare a scacchi; il perchè dal Santo ne fu con dolce correzione avvertito, e fugli imposto penitenza di lavare i piedi a 12. poveri, e dar loro limosina; lo che seguitò poi egli a fare ancor da Papa. Del resto da Sommo Pontesice egli era in Firenze l'anno 1059, quando dello stesso anno 13. Kal Feb. per sua

E VESCOVI FIORENTINI. 309

al tempo che era nel Papato Leone Nouo, ed allora non era ancora Vescovo Pietro Damiano, e se pur fusse stato, poichè ce ne fu un altro dietro a lui, se ne troverebbe già fuori in questo tempo, ch' egli scrive, e chiede grazia di lasciarlo, e così sarebbe questa fatica vana. Ma se fusse ad esso Gherardo venuto dietro, cioè poichè fu chiamato Papa, oltre che quel Lamberto resterebbe quarto, e non terzo innanzia costui, e' sarebbe stato creato da esso Niccolao Papa; che riuscirebbe tutto contro al testimonio di esso Pietro Damiano, che nelle soprallegate parole mostra (come fu il vero) essere stato creato Vescovo da Papa Stefano; il quale perciò con una santa, ed amorevole collera chiama suo persecutore, quasi che con dandogli quell'onore, ed alzandolo a sì alto grado, l'avesse fiera-mente ingiuriato. Fu questo Papa Stefano, come innanzi dicemmo, Monaco, ed Abate Cassinense, discreta e religiosa persona, e non punto da usare sorte alcuna di villania ad uomo nato, non che a così saut'uomo, quale fu Pietro Damiano.

Bolla diretta a Gisone Rettore della Chiesa di S. Lorenzo, conferma ad essa il dominio de' suoi Beni, e quando con altra 3. Id. Decembris diretta a Piero Piovano di S. Ippolito di Valdelsa, conferma alla Pieve i suoi Beni, e Privilegi.

9371

AM

3, 1

(,0;

P. 8

ren

gilt

(0!

9

18

11

0

Ora se la Chiesa nostra non ebbe in un medesimo tempo due Vescovi, che sotto così santi Poutefici non si può immaginare, non che credere, ed espressamente contraddice alla verità del fatto, ed alle scritture nostre; non fu egli, nè potette essere Vescovo nostro. Ne ci danno impedimento alcuno le parole « non canonicamente dato » quasi che fusse ( come si dice ) intruso, e che perciò si possa immaginare, che ci fusse un altro Vescovo allora, perchè tutto per un santo sdegno riferisce alla volontà sua, come non avesse dato allora veramente libero il consenso, ma stretto da suprema autorità gliel fusse convenuto ricevere; nè giammai dal cuor gli fusse venuto lasciare, o mutare la sua prima professione, e le parole appresso » a forza messomi addosso » troppo ci dichiarano la mente sun; che non per essere nel luogo altrui indebitamente entrato, ma in quel, che non arebbe voluto, da paterna forza sospinto, usò quella maniera di dire. Che veramente quando e' susse stato in luogo altrui non legittimamente eletto, come ci sarebbe poi lasciato stare? o che bisognava per grazia chiedere d'abbandonare quello, che per giustizia se gli convenia levare? Però è forza, che tutto si riferisca al tempo, quando da Papa Stesano tratto dalla quiete del suo Romitorio, o Monasterio della Colomba, su creato Vescovo Cardinale Ostiense, come bene

E VESCOVI FIORENTINI. hanno scritto quegli, che cavando degli Archivi Romani, e di sicurissimi riscontri d'Istorie antiche, hanno messo insieme le creazioni de' Cardinali tempo per tempo; e come egli stesso in altri luoghi, di questa medesima materia parlando, apertamente si chiama: e troppo è manifesto, che egli cerca essere assoluto dal Vescovado Ostiense, che al certo sappiamo essere suo, e non del Fiorentino, che non avea. Nè ajuta punto quella opinione il trovarsi que' Sermoni, e come gli diceano i nostri, Dicerie al Clero, e popolo Fiorentino; essendo cosa chiara; la Chiesa in que' tempi essere stata in molti travagli, tempestata prima dallo Scisma di Benedetto Decimo, e poi appresso di Cadolo da Parma, che si disse Onorio Secondo, e per questo, e per alcunitumulti del Clero Milanese mandato in quelle parti, ed in altri luoghi ancora, Legato con amplissima potestà; onde seguiva, che, ove che egli andasse, e donde ch' e passasse (come qui avvenne) e per la santità sua ricerco, e per sì alto uffizio obbligato, gli era necessario fare di simili esortazioni, e per consolazione de' fedeli darle poi fuora scritte. Per le quali tutte considerazioni credo, che agevolmente ne verrà il discreto lettore dalla mia, che e' non fusse Voscovo nostro.

E veramente sarebbe cosa strana, e quasi da non credere, che d'uomo tanto celebre per fama, per dottrina e per sand

tità, non avessimo pure un minimo lume, avendoci di que' tempi molte scritture, e di alcuni altri non solo di manco,
ma per via di dire di nessuo nome, tanta
notizia. Ed intanto non sarà stato male
avere in questo luogo così incidentemente
ragionato, perchè ci assicura della rinunzia, e santità del nostro Vescovo Lamberto, e si scuopre l'affezione di questo così
illustre uomo nella Chiesa di Dio verso la
Città nostra, della quale ci volle lasciare

perpetuo peguo quegli suoi scritti.

Dall' altra bauda affermano alcuni tutto 'l contrario di questo Pietro, e ch' e' fu di poca religione, e di molto scandolo, e pubblico simoniaco. E perchè in que'tempi ne andò a torno più d'uno di sì fatta condizione, mi piace, a soddisfazione di chi non avesse così bene alle mani le notizie di questo secolo, mostrarne un po' più dappresso la cagione: che fu, che essendo pervenuto l'anno MLVI. all'Imperio Enrico Terzo di molto tenera età, per alcun tempo fu amministrato il Regno da chi gli era intorno, uomini parte bisognosi, parte spenditori, e tutti cupidi d'avere; e poi crescendo, o che egli riuscisse di mala natura, ed inchinasse da se ad avanzare l'Imperio, e distendersi nelle giurisdizioni Ecclesiastiche, o che pure chi gli era d'attorno seguitasse di mantenerlo in questo. si cominciarono da principio cautamente. e sotto diversi colori, ed appresso alla soaperta, e senza vergogoa alcuna a concedere i sacri onori, e gradi della Chiesa a chi più ne dava, e con bruttissimo, ed abbominevole mercato a vendere (ch'io non saprei con altro nome chiamare la co-sa, di quel, che ell'era) e ne contano gli Scrittori di que' tempi cose troppo sconce. Tentò allora prima Stefauo Nono, dipoi questo nostro Niccolao Secondo di porre alcun freno a così vituperoso traffico, e dietro a loro Alessandro Secondo, e Gregorio Settimo con ardente zelo costantis-simamente si opposero, di che ne mena-rono tutto il tempo de' loro Pontificati in gravi e perpetui travagli. Nè Enrico anch' egli se ne passò netto, o si riposò, finchè dopo molte fortune, divenuto odioso a Dio ed agli uomini, spogliato del Regno, e dal figliuolo villanamente trattato, fece misera, e vilissima fine. Or questo mal seme, quanto corrompesse in que'tempi la buona sementa del podere di CRI-STO, e come con questo appoggio, dove era ogni cosa venale, le menti cattive e guaste avessero il campo largo a colorire i loro malvagi disegni, sarebbe cosa non men lunga a contare, che fastidiosa ad udire. Però questo in generale basti chiunque ode tanti Concilj in que' tempi, e così spesse riforme nella Chiesa, e la frequente menzione di Simoniaci, Nicolaiti, e Scismatici, ed altri così fatti nomi odiosi, ed infami. Di questi tali potette essere

Me.

di

51

A

1)

to

Tt

N

10

p

Sept.

che avendo comperato le ricchezze spirituali in grosso, le volesse poi vendere per le temporali a minuto: che già non è verisimile, che si buoni Pontefici, come Niccolao, ed Alessandro, avessero preposta al governo di questa Chiesa ( e specialmente Niccolao, di cui era stata Sposa cotanto cara) così rea persona; ancorchè non se ne dovrebbe auche perciò dare subito la colpa a loro, che potetter rimanerci ingannati; poichè niuna cosa è così malagevole a conoscer come l'intrinseco del cuore, nè alcuna riuscita è più incerta della fermezza del proposito umano.

Ma comunque che si passasse la cosa, tale (conze io dico) lo credono alcuni: e con questi par, che tenga la fama comu-

<sup>(1)</sup> Pietro Mezzabarba scrivono i moderni essersi domandato questo nostro Prelato; a cui fanno seguire altro Pietro appellatosi il Cattolico, dopo de' quali credono, che amministrasse la Chiesa Fiorentina Ridolfo Vescovo di Todi: al quale più Scrittori, massime Vallombrosani, avendo posto l'occhio sovra un Instrumento della Badia di Ripoli, son di parere, che succedesse nell'amministrazione di nestra Diocesi dal 1070, al 1071, un tale Elinando Monaco l'allombrosano.

ne, fondata, per quel che io posso vedere, nella Vita di San Giovan Gualberto, scritta, come di sopra si disse, dal Beato Atto Vescovo di Pistoja, che dipoi lui fu l' attavo generale Abbate di quell' Ordine intorno al MCL. Ma dà noja ad alcuni, che non si vede che appunto riscontrino i tempi, e pare che egli ponga due Pietri Vescovi della medesima razza, uno innauzi che egli si ritirasse nel Romitorio di Vallombrosa, il quale in pubblico egli proverbiò come simoniaco, ed un altro dopo molti anni al tempo di Alessandro Terzo. Nè vale, che ne parli come di uno, perchè lo spazio che ci corre, ci dice, che non potette essere il medesimo, se così fusse passata appunto la cosa; ma questo, che di sua natura darebbe grande e vero impaccio al riscontro della Istoria, perchè nel primo tempo non ci fu veramente Vescovo di questo nome, nè ci è anche la ritirata, che in altri tempi saria prontissima, che ce ne fusse per altra via notizia, perchè da S. Poggio a Gherardo, cioè dal occcelxxxx. al MLX. ella ci è continuata, e sicura. Or questo, che ( come io dico ) in altri tempi darebbe noja, in uno Scrittore di quella età per poco non viene in considerazione, perchè dell'ordine de'tempi, come più volte ho detto, ed altre, e tante mi verrà a bisogno peravventura di replicare, n' erano al bajo affatto, e fu allora questo peccato più dell' età e dell' uso comu-

da

10

Jii

m de

al

ni

BA

CI

8

ne, che delle persone proprie. E quel che dice essere avvenuto innanzi, è la medesima cosa di quella, che avvenne poi al tempo di Alessandro Terzo, dove veramente riscontrano i tempi con le scritture nostre; e dico i tempi, non gli anni, perchè in tutta quella Istoria è addietro nel novero degli anni intorno a xxx. ma pur le cose furono ne' tempi di que' Pontefici, e tutte son vere: che santa persona, e grave In quell' Atto, ed erano le cose assai fresche, non essendo ancora valicati cento anni, da che quel caso del fuoco avvenne, e che fiori quel Pietro, perciò detto Igneo, o vogliam dire del fuoco, che fu poi da Gregorio Settimo, che in minor grado, e quando era il Cardinale Ildebrando, molto l'avea favorito, fatto Cardinale; e da altri Scrittori se ne fa memoria, fra'quali l' Abate Vespergense Tedesco nella sua Istoria, come di persona in que' tempi notabile, ne conta la morte, chiamandolo Pietro Vescovo Albanense, e contando come essendo passato per un fuoco grandissimo, sano e salvo, convincesse simoniaco il Vescovo Fiorentino, il quale nomina espressamente Pietro, ed egli se n'acquistasse il sopranneme dal fuoco; talche ne del fatto, nè del nome si può dubitare, sebbene non è nel suo debito ordine in quella Vita disposto, e secondo la vera sequenza de tempi.

Ma quel che aggiugne poi il Bate Atto medesimo, che questo Pietro fusse da Papa Alessaudro come simoniaco privato del Vescovado, non è strano dalla qualità di quei tempi: che molti altri Vescovi furono per questa cagione deposti, ed infino il nostro Giovan Villani ne fece menzione. Nè ha impedimento dal riscontro degli anni, perchè Rinieri, che dopo lui si trova Vescovo, entrò l'anno MLXXI. e Papa Alessandro visse nel Papato dal MLXI. al MLXXIII. sicchè ben tutto questo potette verisimilmente avvenire; e ch' egli avvenisse, n'abbiamo il testimonio di questo sant' uomo. E quel, che egli appresso soggiungne, che in suo luogo a governo di questo seggio fino alla nuova provvisione ci man lasse una persona venerabile, e di santa vita, ciò fu Ridolfo Vescovo di Todi, mostra, che di gran momento fusse allora, ed in molta considerazione di S. Chiesa la Città nostra; poichè il sommo Padre (sebbene a tempo ) spogliava un' altra del suo Pastore per lei. Questo è quel, che io trovo di questo Pietro: e ben veggio (se costui fu pur tale, che altro non ne posso arrecare di questo, che ognun si vede, c senza ch'io il dicessi, era notissimo ) che sarà assai peggior cambio dal Damiano, che da oro a piombo; ma la verità ha sempre ad avere il suo luogo.

Dietro a questo Pietro, qual ch'e' si fusse o buono o reo, segue Rinieri, che

1913

en a

(10)

10 do

0 3

MLX

31 1

to !

Sicil

a (

firt

SII

AN

0]

apertamente si legge nel suo Epitaffio in S. Giovanni, là vicino al sepolcro di Papa Giovanni Ventitreesimo, secondo l'uso di que' tempi rimato, ed oltre a ciò da maniera assai nuova, e poco avvenente, perchè il principo d'un verso nella fine del secondo si replica, senza legge, o misura sleuna: (1) ed in lui si può assai di leg-

VOS QVI TRANSITIS CLAVSVM QVISCIRE VENTIS

HOSVERSVSLEGITE VOS QVI TRAN-SUTIS.

FLORENTINORVM PASTOR DOCTORQVE B NORVM

V RONVS ET IVSTVS SAPIENS FOR-

THE FVIT PATIENS VIR BONVS ET

SECTION HAC VRBE PANDENS CELESTIA TARBE

EXTENSEPTENIS SEDIT IN HAC VRBE
EX SENAM IVLIVS LVCEM NAM SPARSERAT ORBIS

<sup>(1)</sup> L'Inscrizione si rileva in questa guisa, secondoche al Borghini da un suo amico gli fu tirata fuori, come ho veduto in una lettera colla quale a lui stesso venne mandata.

gier conoscere quanto si sia da noi ripreso a ragione, e si possa da ciascuno altro, quel Mazza (1) nel computo degli anni di questi Vescovi, e da questo luogo giudicare la poca cura sua nel resto, perchè avendo qui chiaramente gli anni, che e' visse nel Vescovado, e che morì nel MCXIII. donde conseguentemente si fa conto, cue venne a entrare nel MLXXI. ed essendogli agevolissimo per questo mezzo di saperlo, ei glie ne dà L. di vita, el il principio nel MLXXIII. E questo, che (come ognun vede) si tocca con mano, ho voluto a questa occasione replicare, non tanto per mia scusa o difesa, che poco ci abbisogna, quanto per quiete, e satisfazione del lettore, a cui peravventura non paresse tanta spensierataggine verssimile. Agginguendo ancora a consermazione di quel, che si è alcuna fiata detto di sopra, che dagli Archivi nostri Ecclesiastici non si possono cavare appunto gli anni di questi Vescovi; che di costui fra molte carte, e molte, che ci

TRANSIIT HAC VITA BIS SENAM

ANNO MILLENO CENTENO TER DECI-MOQVE

HOC TEGITYR LAPIDE.

<sup>(1)</sup> Intende di Clemente del Mazza, o Mazzei, di cui sopra.

MLXXIIII. (2) onde agevolmente ne' tre primi anni o non ebbe occasione di questa sorte scritture, che si conservano a perpetua memoria, o se pure se ne fecero, elle sono in questo mezzo tempo ite male.

Fece egli ancora alli suoi Canonici cresciuti peravventura di numero, cortesia di nuovi beni nel Piviere di S. Stefano in Pane per la Mensa loro, ciò fu l'anno MLXXXIIII. confermati poco appresso da Pasquale II. e l'anno MLXXVII. avea impe-

be

ci ti

t

07

n

<sup>(1)</sup> Di quest' anno 1074 è una lettera di Gregorio VII. diretta Rainerio Episcopo Florentino, sopra lo scioglimento di un matrimonio non permesso, ed è nel mio antico copioso Registro MS. di lettere di questo Beato Pontefice; ove più altre ne sono al medesimo Prelato indirizzate, con una delle quali, ch' è del 1077. ordinagli il Papa, e ad altri, che impongano penitenza a Ridolfo Vescovo di Siena, incorso nella scomunica essendo stato a trovare il Re Arrigo scomunicato. Del 1077. confermò Rinieri al Monastero di S. Felicita tutt'i suoi Beni, e le Decime de' secolari, e gli donò una Casa presso al Ponte Vecchio a confino collo Spedule, o sia Magione di S. Sepolcro, ch'è delle più antiche menzioni, che si trovin di tale pio Luogo.

E VESCOVI FIORENTINI. trato pe' medesimi Canonici, oltre alla confermazione de' vecchi, accrescimento di nuovi e graziosi privilegi da Gregorio VII. e per quello, che si può di lui vedere, egli non fu senza lettere (1) secondo quel secolo, ed al Clero ed alla Cittadinanza ugualmente caro, e per la sua greggia molto utile ed amorevole Pastore, e generalmente amato e riverito da tutti, e se ne potrebbe per un cotal segno arrecare, che si trova un Albizo di Rustico nobile gentiluomo avergli donato con altri beni, ragioni, che avea nella Pieve di Fagna in Mugello, là intorno al MLXXXX. (2) e pochi anni appresso il Conte Uguccione del Conte Aldobrandino (di qua'Conti appunto non ho fino ad ora saputo rinvenire ) mosso dall'odore della santa vita, e buon governo della sua Chiesa, avergli anch' esso offerto Castella con poderi a Fabbrica, ed altri ancora ne' medesimi tempi.

(2) L' anno 1089, di che il Brocchi nella Descr. del Mug. a 115.

<sup>(1)</sup> Per certo Rinieri fu uomo di lettere; imperciocche Gualfredo eletto Vescovo di Siena nel 1085. dette a lui a rivedere una sua composizione in versi leonini col titolo De utroque Apostolico, ove si trattava dello Scisma tra Urbano 11. e Gisberto Antipapa.

Dicesi di lui, ch'egli ebbe un po' troppa fissa epinione, che l'universo fusse vicino alla fine, mosso peravventura da melte calamità e travagli, che vedeva nel monde, per se stesso in buona parte a mal fare commosso, e dalle troppe ingorde voglie di alcuni Principi volto sossopra, ma spezialmente dallo tempeste, che parevano soprastare a Santa Chiesa, che pare il proprio seguo dato da nostro Signore a' suoi della fine del secolo: e non fu peravventura opinione sola di costui allora, perchè si veggono gli Scrittori di quelle Istorie spaventati, e quasi attoniti, non altro avere in bocca, che minacce, che prodigi, che doglienze di alcune sopravvenute rovine, ed annunzi di altre soprastanti molto maggiori, alcuni de' quali affermano, che fusse veduto ardere il cielo, cadere stelle, ed essere apparse comete spaventose, venute tempeste e turbini orribili, e terremotti e diluvi con distruggimenti di paesi e di popoli inauditi, aggiugnendo (come si fa quando si comincia a porger l'orecchio a simili nuove, e forse anche in questo vollero imitare gli antichi Scrittori delle Romane Istorie) parti contro a natura, mostri strani, animali domestici, e che nelle case nostre famigliarmente si nutriscono, fuggili a' boschi, e divenuti selvaggi; e oltre a ciò negli ucmini pestilenze crudeli, e malattie scopertesi disusate e nuove da fare pure in leggondo tremare chi l'ode;

talchè eziandio l'Abbite Urspergense afferma essersi allora creduto, che veramente non fusse guari lontana l'ultima desolazione nel sacro Evangelio predetta; in tal maniera si vede, come egli dice, levarsi da ogni banda gente contra gente, e regno contra regno, e terremoti grandissimi, e pestilenze e fami e spaventi dal Cielo e segni grandi. Perchè, mentrechè l'Imperadore (come si è già in parte tocco parlando del Vescovo Piero ) ed alcuni altri dalla sua, con grossi Vescovadi e ricche Badie comperati, molti da sfrenate ed infinite sperauze invitati, e non pochi da propria corrotta mente ed ambizione sollevati, tentano di divenire assoluti padroni e dispensieri degli onori, investiture e facultà della Chiesa; e che il sommo Pontefice dall' altra banda con la più sana parte del popolo Cristiano, vuole, che quel che è di Dio sia di Dio, e si contenti Cesare di quel di Cesare; riuscì veramente il regno di que to Enrico inquietissimo, e per molti e vari casi ed atroci memorabile, così dalla parte de' laici come del Clero. che da diverse fazioni e voglie traportato anch' egli, vide Vescovi caeciati da' Vescovi, Clerici da' Clerici perseguitati, molti Prelati deposti, molti intrusi, e su di esili, di fughe, di forze e d'inganni ogni cosa pieno; surti di nuovo Eretici, risvegliati altri de' vecchi: a Roma xix. Concili; pel resto d'Italia quattordici; quindici oltre-Borghini Disc. Vol. IV. 21

Lini

0

4

1

11

8

al

7.10

111

117

(1)

bi

16

5,1

Tie

m

(

(

t

to

to

6;

tu

re

monti, dalla parte Cattorica ed Ecclesiastica; e di Scismatici e dall' Imperadore adunati, otto; e di questi (che parra maraviglia) a Roma due: sei Antipapi, nuovo Imperadore creato sopra, e contro al vecchio, e questo già ordinariamente eletto. e da Pontesice Scismatico non legittimamente coronato, da più Concili scomunicato, e più d'una volta deposto, e di due figliaosi da uno di buona mente ripreso ed abbandonato; dall'altro, che non dovea riuscire di lui troppo migliore, sotto questo pretesto, del Regno e dell'Imperio spogliato, e da' più intrinscchi e principali Signori rifiutato, e lasciata la Magna in se divisa, ripiena d'armi civili, l'Italia non solo al suo solito disunita e straziata dai suoi, ma da questo Imperadore spesso combattuta, e da altri stranieri occupata, per non poter più aver sopportato, che si fondasse nell'ultima sua parte il nuovo Regno de' Normanni. Onde veggendo egli queste rovine, e sperando tuttavia peggio, se in tanti assanni sbigottito, susse in una si fatta opinione caduto, non ne sarebbe stato peravventura gian fatto da ripigliare, poiche, oltre a' nominati di sopra dell' età sua, alcuni santissimi e dottissimi uomini in altri tempi per la medesima considerazione ne hanno avuto qualche pensiero. Ma fu allora biasimata in lui (ed era agevolmente di riprensione degna) la troppa risoluta credenza in se, e l'averne con maggior

baldanza e larghezza ad altri predicato, di quel che in questo caso si conveniva; e quel che diede più noja, e che sarà sempre, ed in ogni cosa pericoloso fu, che si restrinse ad un particulare, che già fusse nato Anticristo; del che fu dolcemente dal sommo Pastore Pasquale Secondo ripreso, e da altri Prelati amici suoi, per cagione di un Concilio qui adunati, cortesemente mostrandogli, che la chiarezza dell'ultimo giorno, e generalmente sempre gli ultimi particulari delle cose, che al solo e segreto consiglio divino son riservati, non si debbono da uomo mortale, senza proprio celeste luine così arditamente affermare, nè spargere di proprio parere sì fatti romori ne' popoli; che d'ogni cosa essendo agevolmente capace, rimase quieto.

Ma non voglio lasciare (poichè di questi travagli, e così calamitosi accidenti tanto si è tocco) almanco per non lasciare
questa amarezza nella mente del lettore,
che, come non abbandona mai nostro Siguore Iddio la Chiesa sua, e come ha voluto sempre temperare l'amarezza delle
tristizie nostre col mele della benignità sua,
non mancaron in sì cattivo secolo per ajuto, e consolazione de' fedeli, e sollevamento della sua barca, uomini o per dottrina,
o per santità, o per l'uno e per l'altro
eccellenti, con l'opera de' quali guidando
tutto principalmente il vento del suo favore la navicella di S. Piero da tante tem-

1

30

CI.

6

ed

DI

5

(1

q

m

1

(

56

peste, e pestilenziosi venti combattuta, si resse ferma e sicura, e si condusse finalmente in tranquillo porto. Perchè, oltre a' Sommi Pontefici, che in questi tempi riuscirono per franchezza d'animo, per virtù e per religione alla difesa della Chiesa valorosi, e oltre a quel che si crederebbe, costanti e forti, fiorirono molti per vita e dettrina riguardevoli, quali (per toccare di alcuni) furono Pietro Damiano, del quale si è parlato di sopra, Ivone Vescovo Carnotense, Anselmo e Lanfranio Arcivescovi di Cantuaria, o come volgarmente si dice di Conturbia; un altro Anselmo Vescovo di Lucca nostra vicina, (1) Ildeberto Arcivescovo di Turone, Alfano di Salerno, Bruno di Erbipoli, Pietro Igneo de' nostri, nominato di sopra, Mariano Scoto, Ermanno Contratto, Guido Aretino, cd altri molii, che troppo sarebbe contarli tutti: e nacquero in questo tempo, come rose fra le some, in si corrotti costumi santissime Religioui; la Certosa, Cestello, la Congregazione di Gradimonte, quella di S. Autonio di Vienna; e peco innanzi era uscita fuori Camaldoli e Vallombrosa, gli autori delle quali S. Romoaldo e S. Gio. Gual-

<sup>(1)</sup> Anche a questo Anselmo di Lucca, come al nostro, commise il Papa nel 1077, lo imporre penitenza a Ridolfo Vesscovo di Siena.

berto toccarono de' sopraddetti tempi; e quell'altre furono da uomini santissimi, e gran parte, secondo il secolo nobilissimi, piantate. Ed allora anche essendo successo felicemente nella prima giunta il passaggio, e'l racquisto di Terra Santa, ebbero le sacre Milizie il principio loro; del Tempio che venne poi meno; dello Spedale di S. Giovanni, che si disse appresso di Rodi, ed oggi di Malta, di S. Maria de' Teutonici, e forse alcun'altra.

Or tornando al proposito nostro, ei si fece qui al tempo di questo Ranieri il secondo generale Concilio Fiorentino, ciò fu l'anno MCIIII. e si riscontra vero quello che afferma il Villani, che allora molto si trattenne nella Città nostra il Papa, e la sua Corte, che travagliata, e perseguitata fieramente dalla rabbia del sopraddetto Enrico, e suoi partigiani, era forzata a ripararsi in quella parte, ove ella si credeva star sicura, e talvolta a gittarsi fino in grembo a' Normanni, e come affermano gl' Istoriografi vecchi Germani, Currado figliuolo del detto Enrico accenuato di sopra, ma molto lontano da' costumi e dalla poca religione del padre, e perciò seco poco d'accordo, e quasi nimico, partito da lui, e quanto potea a disesa della Chiesa intento, stette anch' egli buona parte di questo tempo in Fiorenza, ove finalmente con gran dolore, e danno dei Ledeli, e dell'Imperio Cristiano, che dalla

modestia, e religione sua s'aspettava in brieve stato più tranquillo, morì, e su sepolto alla maggior Chiesa l'anno mei. ancerche di sua sepoltura (ch'io sappia) non ci si vegga vestigio alcuno. E questo può agevolmente dalla rinnovazione, che si sece della maggior Chiesa già presso a cocanni essere avvenuto, quando tutte le sepolture, che vi erano delle più antiche e nobili samiglie, e molte anche d'uomini chiari surono levate, che poi sono per questa occasione ite male.

E qui non vo' lasciare, che non è mancato chi creda, quell'Arca di marmo, che con l'arme d' un' Aquila, si vede ancora suso alto accanto alla porta, che guarda la via del Cocomero, potere essere di questo Currado (1), il che mi fece venir

<sup>(1)</sup> Di ciò il Migliore a car. 36 » Al
" cuni l'hanno creduto di Currado primo
" genito dell' Imperatore Arrigo III. e

" zio di quell' altro Currado di Staufen

" Marchese di Toscana, e di poi Impera
" tore, di cui parla Dante in persona

" di Cacciaguida, Cavalier, che militò

" sotto quell' Imperio. Il nostro Sozzo
" meno dice, che morì in Firenze nel

" 1101. ricoveratovisi, fuggendo la perse
" cuzione del padre » Ed ecco del Soz
zomeno le proprie parole nella sua Istoria,

già di più, e più anni stampata nella Con-

voglia non ha molto di vedere, se se ne fusse potuto ritrovar nulla, e fattola aprire si trovò divisa in tre vani, ed in uno da un canto certe poche ossa, in quel di mezzo un pezzo di cranio in sottilissimo zendado involto, che si mostrava di persona assai membruta, nè cosa altra vi era, che potesse dare indizio o lume dell'uomo; e mi cadde nell'animo allora, che fusse stata di tre, e ridetta per l'occasione di quel mutamento in una, e per la degnità delle persone nella nuova muraglia rimessa, e l'ossa col tempo itosene in polvere. E non è forse quell'opinione molto dal verisimile discosto ( dacche non si può sicuramente dire dal vero ) poiche di tante, quella sola vi è lasciata, che dà indizio, che di persona di conto ella fusse: aggiunto massimamente, che dal Villani, ed altri si ha un certo spiraglio, questi Re d'Alemagna, e figlianti d'Imperadori, come fu costai, aver portata uell' arme l'Aquila, ancorchè talvolta nel campo, o nel colore diversamente divisata. Ma di questo crederà ciascheduno a suo modo; ed al sicuro se non

tinuazione della grand' Opera del Muratori, ma che per una, per dir così, fatalità non vede ancora la pubblica luce: Corradus Henrici Imperatoris filius Florentiae moritur.

31 -

atle

Sci

cou

te

SI

altro, potrà questo essere assai buono argomento come agevolmente si smarriscano le memorie di persone private, e minute, e farci portare con pace queste nostre perdite familiari, poiche hanno in si breve spazio fine quelle di si gran Principi. E fu questa la cagione ( per aprire un po' meglio così per transito quel, che il nostro Villani asciuttamente accenna) che questo Eurico ci pose un duro e lungo assedio intorno, e dopo gran pugna, e sforzo ( come dietro a lui ad un altro del medesimo nome avvenne ) fu costretto finalmente a partirsene come sconfitto; perchè oltre allo sdegno d'aver ritenuto, e favorito il figliuolo, suo mortal nimico, arebbe voluto privare di questa ritirata il Pontefice, e insieme la Chiesa del favore della Toscana, e degli ajuti suoi, che non erano pechi in quei tempi, nè di piccolo momento; e gli pareva, s'egli avesse potuto spiantar Fiorenza come la principale, esser venuto al disopra de' suoi nimici tutti, ed al colmo de' suoi disegni: ed allora ebbero in mal punto la prima origine le maladeta te parti, che poi si dissero Guelfe, e Ghibelline in Italia, che col tempo la guastarono tutta.

Dietro a Rinieri successe Gottifredo, il quale ancor esso visse assai nel Vescovado che furono vicino a xxx. anni, perchè essendo entrato nel moxim. le scritture,

che ci sono di lui, ce lo danno vivo fino al MCXLIII. (1) le quali, come che non sieno atte a dare gran notizie, nè molto particulari de' fatti suoi, contenendo la maggior parte affitti, e allogagioni, o riconoscimenti, e ricevute di censi, ed altre così fatte minute bisogne, delle quali poco si può cavare a uso d'Istoria; tuttavia, e come si vede da molti Signori, e persone private onorato, e la Chiesa sotto il suo reggimento dalla devozione de'laici di molte offerte, e doni beneficata e cresciuta, si può verisimilmente conjetturare, che molto grande e buona dovette correre la fama

<sup>(1)</sup> Questo Vescovo (che fu figliuolo del Co. Alberto de' Conti Alberti) secondo che costa da un suo Breve dell' anno stesso 1142. diretto Venerabili Sorori ac Deo dicatae B. Abbatissae Ecclesiae B. Thomae Apostoli Caprariae sitae suisque sororibus, secondo il Cerracchini; donò l'anno 1134. una Chinea al Cardinal Martino, il qual tornava miserabile dalla sua Legasione di Danimarca, acciocche con quella si potesse condurre a Pisa, ove era Papa Innocenzio II. se non che comparso poscia esso Vescovo in Pisa per ultimare una sua causa, che avea in Corte, nel ricercare il voto per se favorevole del Cardinale, gli fu anzi fatta restituire la sua

1

00

10

10

Se

36

Ė

di lui; poiche i buoni e devoti portamenti, e santa vita de' religiosi, sono i veri mezzi, ed i propri stimoli, che muovono la devozione de' popoli a simili opere: perchè una Zabellia, o come ella si debba chiamare, figliuola d'un Giovanni Bottacci, e stata donna di Ridolfino di Bernardo da Catignano, che per l'effetto si mostra ricca, e gran donna, donò a questo buon Vescovo l'anno MCXXVI. molte castella, e case, e terre, ch'ella aveva in questa Marca di Toscana, intorno all' Elsa la maggior parte, ove sono particolarmend te nominati Linari, Pogna, Santa Maria Novella, Aquilone, che oggi si dice Aguglione (1), Torri, Cinciano, San Filippo.

(1) Patria del famoso Baldo, di cui

mula da esso, perciocchè, non informato, non volle prender impegno alcuno. Ciò il Tronci ricava da S. Bernardo de Consideratione ad Fugenium. Il Sig. Gio. Baldovinetti, che tal notizia mi addita, stima, che la causa del nostro Vescovo fosse un'accusa di Simonia datagli da alcuni de' capi del Clero Fiorentino, deducendolo dalla Bollo d'assoluzione di ciò di Pasquale II. data in Laterano V. Nou. Martii, diretta al Clero e Popolo Fiorentino, che si legge nell' Ughelti, ove son mentovati gli accusatori, e ripresi.

Catignano, e nella corte di San Bracanzio quattro Residenze, come le chiama, ed in altri luoghi vicini, e da altri ancora; fra' quali mi piace notare, che essendosi per innanzi molti anni, e di lungo, piatito alcune giurisdizioni, e beni del Castello di Vico (1) di Mugello fra il Vescovado, e la nobilissima ed antichissima famiglia dei Fili Guineldi (2), i capi di essa, deposta ogni gara, e mossi, come si crede, dalla reverenza e bontà di lui, donaroro liberamente al Vescovo ogni ragione, che avessero, o pretendessero in detto Castello, e luoghi, de' quali si contendeva, e furono seguitati da un'altra famiglia, che ci dovea essere a parte, detti i nobili de' Golfi, e così ebbe fine amorevolmente la contesa durata gran tempo, e ciò fu l'anno

(1) Cost il Borghini ce ne dà l'etimologia da Vicus, che oggi si appella Vicalia

Vicchio.

ho io riportato a suo luogo un Sigillo, avente un Aquilone per arme, e del quale parla Dante nel Parad. al XVI. In una Scrittura nell' Archivio del Monastero di Cestello è domandato Baldus de Aguilone: luogo è questo nel Piviere di S. Piero in Bossolo in Valdipesa. V. dei Sigilli il Tomo XVII. Sigillo VII.

<sup>(2)</sup> Altrimenti appellati Fighineldi.

oris

4211

019

BI

61

net

che

COL

ch'

fer

U

m

sp

38

MCXXVIII. Ed i Marchesi, che ci furono in questi tempi (lasciando per ora gli Imperadori, che erano larghissimi in questo) Inghilberto, Currado, Ilderigo, concessero grandi e magnifici privilegi, fra' quali parrà nuova a nostri tempi la donazione del Marchese Currado, che fu specialmente della sua Alberghería nel Vescovado Fiorentino, che tanto vale quel, che ei dice in Terra Sancti Joannis, e particolarmente in queste tre Pievi, di San Piero in Bossolo, Santo Stefano de Campo Pauli, la quale oggi credo si chiami Campoli, ed in Santa Cecilia a Decimo.

E per ritoccare in breve quel, che s'è altrove largamente ragionato, per chi non intendesse questa voce, era Albergheria l'alloggio che si dava a' Marchesi, ed alle Podestà e simili uffiziali, quando andavano riveggendo le loro Judiciarie, che con questo nome le chiamavano allora, ed importava il paese, al quale erano deputati a render ragione, voce, che si conservà gran tempo in Sardigna, cioè fino a tanto che i Pisani vi ebbono signoria, che la divisero in tre Judiciarie, dette nell' Idioma nostro Giudicati, di Luogodoro, d'Alborea, e di Gallura, come noi diciamo oggi Vicariato, e Capitanato, e Podesteria i luoghi, secondo che vi si manda o Vicario, o Capitano, o Podestà. E simile si davo ancora a' Vescovi, quando andavano visitando le lor Diocesi.

Ma questo, che fu nella sua prima origine comunissima cortesia di onorare eziandio uno strano, non che il tuo maggiore, che ti venga a casa, e venga per tuo profitto e servizio, si ridusse appoco appeco in obbligo; ma pur così era o giusto, o ragionevole almeno, perche si poteva dire mercede, ed un cotal ristoro in parte, se non pagamento, della fatica, che si pigliavano a' comodi de' popoli. Ma come agevolmente corrompe l'avarizia i buoni costumi, era scorso l'abuso a tale, ch' egli era divenuto un tributo e tassa ferma; e volevano questi tali Marchesi ed Usficiali, eziandio che si stessero agiatamente a casa, l'equivalente, che si sarebbe speso albergandogli, in danari contanti, come se fosse un censo e necessario obbligo: ed alcuni Vescovi là in Ispagna, imitando in ciò le Potestà secolari, a' quali essi doveano esser regola del ben fare, si conosce, che avean preso anch' eglino questo mal uso; poiche in un Concilio fatto in Toledo, su come cosa indegna di veri Pastori, e tutta mercenaria tolta via, non parendo punto conforme alla gravità Ecclesiastica, che chi non visitava, chiedesse la mercede della non durata fatica: il che fu così prontamente da tutte le altre Chiese ricevuto ed approvato, che si vede per regola comune nel Decreto rapportato. Questa cortesia adunque fece il Marchese alla bontà del Vescovo Gottifredo, del

quale poco altro, che da contar sia, ci è fino a questo tempo venuto alle mani.

me

qui

0.

fit

me

no

10

97 I

dil

no

bi

ti

5

J

C

Dopo Gottifredo, o all'uso nostro parlando, Giuffredo, pare che succedesse Azzo, che si potrebbe chiamare Secondo, se il medesimo è questo nome con quello di sopra, e che talvolta pareva che in alcuni contratti si leggesse Atto, ma per la forma antichissima di quella lettera, non ci era intera la chiarezza, se volesse dire Atto, o pur A120 (1). Ma costui dopo cento anni o più, nelle scritture chiaramente Azzo si legge, e lo confermerebbe assai bene il comune uso di quell'età, nella quale su frequente il nome di Azzo, se quell'altro ancora alcuna volta non si trovasse, come è quell'Atto in questo medesimo tempo Vescovo di Pistoja, e nominato di sopra, e che per santità di vita appresso di loro ha ottenuto titolo di Beato, onde non ci possiamo interamente assicurare, se fosse un

<sup>(1)</sup> Atto ed Attone, ed Azzo ed Azzone ancora hanno le scritture; delle quali una ci narra, che andando Eugenio III. Sommo Pontesice a S. Gimignano, lo che su nel 1148. che vi consagrò la Collegiata, vi era seco questo nostro Vescovo, del quale si parla ancor ne Sigilli Tom. XIV.

medesimo nome, o pur due. Ma comunque si sia, dopo Giuffredi il primo nome, che ci si scuopra è questo, e le scritture di lui ci sono dall'anno MCXXXXVIII. e xxxxviii. e per l'ordinario si potrebbe credere, che egli entrasse al Vescovado l'anno MCXXXXIII. (1) quando mancò Giuffredo: ma di vero ne contratti, non però molti, di questi cinque anni di mezzo, non si vede nome di Vescovo, che spesso in que' sommari bastò segnare al Notajo » rinunziò, o donò al Vescovo « o » il » Vescovo allogò, e diede « che si può dire il medesimo di nonnulla, poiche non vi è il suo nome; se non che pure scuopre, che Vescovo v'era, così parlando, e non vacava la Chiesa. Ma tuttavia è stato bene avvertirne, almanco per non dimenticare di stare attento, se forse alcun altro vi fosse stato in mezzo, quando nuove scritture si potessero scoprire, e nuove memorie.

Dopo costui troviamo nel Vescovado Ambrosio de' Monaci di S. Giovan Gualberti, persona molto venerabile, e che fu dopo lui il decimo Abate di Valiombrosa, che è il general capo di quell'Ordine. Que-

<sup>(1)</sup> Secondo il computo del Migliore par, che vivesse ben undici anni: l'U-ghelli lo suppone morto presso al 1155.

:51

1

0

1

I

sti, secondo le scritture di quella Religione, fu assunto al Vescovado l'anno MCLIII. (1), e durò fino al MCLVIII. in molto amore e reverenza della Città. Nel libro de' Visdomini, o vogliam dire nel Bullettone, si veggono contratti di lui del MCLV. quando fu donato al Vescovado il Castello di Monteacuto, o pur veramente una parte, perchè certo è, che e' ne possedeva quel che e' si fusse, molti anni innanzi. E spesso di queste Castella e tenute avveniva, che dove più d'uno avea parte, alcun di loro ne donava, o contrattava la sua, ed un altro no, o non in quel medesimo tempo. Il che si avverta, acciò se nel ricercare queste memorie occorresse talvolta alcuna varietà ne' tempi, non ci restasse dentro confuso il lettore, o dubitasse della verità delle scritture. Trovasene ancora dell'anno MCLVI., ma come si è più volte detto, e

<sup>(1)</sup> Il Cerracchini non conviene nelliano, per aver, dic'egli, letta una bolla d'Anastasio IV. dell'anno 1154. in cui è fatta menzione di Attone vivente, presso le Monache di S. Pier Maggiore, alle quali, fra l'altre cose, è confermata la Chiesa di S. Felice a Ema. Il perchè viene a ristrignersi di sotto il tempo dei cinque anni, se si vuole, che Ambrogio passasse all'eternità il di 26. di Maggio del 1158.

bisogna in tutto tenere a mente, non si potrà sempre, che sicuro sia, con la sola autorità di questo libro fermare, ed accertare appunto gli anni de' nostri Vescovi, perchè di questo Ambrosio da' contratti non arestio che due anni, e pur furono cinque, e le scritture della sua Religione sono in questo caso sicurissime, avvegnachè per la successione de' loro Abbati generali, clonde depende tutto il governo loro, ed i loro ordini di mano in mano, non possono agevolmente scambiare i tempi; ed egili, ancorchè Vescovo, ritenne con loro molt o buona grazia, mentre visse quel Generalato.

Segu e dopo costui senza dubbio immediatam ente l'anno MCLVIII. Giulio; ma
ci nasce uno scrupolo di non piccola importanza, se questi fu un solo, che vivesse nel Vescovado da XXIII. anni, ma intorno al MCLXI. un altro, come che la cosa
si andasse, o donde venisse, sottentrasse
per alcu n tempo nel luogo suo, nel quale
pei ritor nasse Giulio (1), oppure, se fu-

<sup>(1),</sup> Conciliano questo lungo governo d'un Giulio solo i nostri Scrittori coll' intrusion e per modo violento, e forse con male arti d'un certo Zanobi fino all' anno 1172. Nel 1163. per altro si trova testimonio Giulio (nominato Vescovo Fiorentino) Barghini Disc. Vol. IV. 22

rono due i Giulj, tra i quali ordinariamente tramezzasse un Zanobi, pei chè non trovandosi in quell'anno dell'uno e dell'altro scritture, nè via da poter distinguere i tempi, siamo ad uno di questi due partiti forzati; e se ci gettiamo al primo, che ciò fosse vivendo Giulio, è qua si forza, che sosse per alcuna fazione e violenza intraso, e non legittimo Pastore. E pur potette anch' essere che morendo l'anno MCLXI. questo Giulio, gli venisse ordinariame nte dietro Zanobi; dopo il quale succe lesse un altro Giulio, che si dovesse dire il Secondo; nel modo appunto che dopo il Vescovo Giovanni da Velletro, del quale si parlerà al suo luogo, ne venne A rdingo, e dietro a lui si abbattè per caso la succedere Giovanni Secondo de' Mangiardori, e come ancora alcuni anni dopo Fi ancesco da Cingulo fu innanzi a Frate Angiolo degli Acciajuoli, e Francesco da Todi al dirietro: onde parrà forse ad alcur 10, che senza proposito si metta or questo dubbio in cosa, che si mostra di sua natura piana ed agevole; e pur forte e ragi onevol cagione mi fa così dubitare, e non perche nelle scritture che ci sono, se ne ve ggano

50

TI

ch

q

PI

V

5

m

it.(

qu

ph

in istrumento di vendita, che Bonizio Rettore di Sant' Andrea di Firenze fa d'un pezzo di terra a Ugo Prete dell'an tica Chiesetta di Santa Maria Novella.

d' un Vescovo Giulio, dal MCLVIII. a tutto il MCLXI. e del medesimo MCLXI. un Solo del Vescovo Zanobi, e poi ripigliando dall' anno MCLXXIV. al MCLXXXI. altri assai contratti d'un Vescovo Giulio, perchè in quel libro sono tanti, e così spessi gli errori, e gli scambiamenti ne'numeri de' tempi, che senza tema di doverne essere ripigliato, crederei potere affermare, che ne fosse al sicuro corso uno negli anni di quel Zanobi, come io ho creduto, e credo ancora di alcuni altri più d'una volta, ma (s'io ho a confessare il vero) mi fa temere, che sia finalmente altro, che errore di penna, la mala qualità di que' tempi, e di quell'anno specialmente, pieno di tumulti e di cacciate, e di nuove e non legittime creazioni, che i nostri Canoni soglion chiamare intrusioni di Vescovi, ovunque si stendeva la forza di Barbarossa, cosa, che alla nostra Toscana particolarmente toccava.

Or se costui non fosse entrato per la porta, ma avesse per via così indiretta occupata la sedia Fiorentina, sarebbe questa la prima ed ultima Scisma (se però merita questo nome) che fusse mai nella Chiesa nostra avvenuta. Perchè sebbene alcuna volta, che è cosa umana, ebbe qualche disparere il Clero nell'elezioni dei Vescovi, e ne su più d'un nominato, non si venue però mai all'effetto di crearne più d'uno, o che l'uno cacciasse l'altro,

o si dividesse il popolo in parti, come suole in queste Scisme seguire, e di alcu-

ne altre Chiese si legge.

Ma che questo potesse avvenire, mi fa forte dubitare, non solo, come io dicea, la qualità di que' tempi, e le molte fortune e travagli, che ebbe allora la Chiesa Cattolica da Barbarossa generalmente per tutto, ma specialmente più che in altro luogo in Toscana, dove l'Antipapa Vittore, da lui mantenuto e diseso, si fermò, e potette assai e col favore del sopraddetto Imperadore, e d'un Rinaldo Arcivescovo di Colonia suo luogotenente (che non avea forse meno di quel, che si disse da Monte Albano, che d'uom di Chiesa) per mezzo del quale, armata mano, scacciò, e persegui acerbamente tutt'i Vescovi, ed altri religiosi, che non tennero dalla sua; ma molto più ancora aleuni indizi, e riscontri particulari. E questo fra gli altri, che si può dir certezza, che nel terzo delle Decretali al titolo delle donazioni si legge, dove Papa Innocenzio Terzo scrive al Vescovo nostro » Che avendo alcuni nobili » Fiorentini ritenuto in casa, nel tempo » della Scisma, il Vescovo di Fiorenza, e » che il medesimo Vescovo quietata poi la » furia di quella tempesta, avesse conce-» duto in feudo a'sopraddetti nobili, d'or-» dine di Papa Alessandro, allora legitti-» mo Pontefice, quattro moggiate di ter-» ra « e quel che segue; ove si vede ma-

n

("

n

(1)

nifestamente, che in quella persecuzione, che sotto Alessandro III. tanto afflisse la Cattolica Chiesa, il proprio nostro Pastore s' ebbe prima a fuggire, e poi stare alcun tempo celato, mentre che un altro occupava per via di forza il suo luogo. E ch' egli avvenisse in tal tempo, non si può punto dubitare, perchè questo terribile scisma, che fu il principio de'nomi di quelle crudelissime, e dannosissime parti Guelfe, e Ghibelline, che lungo tempo travagliarono, e finalmente disertarono l'Italia, cominciò nel MCLVIIII. e durò molti anni; ma nella Toscana nostra fu nel suo principio acerbissimo, e specialmente regnando, o più presto tiranneggiando il sopraddetto Vittore Quarto, che visse fino al principio dell'anno MCLXIV. sicchè l'anno MCLXI. nel quale si veggono i già detti contratti di Giulio, e di Zanobi, venne a riscontrare appunto nel colmo di que' travagli. Il che, se non altro, assai conferma, che in quest'anno fu forza al vero Pontefice, per la troppo fiera persecuzione contro alla persona sua, e de' Cattolici aderenti suoi, la maggior parte dalle lor sedie violentemente cacciati, e con molti disagi e pericoli, ritirarsi in Francia alla protezione di quel Re, confortandosi assai, perchè in un frequentissimo Concilio, dove erano tutte le vicine provincie convenute, era stata la causa sua approvata per buona, ed egli per legittimo e vero Pastore accettato, e

DU

510

ci s

pe

de

(

2d 7a

G

Vittore per eretico e scismatico con tutt'i suoi seguaci e fautori dannato. Ma se per questa via passò la bisogna allora, non so come veramente si potesse questa chiamare scisma, o almeno scisma della Chiesa nostra, non procedendo dalla propria discordia de nostri, o per lor colpa, o motivo; ed essendo particella della comune pestilenza, e non propria malizia di questa greggia, e finalmente più degna di nome di forza altrui, che di propria parte, e sedizione; onde non ne seguita perciò, che questa nostra Chiesa non si possa e debba chiamare sposa pura ed immaculata, poichè quanto è in se non si trova mai corrotta da cotali adulteri spirituali, quali sono veramente per la Chiesa questi scismatici. Ma chi amerà meglio di credere, che non ei fusse mai se non un Pastore per volta, ha spedita e piana la via di accomodare tutto nella maniera, che si è di sopra divisata, de'due Giuli, con quel Zanobi in mezzo, e se il rispetto comune delle tante e così gran rivolte, che intorno a questi anni accaddero, ed il sospetto particulare da quella Decretale nato, col vedere insieme in un medesimo tempo Contratti di due Vescovi, non n'avesse dato giustissima e quasi necessaria cagione di dubitare, si poteva veramente questo scrupolo dissimulare. Ma chi volesse più presto, che nel numero di quegli anni fusse pur corso errore ( cosa, che io posso

veramente dire essere in quel libro mille volte avvenuta) poichè di lui non si trova mai memoria altrove fuor di quell'una, penserà egli dove sia il vero luogo di questo Zanobi, ed intanto tutto quello, che, con l'autorità d'Innocenzio Terzo, della persecuzione del nostro Vescovo in questi tempi si è detto, rimane certo e sicuro, e non si doveva lasciare.

Ma quanto alle particulari azioni del Vescovo Giulio, o de' Giuli, se furon due, come già ho detto, dal McLVIII. al MCLXII. ci sono contratti di allogazioni, e di liveli, e feudi ordinari, ed alcune donazioni di qualche momento; fra le quali si può agevolmente annoverare l'anno McLVIII. una pezza delle terre, e selve di Bivigliano, delle quali altra partita ne fu donata da altri, molti anni dopo. E nel principio del LXI. la terza parte del Castello di Pagliericcio, con patto di certa protezione, e difesa de' Donatori; del qual costume, per essere notabile, e pieno di molte sequele, si ragionerà più largo con miglior presa altrove.

Ma più grandi appariscono i fatti dal MCLXXIIII. in qua, ovvero d'autorità maggiore, quando essendo già cominciata a calare assai, ed in gran parte doma l'alterezza di Barbarossa, e perciò inviliti, e snervati i suoi partigiani, potette respirar la Cattolica Chiesa, e ripigliare l'antica libertà sua; nè solamente nello spirituale, ma nel temporale ancora, spiegare le braccia, ed alquanto de' suoi lunghi e gravi danni rifarsi. Perchè in quell'anno comperò una parte del Castello di Petriuolo nella Val di Pesa co' beni e coloni, che su vi crano insieme: e pochi anni appresso alcuni si costituiscono per suoi fedeli, e di più per masnadieri, che non è altro, che obbligarsi alla corporal difesa eziandio con armata mano, che gli mostra d'alquanta miglior condizione, che di semplici vassalli.

50 13

73.

call

10

110

tal

107

Si I

1110

ne

100

I'd.

(1)

1

31

n

81

Ma del Vescovo Zanobi non saprei che dirmi, non ci essendo altra memoria di lui, che una semplice concessione d'un feudo, o livello. E qui mi pare vedere, facendo giudizio dalla voglia mia del desiderio altrui, che a molti sarebbe caro di sapere di qual famiglia fussero questi gentiluomini d'animo così forte e religioso, che si mettessero à ritenere con tanto pericoloso rischio, e di tanta autorità e potere, che contro a tanta potenza venisse fatto loro di difendere il Vescovo allora, che veramente tornerebbe oggi a non piccola gloria di quella casa; ma per lo poco lume, che ce ne danno le parole di quel Decreto, troppo generali, e troppo spogliate d' ogni sorte di contrassegno, ancorche molt'io n'abbia ricercato, e rivolti tutti questi libri del Vescovado, disaminando ad uno ad uno quegli, che hanno o abbiano avuto mai feudi da lui, non ho mai saputo trovarne indizio, che abbia in

se tanto di verisimile, non che di certezza, che uom vi si possa lievemente appiccare; ed altrove, per la molta negligenza, così nel pubblico, come nel privato, de' nostri antichi in notare così fatte memorie, non se n'è trovato per me vestigio alcuno, tantochè io n'ho oramai perduta la speranza. Perchè, sebben molte famiglie nobili vi si vede, che n'ebbono, e di queste si riconoscono i luoghi, non perciò si sanno i tempi, nè le cagioni, onde ci possiamo più ad una, che a un' altra gittare; oltrechè spesso nomi ci sono, che non si riconoscono, per avere, com'era uso comune allora, solamente aggiunto il nome del padre. Ma per chi si contentasse del generale, le famiglie nobili e principali di que'tempi, sono da Messer Cacciaguida in Dante contate. E se altre ce ne fussero state allora, si potrebbe al sicuro ad una di quelle applicare questo fatto. Ma e'ce ne furono dell'altre, ed egli nol tacque, dicendo chiaramente: (1)

> Con queste genti, e con altre con esse Vidi io Fiorenza, ec.

Visse il detto Cavaliere fino all'anno MCXLVIII. che è ( come si vede ) vicinissimo a questi tempi, onde non ci doviamo

<sup>(1)</sup> Parad. XVI.

in queste sole fermare, e molto meno possiamo. Se la parola Nobile fusse presa dal Pontefice in un proprio e più stretto significato, come talvolta in certi propositi si pigliava allora, questo era una spezie di particulare signoria, come è quella di Marchese, di Conte, e d'altri tali, e peravventura assai simile a quelli, che in certi luoghi ( come ha ogni paese le sue preprietà ) si chiaman Valvassori, o Baroni. e da noi e da altri, Cattani; ma erano di men dignità questi, che i Conti, sebbene anch' egli aveano Castella, e tenute, e vassalli: del quale uso, o per meglio dire, proprietà del nome, è rimaso ancora quasi un poco di ombra in quel Nobile di Contado. E così veniva ad essere questo titolo proprio di special grado di signoria in quel caso, e non comun significato di grandezza, e gentilezza, e per dire così, di generale onorevolezza di ciascheduno: e di questi anche assai ce ne avea, che non sono in Dante; e senza dubbio erano in molto stato e grandezza, da sapere, e poter questo, ed ogni altra gran cosa fare; e perciò, perchè pure un de'nostri fu, è assai sicuro credere di tutti, ma molto pericoloso sarebbe affermare di alcuno.

Ma tornando all'ordine de' nostri Vescovi, ci ristorerà alquanto dalla lunghezza del passato Giulio la brevità di Bernardo suo successore, perchè di lui poche cose, e di A

116

P

10

in:

poco momento si trovano (1) e le prime memorie del MCLXXXIII. l'ultime del MCLXXXIII. l'ultime del MCLXXXV. e pur potette vivere alcun anno più nel Vescovado, del quale non ci sieno scritture, o sieno smarrite; poichè di Pietro Secondo, che gli venne dietro, si trovano i primi contratti intorno al MCLXXXX. al quale omai ne verremo, dacchè di Bernardo nou ci è altro che ragionare.

Ma nè molto anche ci saria che dire di questo Pietro, (2) se non si fusse che

(2) Certo memorabile è, che nel 1190, egli spedi Messer Gualterotto Gualterotti Canonico Fiorentino a Messer Donato de' Corbizzi pur Fiorentino allora Patriarca di Gerusalemme, pregandolo a concedergli la Reliquia, che s'accenna, di San Filippo Apostolo; se non che giunto in Gerusalemme il Canonico, trovò, di pochi giorni esser passato all'altra vita il

<sup>(1)</sup> Di lui può dirsi, che fu Priore della Basilica di S. Lorenzo, e tale ce lo dà nel 1174 una scrittura nella mia Dissertazione del Piè della Porta. E che e' fusse Proposto Fiorentino, lo abbiamo in altri documenti. Nel 1184. fissò i confini tra le Parrocchie di Santa Trinita, e di Santa Maria Ughi i cui Rettori erano per quelli in discordia. A lui scrive lettere Urbano III. De conjugio leprosorum, e d'altro. (v. le Decret.)

GH

11.1

1

int led

1.

1,(

50

81

1

ĩ

al suo tempo (come recita accuratamente il nostro Villani) venne in Fiorenza la Reliquia del Braccio di San Filippo Apostolo, che ancor nel Reliquiario del Duomo di San Giovanni con molto onore e riverenza si serba, il che ad altro proposito fu anche di sopra tocco; vedesi al sicuro, ch'egli visse xiv. o xv. anni nel Vescovado, che dal MCLXXXXVIII. (1) fino al MCCV. ci sono contratti di lui pur assai, ma non di gran momento, essendo per lo più anzi faccende temporali, e di buon padre di famiglia, che proprie dell'uffizio Episcopale, come allogazioni, fitti, confes-

Patriarca; per la qual cosa in sua vece a quel Clero avendo spiegato il Breve, la Reliquia gli fu conceduta. Ciò raccontano varj Istorici, fra' quali Simone della Tosa negli Annali.

(1) Nella Badia Fiorentina è scrittura in cartapecora, in cui sotto l'anno 1198. 14. Kal. Januar. Indict. 1. Bernardus Diaconus Canonicus S. Pisanæ Ecclesiæ etc. delegatus a Summo Pontifice pro causa, quae vertebatur inter D. Petrum Episcopum Florentinum, et populum Sancti Martini ex una, et Matthaeum Abbatem Sanctae Mariae de Florentia ex altera, ordina, che Prete Gerardo Sindaco del Vescovo restituisca i paramenti e vasi sacri, che avea della stessa Chiesa di S. Martino.

sioni di pagamenti, ed altri tali negozi famigliari. Veggonsi tra queste, molte di quell'accomandigie, che faceano alcuni delle lor case, e talora eziandio delle persone al Vescovado, della quale usanza si è un certochè accennato poco fa nel Vescovo Giulio, toccando della donazione fattagli del Castel di Pagliericcio, e di que'che si feciono suoi masnadieri.

Ma or, che de' fatti particulari di costui non ci ha troppo che dire, apriamo alquanto più largamente questa materia tutta, e'l modo e le cagioni, perchè trovandosene per queste scritture spessissima menzione, in chi non fusse del fatto bene informato, potrebbe talvolta generare non piccola confusione, veggendo uomini di nobilissime famiglie confessare certo vassallaggio ed omaggio dovuto da loro al Vescovo, e chiamarsi fedeli, e riconoscere da lui que' beni, che la fama comune, e ( che più rilieva) le nostre Istorie hanno per liberissimi loro, e di propria e lunghissima, o vogliam dire originaria possessione, come sarebbe a dire di Mainardo Pagani da Susinana, d'Ubaldino della Pila e de' Buondelmonti dello stesso Castello di Monte Buoni, ed altri tali non pochi di numero, e per le loro qualità da molto. Però vegniamo ad aprire da capo l'origine, donde fu allora quest' uso introdotto; dicendo in prima, che i beni della Chiesa, come io credo essere a tutti notissi-

Illi

U

W;

U

Pi:

sto

THE

lar

Co

ma

8

100

01

1

0

0

r

d

2

Re

mo, sono generalmente di due ragioni, o che fia meglio a dire per due vie si veggono ordinariamente in lei venuti; perchè la prima e principale (che di questa fa per ora di bisogno trattare al proposito nostro ) fu da persone pie e religiose donata (cosa, che e spesso, e largamente avvenue) poiche la prima volta sotto il grau Costantino potette il popolo Cristiano liberamente, e senza rispetto e timore alcuno esercitare la nuova Religione, e allora palesare l'interiore divozione, e desiderio del culto divino con ogni estrinseca dimostrazione, perciò nell'istituire e fondare nuove Chiese, e nei loro ornamenti e nell'apparato de sacri Altari onorevole, e magnifico apparire negli occhi de' popoli novelli nella Fede, di lungo avvezzi a quella magnifica pompa degli antichi sacrifizi, che talvolta non poco muovono gli animi deboli. E servirono ancora questi beni temporali a sostentamento de Sacerdoti. che continuamente si affaticavano con gran zelo e studio nel governo spirituale ed insegnamento de' popoli, ed a sussidio, e nutrimento ancora de' poveri, che per le mani de Sacerdoti e ministri Ecclesia. stici erano sollecitamente e con gran carità provveduti; onde, come a molto amorevoli dispensatori, erano sì fatti beni dati in custodia per distribuirli santamente. Perchè cominciandosi da esso Costanti-20 Augusto, i conseguenti Imperadori a

E VESCOVI FIORENTINI.

lui e gli altri Re, Principi e Signori di ogni sorte, e le private persone a gara offerivauo di ogni qualità beni: e di questo ne sono piene le Storie, e ce ne restano aucora, e si veggono certissime memorie, ed in questo nostro ragionamento se ne son più d'una volta dati chiarissimi esempi: e per rinnovellare la memoria di alcuni, a questo fine s' indirizzarono que' tanti, e così ricchi e preziosi doni, i quali con sì larga mano il già più volte allegato gran Costantino, che in nobili paramenti e per materia, e per fregiature riguardevoli, e che in Croci e Calici, ed altre vasellamenta di oro e d'argento, di care gemme e' pietre preziose ornati alle sue Chiese offerse. Questo volevano quelle tanto magnifiche e veramente Regie Basiliche, che il medesimo in Laterano, nel Vaticano, ed in su la strada Ostiense edificò e dedicò, a Dio principalmente tutte, ed appresso al Precursore di CRISTO, e a'Principi degli Apostoli, di finissimi marmi, di grandissime colonne, di travi dorate, talmente incrostate, sostenute e coperte, che di grandezza e magnifice iza si lasciaron dietro i già tanto celebratii vecchi Tempj del Campidoglio. E da Costantino poi pi-gliando esempio i seguenti Principi, fab-bricarono Tempj stupendi, ed infino un Re barbaro, ciò fu Lioprando Re de'Longobardi, ne fece un tale in Pavia, e così riccamente l'abbelli, che se ne acquistò il

resont.

· i el

-113

TIAT'S

50 7

ciati

Jere

an

Sa

ba

9

53

9

gi

del

94

nome di Ciel d'oro. A questo medesimo finalmente tendevano le molte donazioni dei terreni, e possessioni, e d'altre sorti entrate per dote delle dette Chiese assegnate, delle quali fin ne' tempi bassi (che tali si possono chiamare, avendo rispetto alla prima pace della Chiesa, que' di San Gregorio, e de' Longobardi) si vede, che n' aveva ancora la Chiesa di San Pietro di Roma assai buone e ricche pezze, e, come le chiamavan, Masse, in Sicilia ed in Francia, che si dicevano, ed erano veramente il patrimonio suo. Nella qual Sicilia ne avea ancora della Chiesa Milanese non poche, delle quali ella si sostentava co'suoi Ministri, e ciò fu buona occasione, che facendo forza il Re Agilulfo di dare a quella Chiesa un Vescovo della setta Arriana con la quale e' sentiva, confortato quel Clero principalmente dal santissimo Gregorio, ardi di opporsegli francamente, poiché non erano tutte le sue entrate in podestà di quel Re, che potesse ridurlo con questo spavento alle voglie sue, o almanco farlo stare per paura cheto; e finalmente non d'altronde, che da queste fonti, escono tante altre fabbriche, e donazioni, e henefizi fatti alle Chiese e Monasteri, parte accennati di sopra, e parte per tutti questi nostri Discorsi sparsi. Ne paja nuovo, o sconvenevole ad alcuno se la religione tutta (come io diceva) spirituale, e che ha principalmente i suoi

tesori in Cielo, tenga ancor conto di questi ornamenti ed apparenze corporali; perchè non sono gli animi de' popoli capaci sempre a un modo, nè tutti in un traito riescono perfetti, e molti per le cose apparenti e visibili vengono a poco a poco in considerazione, e conseguentemente in cognizione delle spirituali ed invisibili. Nè solamente gli animi semplici e idioti, ma muovono ancor talvolta queste cirimonie esteriori l'intelletto de'molto savj e scienziati; e di se stesso confessa S. Agostino, che molto nel principio di sua conversione si sentiva commuovere, ed a gran devozione incitare da' dolci e devoti canti della Chiesa (1) e pur non solo era uomo fatto allora, ma dottissimo, ed avea già tanti libri, e così altamente scritti, che ancor se ne maraviglia il mondo. Scrive San Gregorio Turonense, che dovendosi battezzare Clodoven, che fu il primo Cristiano de'Re Franchi, con molto solenne e magnifica pompa (se tal nome a cost santa opera si conviene) fu allora da San Remigi quell'atto esercitato: e tutto facea quel santo uomo per piegare alquanto con quella devota e religiosa festa i rozzi ani-

<sup>(1)</sup> Merita d'esser letto un Discorso del nostro Francesco Cionacci Dell'Origine del Canto Ecclesiastico, impresso con propria occasione nel 1682, e nel 1684.

Borghini Disc. Vol. 1V. 23

1113

110

(11)

m

01

4.

i

10

100

7

56

mi di così feroce nazione a nuova pietà, e ad una cotale religiosa devozione del culto divino, a lei, che era nata, ed allevata fia l'armi, al tutto insolita, ed aliena. Ma gli esempi ci sarebbono a monti, ed è così questa materia per molte Istorie nota, che basta ricordarla; nè è bisogno, come ferse alcun'altra, con troppa lun-

ghezza o persuaderia, o provarla.

E quanto al sostentamento de' poveri, di che son piene le Storie Cristiane, non vo'restare in su questa occasione di ricordare un antico e santo costume delle Chiese principali e Monasteri, massimamente perchè molte di queste antiche notizie si vanno a poco a poco spegnendo, avvengache mentre ciascuno si crede quel che è a suo tempo, non si dovere mai mutare, onde non se ne possa anche perdere la notizia, e perciò gli pare opera perduta di raccontarlo; le cose intanto si mutano, o mancano, e così vengono per difetto di scrittori a non si sapere: però ritegnamo, e per poco, si può dire, ritorniamo in vita questa memoria, riservata solo in alcune poche, e per lo più private scritture ( le quali è anche pericolo, che in breve non vadan via ) e questo è, che tutte aveano accauto una casa, che serviva per albergo, e trattenimento dei forestieri, o vogliam dire, come ancor gli chiamavano con voce latina ospiti, che osti ancora dissero i primi Romani, onde pigliarono poi queste case appresso di noi il nome d'Ospitali, e taluni d'Ostali, come quell' ancora dell' Alpi fra Bologna e Fiorenza appartenente alla Badía di Settimo, detto l'Ostale, ove i poveri, e massimamente i domestici della Fede, con molte carezze ed umanità raccettavano. Ma sopra tutti era questa carità propria de' Vescovi, i quali hanno fra primi ricordi dall' Apostolo l'ospitalità messa ancora prima fra le principali opere di pietà da notro Signore. Da questo fonte di Cristiana pietà nacque l'antichissimo uso di quelle lettere di raccomandazione, che per proprio nome si diceano Formate, fatte con certe note e contrassegui, ch'io non saprei con poche parole qui ora divisare, ed essendosene perduto l'uso e'l bisogno non è anche molto necessario, ma assai diligentemente si dichiarano nel Concilio d'Aquisgrana donde fu poi tutto nel Decreto di Graziano traportato, e quivi lo potrà sempre vedere chi n'arà voglia. Erano queste peravventura, quanto all'effetto dico ed al fine, non nella forma e nel modo, che non so qual si fosse, cosa simile a que' simboli. e tessere dagli antichi dette ospitali, delle quali si servivano, andando attorno a riconoscere l'amicizie de' forestieri d'altri paesi, che e' non potevano di vista conoscere. Così andando, come spesso incontra, in lunghi e lontani viaggi i nostri Cristiani, pigliavano dal loro Vescovo una di queste formate, che altri, che i Vescovi, non le poteva fare tali, ma hene semplici raccomandazioni; il che mostra, che fra queste e quelle avesse non piccola differenza, e per esse erano da' Vescovi de' luoghi, dove arrivavano, subito per fratelli riconosciuti, e con ogni umanità, ed episcopal carità ricevuti e vezzeggiati; cosa, che seguiva con gran piacere de' nostri, e con ottimo odore ne' Gentili; e come generalmente piacciono le cortesie, con singulare soddisfazione d'ogni sorte gente. E non mi è nascosto, che elle servivano anche in parte all'effetto, che fanno a' nostri tempi quelle, che si chiamano Dimissorie, ciò era, che i Vescovi con questo testimonio, e beneplacito de' proprj e legittimi Pastori, potesson ritenere al servizio delle lor Chiese queste tali. E forse a questo fine, e non per altro la prese Graziano, e forse anche furono in parte per fuggire gl' inganni dei falsi fratelli, che a studio per ispiare i fatti nostri si vi mescolavano, ed a buon' otta (come testimonia il Vaso dell' elezione) copreado sotto pelle d'agnelli lupi rapaci, s'ingegnarono di guastare il gregge di Cristo. Ma pure ne' tempi, quando erano più rari i Cristiani, mostra, che questa ospitalità susse cagione dell'origine, e per gran tempo principale uso di esse, come che esse potessero anche in parte servire a quello: e mi piace per prova arrecarne un fatto molto notabile, e molto per noi favorevo-

E VESCOVI FIORENTINI. le, di Giuliano Imperadore, che su detto Apostata. Costui, come è noto, esercitò contro a noi una coperta e maliziosa persecuzione, e forse sapra ogni altra pestifera e dannosa, perchè, non col ferro e con la forza generalmente (benchè anche talvolta non si seppe da questa astenere) ma per via di premi, allettando con vergogne, e dispetti sbigottendo, e con varie e simulate arti ingannando i Cristiani, s'ingegnò a suo potere di spegnere il Cristianesimo: e dall'altra parte favoreggiando in tutte le cose, e magnificando e beneficando i Gentili, tirar tutti alla sua intenzione, che era di rimetter su il Paganesimo, già quasi spento. E perchè non poteva negare ne' nostri le veramente sante opere loro, le quali, quando si viene al giudizio intrinseco della coscienza, sono anche lodate da chi per se non le vuole, in una notabil lettera, ch'egli scrive ad Arsabo principal Pontefice della Galazia, e Sacerdote della gran Madre degl' Iddei Cible, si duole acerbamente, che i suoi Pagani non si sappiano governare, nè attrarre gli animi de' popoli con le buone opere alla loro religione, come i Cristiani (i quali per dispetto chiama Galilei ) sapevan fare, e che si lascino tanto vincere da loro nel ben fare; e si sforza, quanto e'sa e può, di mettergli in sul filo de' nostri, i quali a suo mal grado viene sorzato a lodare, e quantunque mortale nemico, rendere

1

\$1

(

(1

di

n

ti

sincera testimonianza dal vero. Ma e'noi fa tanto a un pezzo in quella lettera con le parole, come che molto sia, quanto ei lo fece, non se ne avvedendo, col fatto. mentre introduce molti e molti de'riti, e delle più esemplari usanze Cristiane, nei Tempj, e nella vita de'suoi Gentili: fra le quali, che fa a questo proposito, si nota, che egli chbe precipuamente invidia ( io porrò qui le proprie parole dell' autore) e si struggeva di mettere in uso dei suoi quelle note delle lettere Episcopali, con le quali scrivendo l'uno all'altro sogliono raccomandare i lor peregrini, significando, donde e' vengono e dove vanno, perchè sieno de' loro bisogni ajutati, e col testimonio di quel contrasseguo, per tulto come noti e domestici ricevuti, c trattati. Ma perchè e' sapeva troppo bene, quanto poca fosse la carità de suoi, c questi buon modi lontani da loro, onde non sarebbe riuscito, mise mano al suo, e gli assegnò per la provincia di Galazia trentamila modi di grano l'anno (qual che si fosse questa misura) e IX. mila sestari di vino da distribuirsi la quinta parte a quelli, che servivano a' Tempi, ed il resto da spendersi nel raccettare, e ben trattare i lor viandanti. E grida a cielo della poca cura de' Gentili inverso i lor poveri, quando si vedea i Cristiani soccorrere tanto prontamente i suoi, e stendere ancora la umanità e carità loro fino a'Giudei e Gentili, che crano in bisogno. Or tutto questo m'è giovato raccontar qui, non perchè solamente si vegga, come questa ospitalità fosse in uso; ma quanto ancora stimata, e quanto buon nome ella desse in que' tempi ai nostri. E di questo antichissimo costume sia fin qui detto abbastanza.

Veggonsi ancora accanto a certi antichi Monasterj, (1) massimamente fuor
delle Città, conservati alcuni di questi
Spedali. Ma dentro alle Città, essendone
per altra via multiplicati assai, non se ne
veggon più allato alle Chiese. Ma i Monasteri, ritenendo aucor degli antichi instituti, gli han ritirati in casa assegnando a
questo atto un luogo appartato con nome
d'Ospizio, o di Foresteria. E qui fra noi
si trova, che fin l'anno mela. la Chiesa
di S. Pier maggiore aveva il suo (2): quel-

<sup>(1)</sup> Presso al Monastero della Badia. Fiorentina ci dà lo Spedale di S. Niccolò il P. Puccinelli, come fondato pe' pellegrini e poveri infermi circa l'anno 1030. dall' Abate Pietro di quella, che si dichiarò d'aver ciò fatto in suffragio dell'anima sua e d'altri, fra quali per l'anima del Vescovo nostro Lamberto suddetto.

<sup>(2)</sup> Il P. Giuseppe Ricca nella sua Istoria delle Chiese Fiorentine rapporta

.

4

(1)

00

7

della maggior Chiesa, era (per quel che si può congetturare) fra S. Reparata e il Duomo di S. Giovanni, il quale per ordine della Signoria, e con licenza del Vescovo per farvi di nuovo, o pur per allargare la piazza, che vi era, ma piecola, di S. Giovanni, fu levato via l'anno mcclxxxxvi. con ordine, e stanziamento di rifarlo accanto, e fuor della Porta (1), ch' era in capo della via degli Spadari, oggi de'Mar-

per la fondazione di questo Spedale di S. Pier Maggiore una cartapecora del 1065. 5. Kal. Novembris, uscita dall' Archivio del Capitolo Fiorentino, in cui Florentius, qui Barone vocatus, fil. b. m. Dominichi pro remedio animae suae etc. donavit terram positam foras muros Flor. etc. non longe ab Ecclesia S. Petri, quae dicitur Majore, ubi Hospitale aedificatur; onde a quest'anno 1065. ancora può riferirsi l'antica denominazione di S. Pier Maggiore.

(1) Di questa Porta si parla alquanto diffusamente nella Storia degli accrescimenti della Città nostra, che sta per porsi sotto il Torchio: e la situazione del mentovato Spedale è da potersi ravvisare in certe pitture antiche, che si trovano, delle quali alcuna si darà nella accenna-

ta Storia.

telli; e se questo si esegui (che non sempre riesce quel che si disegna) sarebbe questo nuovo Spedale, la Chiesa, che v'è oggi di San Giovannino, e lo confermerebbe il titolo del vecchio, che era San Giovanni, come che talvolta si chiami in quelle Scritture del Battista e talotta del Vangelista. Ma e' pare in alcuni contratti, che l'anno meccuxxvi. fosse questo Spedale nella via del Cocomero, che risponde assai bene a un' altra deliberazione pubblica dell'anno MCCLXXXXVIII. per la quale si ordina, che si faccia fra la Porta di Balla (1), e quella degli Spadari, ed allato alla via de Frensi, o vegliam dir Brigliai, che si faceva allora per Cafaggio, e rispondeva alla Chiesa maggiore; che considerato bene, e misurato ogni cosa, non può esser altra, che quella che eggi si dice del Cocomero, che va dalla Chiesa

<sup>(1)</sup> Qui par che avesse che sare già esso Spedale, imperciocchè nella menzionata mia Istoria viene riportata un' enunciativa d' Instrumento del Capitolo Fiorentino del 1120, per cui Guido Presbyter, atque Custos de Hopistali Ecclesiae, et Canonicae S. Reparatae libellario nomine concedit unam Cascinam cum terra posita foras muros praedictae Civitatis in Burgo de Balla.

maggiore in Cafaggio: che così si chiamava quella pendice, dove è oggi la Chiesa, e piazza di S. Marco, lo Spedale di Lemmo, e' Servi, e Cafaggiuolo gli seguiva allato, e conteneva il grande e pietoso Spedale degl' Innocenti, la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Cestello, gli Angioli, con Orbatello, ed il resto, che gli è d'attorno. Ma nella via del Cocomero di questo Spedale non si rivede oggi vestigio alcuno, o pur segno; e S. Giovannino è mutato in Chiesa, e talvolta ho dubitato se furon due, o un solo, non tanto pel nome di Battista e di Vangelista (che agevolmente potette nell'uno e nell'altro esser intitolato) e come veniva talvolta fatto, or con l'uno, ed or con l'altro nome chiamato; ma per la diversità del sito, se vero è, com'io credo, che nel MCCCLXXVI. fosse quello Spedale nella via del Cocomero; se già non si chiamasse così ancora quella parte, che traversa dal canto de' Pucci alla piazza di S. Lorenzo, ma questo poco importa.

E dacchè siam caduti in questa materia, per non lasciar nulla indietro, aggiugniamo anco, che questi Spedali venuon col tempo ad acquistar propri beni, e far del suo peculio un conto a parte; e nacque per mio avviso questo, che cominciaron a poco a poco i fedeli ad applicare queste lor limosine e lasci e donazioni a certe parti, e dirò così, membri spezialì,

come sarebbe, alla mensa, alla infermeria, a questa ospitalità, e nelle scritture antiche si trovano spesso entrate dedicate a posta a' lumi, o come e' dicono a' luminari delle Chiese. Il primo che diede fra noi a questo nostro principio, si potrebbe peravventura credere il Vescovo Rinieri, il quale l'anno MLXXXVIIII. donò in proprietà a questo chiamato da lui del Duomo, che è, (come io credo avere mille volte replicato) il medesimo, che dire di S. Giovanni, alcune possessioni a Quarto, da tenerle e goderle interamente, finchè vi si mantenesse l'opera di Dio, che son queste le proprie parole sue, e pare che così chiamassono allora, come servizio accettissimo a Dio l'espitalità; e forse fu più antico assai, e non che il fatto non fusse prima, ma l'essersi perdute le scritture e le memorie dinanzi, è cagione che non gli possiamo assegnare più alto principio. Ma quandunque e cominciasse, innanzi a questi particulari acquisti, usciva la spesa del comun corpo della Chiesa, ed il Vescovo co' Canonici per certa rata vi conferivano; il che si mostra assai chiaramente nel già allegato Concilio di Aquisgrana dell'anno DCCCXVI., e fino ad oggi ancora in alcuni di questi Collegi si è mantenuta, come reliquia di così antico e santo costume, di trarre della comun massa, certa porzione pe' poveri della Parrocchia. Il governo di questo Spedale (tornando al nostro) cra alla cura generalmente de' Canonici, che vi deputavano alla cura speciale un Prete sotto nome di Custode, e ne teneva conto a parte, e l'anno Mecav. che fu per la Città nostra così infelice, per la divisione, che nacque dalla morte di Messer Buondelmonte, il Mosca (1) de' Lam-

1.

C

1:

f =

1

d.

120

t 5.

e ][

E le palle dell'oro Fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti.

che s'intende de' Lamberti. Un edito Sigillo di Rinieri, figliuol di Mosca, che si trova presso il Sig. Prior Morelli, spiega

<sup>(1)</sup> Del Mosca Lamberti, dietro al nostro Cristofano Landini, ha preso sbaglio anche alcun forestiero Annotatore moderno di Dante Inf. 28. o con farlo degli Uberti, o credendo i Lamberti, e gli Uberti esser la stessa Famiglia, quando gli uni degli altri non han che fare cosa del mondo. V. l' Indice secondo dell'edizione Cominiana di Dante del 1727. a 95. e v. il Tomo I. di Dante stesso dell'edizione di Lucca 1732. e della ristampa. Questa Famiglia Lamberti, come sanno bene i Fiorentini, faceva per arme tre palle d'oro, cosa, che non è nota ai sorestieri Comentatori del Poeta, che perciò si tacciono qualora lor bisogna spiegare quel luogo del Parad. 16.

berti, un de' principali autori di quel malefizio, vendè alcuni beni al ponte ad Osoli in su l'Ema a questo Spedale (1) che lo mostra in quel tempo in buona prosperità,

e di questo hasti tanto averne detto.

Ma non mi parrà anche fatica di aggingnerci un altr'uso di que' tempi, tornatomi ora a mente per le scritture di questo spedale di San Giovanni (2), d'una sorte di ministri particulari, che per proprio nome chiama Conversi (3), voce rite-

di Dante l'uno e l'altro luogo col nome di Mosca, e colle Palle.

(1) Anche nel 1225. di Marzo Mosca Lamberti concorse con altri alla vendita fatta alla Repubblica Fiorentina del Castello di Trevalle.

<sup>(2)</sup> Una pittura dimostrante dov' era lo Spedale di S. Giovanni, è degna veramente d'essere osservata nel Chiostro di S. Croce. Quasi contiguo si scorge esso Spedale alla Chiesa di S. Reparata, della quale il Migliore tratta a c. 4. e 5. con dire, che a suo tempo ella era rovinata di 400. anni, vale a dire, circa l'anno 1280. Avea esso Spedale secondo la pittura un suo loggiato d'avanti con colonne e statue.

<sup>(3)</sup> Di questi Conversi varie Chiese e Monasterj ancora n'avevano.

nuta ancora in alcune Religioni, ed intende quivi di semplici persone, e come gli chiamavano laici, che per l'amor di Dio spontaneamente si offerivano e dedicavano a quell'umile e caritatevole servizio; onde in alcune Religioni si dicono Oblati: cosa, che ancora si costumava nell'altre Chiese, ma sotto altri nomi; e questo nasceva o da propria devozione, o in particular riconoscimento del benefizio ricevuto, come ancora nell'una e nell'altra maniera nel vecchio Testamento avvenne, dove era no i Leviti tutti della prima, ed alcuni aliri fuor di quel sangue, della seconda, che per propria cagione lo facevano, come di quel gran Samuele sappiamo; e nella nuova Legge ancora di non pochi, fra' quali di sopra narrammo di quel nostro Lorenzo nella Basilica Ambrosiana; e scrive S. Paolino, che un Severo cieco, essendo stati ritrovati da Sant' Ambrosio i corpi de' gloriosi Martiri Gervasio e Protasio, ed avendo col toccamento delle sacre reliquie riavuto il perduto lume, si dedicò al servizio della Basilica, detta anch' ella l'Ambrosiana, dove furon trasferiti allora i santi corpi; ed afferma, che con molta religione, mentre ch' egli scriveva la vita di quel gran Dottore, vi serviva ancora: e di alcuni altri nel medesimo modo, e per simili occasioni racconta S. Gregorio Turonese nella sua Istoria, che di quelli, che per comun zelo della Religione, seuza proprio rispetto

8.71

1

12.

dir

ail

il sanno, è tanto il numero, che è supersluo il parlarne. Ma per i sopraddetti Scrittori e luoghi, assai di leggier si comprende, che secondo la capacità e qualità dell'essere loro si andavano esercitando nei
servizi, e dirò così uffizi, e ministeri bisognevoli di esse Chiese, e se tali erano,
che lo meritassero, o lo potessero, dopo
que primi gradi di Custodi, che Mansionari si dicevano, e di Portinaj, ed altri
tali minori carichi, erano tirati di mano
in mano innanzi a' maggiori, di Lettori,
di Economi, e di Diaconi.

Ma ritornando al primo proposito nostro, questi beni così donati, agglugnendoci ancora quegli, che per diverse occasioni ( delle quali a un altro proposito se ne addurrà una propria della Chiesa nostra) s' acquistavano per via di compera dalle Chiese tutti, siccome al divino ministerio, ed uso dedicati, e come così pietosamente dispensati, erano senz' altri privilegi, o precetti, come gli chiamavano, de' Principi, riguardati da tutti. E dico senza privilegi, non perchè non ve ne fussero molti, e molto a buon'otta, e molto ampli; ma perchè la religione, ed il rispetto del divin nome per se stessa da una parte, e la pietà e devozione de' popoli dall' altra, gli rendevano senza altri ajuti di fuori da ogni offesa ed ingiuria sicurissimi.

Nè fu questo nuova cosa, nè allora trovata da' nostri Sacerdoti, ma d'antichisdio nelle Religioni false e bugiarde, come per testimonio del gran Mosè si vede, che in Egitto si osservava fin sotto il Regno de' l'araoni, onde si può in un certo modo questo consenso comune tenere per vera e nativa legge di natura, non si trovando tanto barbara o bestiale nazione, e dirò così, non sì selvaggia e strana, che non si muova un poco alla memoria del santo nome di Dio, e non senta tanto o quanto la deleczza della religione; e questo per naturale istinto, e seco dal sen materno portato, più che insegnato da uo-

1

23

ro

5.1

THE

1.

d

n

51

13

11

20

12

100

7 5

21 0

21.

mini, o imparato dall' uso.

Questa religiosa disposizione adunque, e questo santo ed amorevol timore di Dio, mantenne lungamente in assai felice e quieto stato la Chiesa, e sotto i buoni Principi (che per l'ordinario fanno anche i popoli simili a loro ) andò di bene in meglio crescendo la reverenza de' popoli verso i Pastori, e la scambievole tenerezza, e sollecitudine de' Pastori verso i popoli, teneva tutta in riposato e tranquillo stato; e quando furono i Principi di buona mente, e che cercavano la salute de' popoli ed il bene universale, non ci era cagione di disputa o d'offesa, perchè essendo i medesimi fini del Regno e del Sacerdozio, le fucultà dell'uno e dell'altro, come anche le voglie e i pensieri, erano unitamente volte al servizio di Dio, ed alla

E VESCOVI FIORENTINI. conservazione de' popoli. Ma poiche quegli Enrici, de quali si è già ragionato, o per istinto proprio, o per altrui instigazione si volsono ad impadronirsi delle sacre facultà, e delle Chiese stesse, e a convertirle in proprio uso e comodo, e dietro a questi, i Federici molto più feroci d'animo, e di potenza caldi, entrarono per la medesima via, si turbò in un tratto la pace universale, e ci furono tanti e tanti travagli, quanti appena si crederebbe; ed ancora la memoria se ne spaventa. Ma la reverenza verso la Chiesa sebbene andò alquanto per l'occasione di queste persecuzioni, massimamente ne' principj, titubando, e forse un poco allentando; e che alcuni rompendo il dovuto rispetto, impararono a valersi dell' occasione delle contese e gare pubbliche per mantello della propria cupidigia e viziose voglie; tuttavia in genere ella ritornò agevolmente e presto nel primiero stato; anzi favorendo Iddio la causa sua, poichè la Chiesa restò al di sopra, veduta i popoli, e considerata la mala ed infelice riuscita di questi persecutori, come finalmente si gran potenza, tante forze, tanta bravura, e per chiudere tutto in una parola, il leone era stato dal debole e mansueto agnello superato e domo; restarono pieni di timore e di maraviglia; onde ne crebbe un mondo la devoaione e la fede verso la Chicsa di Dio. Egli è fama, e già ne dovette per comu-Borghini Disc. Vol. IV.

ne correre molto la voce attorno, poichè alcuni, come cosa veramente avvenuta allora l'hanno ne'loro scritti ricevuta, che nell' atto di quella riconciliazione, che segui a Venezia fra l'Imperadore Barbarossa, e'l Pontesice Alessandro, mentre che l'Imperadore gli era prostrato innanzi o per baciargli, secondo il comune uso de Cristiani, il piede, o per essere da lui di molte e gravi censure ribenedetto, che il Pontefice gli ponesse il piè sopra il collo, pronunziando quel verso del Salmo Super aspidem, et basiliscum etc. Or questo non so se così effettualmente seguisse allora; e nol credo. E di vero non lo dicono anche gli Scrittori di que' tempi, nè forse è verisimile, che quel Pontesice tutto benigno e mansueto, e dove non andasse l'interesse di Dio (che in questa parte fu costantissimo sempre ) pieno d'umanissima cortesia, avesse in quell'atto di ce, fatto una tale dimostrazione. E di qui alcuni, per mostrarsi bene affezionati all'onore Imperiale, ne hanno fatto un romore a cielo, il che peravventura non è così bene considerato, nè ha seco quella ragione, che forse si sono iti immaginando, e col farne tanto sentore, è pericolo, che non si scuoprano per uomini, che non veggano oltre alla scorza di fuore, nè sappiano penetrare l'interiore sustanza, e nervo delle cose. Perchè, posto che questo atto corporalmente non seguisse allora,

E VESCOVI FIORENTINI. chi è sì cieco della mente, che non vegga, ed eziandio, tacendolo ognuno, non senta she la cosa nell'effetto riesce realmente verissima? Nè so io vedere, perchè dia più noja a costoro, o che generalmente più o manco rilievi al fatto, che lo scrivesse poi uno, o un altro Scrittore, o pur lo tenesse, e ne parlasse allora il mondo tutto. Propongansi di grazia costoro innanzi agli occhi della mente, e chiunque altri vuol potere di questo caso ben giudicare, un Imperadore giovane, armato, guerriero, ricco, potente, cinto di tanti valorosi Cavalieri, e legioni di po-polo intorno, e da tanti e tali Signori e Capitani accompagnato, e ci aggiunga, che già aveva molte provincie dome, e molte più Città, e così forti, e ben guernite, vinte e spianate; e che facea, si può finalmente dire, tremare il mondo; e dall'altra parte opponga un Pontefice povero d'avere, e disarmato ( se non se forse di voti e d'orazioni, e cotali altre armi spirituali ) dagl' Italiani abbaudonato, da'suoi Romani cacciato, da gran parte, e la più ambiziosa del Clero perseguitato, e che non avendo più luogo in Italia, dove anche quaudo era, stava la maggior parte fuggiasco e nascosto, e forzato a fuggirsene in Francia, e perdere quasi la speranza di alcun buon successo, come e'lo vedrà, in un subito; e quando più sembrava esser nell'estremo fondo della ruota, con

la sola grazia di Dio risorgere, e riuscire quanto mai si fusse venerabile, e glorioso; e quel così bravo e feroce Imperadore, e come lo dicono gli Scrittori, d'altissimo animo, gittarsegli a' piedi, restituire le cose tolte, confessare l'errore, e chiedere perdono, e così que' tanti bandi, que' Concili da lui fatti, que' Pontefici per suo ordine creati, e per i quali e'volle già pigliar guerra col resto del mondo, ed in somma tutti gli atti preteriti, esser da lui, e per sua propria bocca, come iniqui, ingiusti, scismatici, e falsi, revocati, dannati, ed annullati; e condurre seco per ultima confusione il suo Papa, che prostrato a'piedi del già tanto da lui dispregiato, confessando l'errore e la colpa sua e de' suoi, gli chiegga umilmente mercede. Or chi vedendo tanta varietà, e così insperata, e fuor d'ogni discorso umano, e per dire in una parola, questo miracolo, non griderà essere questa mutazione della destra dell'eccelso Iddio; e che veramente si adempiesse allora il soprallegato verso; esclamando, che alla fine chi è, come quel buon Pontefice, in protezione di Dio, sicuro calca l'aspido, e'l basalisco; e scalpita, e conculca il leone e'l dracone, spezzando a un tratto la serocità dell'uno, e spegnendo il veleno dell'altro?

Questa fine tanto memorabile dopo si lunga e diseguale contesa, porse tanto u

conforto a' buoni, e nel medesimo tempo tanto spavento a' tristi, che (chi non è senza senso affatto, conosce pur qualche volta, ed in certi casi, ch'egli è Dio in cielo, e tien gli occhi sopra i fatti umani) unitamente, sebben con diversa considerazione, concorrevano a celebrare i giudicj divini; nel qual tempo, e caso non solamente è verisimile, ma in un certo modo necessario, che cota' voci si spargessero per tutto ed ognora andassero in volta ne' comuni ragionamenti, nè altra differenza ci sarà dal fatto agli scritti di coloro, che o essere una volta, ed in quell'atto pubblicamente accaduto, o in ogni luogo, e per gran tempo ne' familiari discorsi privatamente seguito.

Da così aperti e così visibili divini giudizi, che assai sovente si sono in favor della Chiesa veduti, e specialmente da questa maravigliosa mutazione nacque quello, che ora andiamo trattando; che non solamente s'astenevano gli uomini di molestare, ed inquietare i beni e le ragioni della Chiesa, ma per fuggire i comuni pesi e travagli, mettevano i propri loro nella protezione di lei, e si costituivano uomini de' Vescovi e d'altri Religiosi in questa nuova maniera, onde mosse questo ragionamento; e la dico nuova, perchè essendo comune ed ordinario costume della Chiesa, oltre a quel dell'allogargli a certo tempo determinato, di concedere

de' suoi propri beni, de' quali parlammo di sopra, a livelli e fitti perpetui, o di linee o di famiglie, con que censi e modi, che convenivano fra loro (il qual uso è ancor frequente, e tanto noto, che non accade spenderci altre parole per dichiararlo) questo fu un altro modo e molto diverso perchè, come io tuttavia dico, non pigliavano costoro i beni originarj delle Chiese, e per ragione de' frutti ne pagavano un tanto l'anno, anzi incorporavano i propri loro, e gli trasferivano nel dominio di esse Chiese, e spontaneamente le riconoscevano, come se fossero state da principio di sua vera possessione, pagandone in segno di quella tale superiorità, e nuovo legame, un censo annuale di non gran cosa, essendo dall'altra parte tenuti i Rettori di quelle Chiese, come proprie possessioni, e lor uomini, a difenderli dalle molestie de' Signori temporali, nel quale atto si può conoscere il buono e discreto reggimento Ecclesiastico di que' tempi, e veramente paterno; perchè se non fosse stato tale, e pieno di umanità e di dolcezza, non vi si sarebbono da una volta o due in là, volti gli uomini, come facevano: i quali avendo la sicurtà de beni per tutta la loro posterità, mancata quella, aveano per guadagno (tanto lo reputavano bene impiegato nella Chiesa di Dio ) che tutto quel, che di loro avanzasse, venisse in lei; e

veggendo quel tanto, che annualmente vi mettevano, largamente per quella tutela e protezione ricompensato, che molti gran disagi e spese levava loro, volentieri chiunque si trovava in certi luoghi, e cercava di godere pacificamente il suo, vi si

volgea.

Ma quali più speciali cagioni si fosse-ro allora in questi paesi nostri, che è quello, che noi ora specialmente cerchiamo, è ben sapere, perchè interamente apre la natura di questo fatto, e non poco scuopre la qualità di que tempi, e per quanto e dal fatto stesso si cava e dalle scritture ci si rappresenta, una delle principali furon le parti, che in questi tempi, e per queste occasioni cominciarono a tormentare, e mettere per la mala via questi paesi, che perseguitando l'un l'altro, nè solamente procedendo all'offesa delle persone, ma al guasto ancora de' beni, ed all'arsioni e rovina delle case, e vener losi poi conseguentemente alle cacciate e alle rapine, ed occupazioni delle facultà trovarono molti questa via o da salve e, o da non le lasciare almanco venire in mano degli avversarj loro, non essendo arditi, per fieri e crudeli che fossero, di mano-mettere que' beni, che eran di ragione Ecclesiastica divenuti. Vedesi questo chiaramente, quando col tempo entrando il pubblico ne' beni de' cacciati, molti con

questo titolo gli scorporarono, e ce ne

sono ancora processi.

Aggiu gesi una seconda cagione, che essendo sparsi per lo contado molti potenti, che di sopra dicemmo chiamarsi propriamente Nobili, ed altrimenti Cattani, e Gentiluomini, ed essendo alcuni di questi molto grandi, ed altrettanto cupidi e rapaci, riuscivano così aspri ed ingiuriosi ai nemici, come gravi e dannosi agli amici; e tiranneggiando a guisa d'uccei di rapina il paese vicino, gravavano tutti di molti ed importabili pesi, onde non trovarono miglior via a difendersene, che questa; e qual solevano già i servi da'padroni strani e fantastichi maltrattati, in salvigia a' Tempi, o sotto le statue de Principi rifuggire, ritirarsi anch' essi sotto lo scudo dello spirituale, perchè essendo richiesti di sare, poniam caso, per loro una cavalcata, o pigliar l'armi, avean la ritirata pronta dell'esser uomini del Vescovo, e stare a posta di lui, col quale avevano obbligo di comparire ad ogni sua chiamata armati.

Credono alcuni, che non poco gli spingessero a questo partito i pesi pubblici, e quelle (com' ei le chiamano) fazioni reali e personali, che per questa via si schifano: e potette essere in qualche parte vero ne' tempi più bassi, e quando il governo si ridusse veramente a forma di Repubblica, reggendosi la Città per le

mani de' suoi Cittadini tutti a comune; e che quando che si fusse, accadesse, le leggi, che ci sono contro a questi titoli, ed alienazioni finte, così alle Chiese, come ad altri, per fuggire gli obblighi pubblici e le comuni servitù de' beni, assai ce lo dichiarano.

Ma nè io di finzioni qui parlo, ma pur delle sincere e reali donazioni, e veri traportamenti delle ragioni, nè in que'primi tempi, de' quali io qui principalmente intendo, fu per avventura così; che ne può esser buon segno fra gli altri, che non si veggon di queste tali accomandigie negli uomini della Città, ma pur pel Contado, e di persone, che non aveano allora, o non appariva proprio obbligo o legame col Comune: e sebbene si veggono ancora ne tempi di Barbarossa, e prima i pubblici Consigli e i Consoli, ed altri Magistrati del Comune e del Popolo fermar le somme deliberazioni della Città, onde si argomenterebbe esservi ancora l'autorità, ed intero dominio delle cose; tuttavía le maggior Case, e le più potenti, e che sono per le nostre Storie note, guidavano tutto a modo loro, ed era ogni cosa a'loro comandamenti, anzi pur cenni, ed il Contado specialmente tutto, nelle mani e podestà loro, e poco ci poteva il Comu-ne, non perchè e'non vi avesse veramente ragione, ma perchè non la poteva usa-

re, o che non avesse tante forze, o che non volesse suscitare contesa civile, che potesse avere molto peggiore e più danuosa riuscita, che non era lo stato presente. Onde non intendendo alcuni de' nostri vecchi così bene la cosa, o non la sappiendo così appunto spiegare, han lasciato scritto, la Città avere avuto piccolissima giurisdizione allora, e la fanno poche miglia fuor delle mura (che sta tutto altrimenti) ma lo fece loro credere il non la potere per la forza de' nobili esercitare; anzi favoriva il Comune, che non gli pareva metterci nulla del suo, in quanto portava il fatto di coloro, che si sottraevano dal dominio ed imperio di questi Cattani, Nobili, e come sono da alcuni piacevolmente chiamati, Gentilotti ; e gli giovava di vedergli per ogni via e principalmente per questa, snervare, e perdere l'occasioni del seguito, e degli ajuti alle offese ed ingiurie de' manco potenti di loro: e crescendo col tempo in potere e reputazione il Comune, cominciò per la via dell'armi a porre alcun riparo agl'ingiuriosi e villani soprusi di questi Grandi, e mettendo forza contra a forza, tolse loro Castella e tenute, e ne disfece, e talvolta ricomperò; e vietò per altri modi, loro i vassalli, donde nacquono quelle doglienze, che dice il nostro Villani, che ne feciono all'Imperadore Federigo Primo, ed in processo di tempo, grandi e pericolose contese, e pieue

di fastidiose sequele; come nella Cronaca del detto Autore si può agevolmente vedere.

Fa a questo proposito una deliberazione passata nel comun Consiglio l'anno MCCLVIII. tutta favorevole per le Chiese e per la libertà, e come la dicono, immunità de'suoi beni, contra i quali non vuole, che alcuno de' suoi Giudici o Magistrati ardisca d'intramettersi, o porvi mano, se non in favor del Vescovo; e come si vedrà poco appresso, favorò molto, e fino ad ajutare del suo, la compera, che fece il Vescovo di Monte di Croce, ed altri beni quivi intorno da' Conti Guidi. Or per questa via, lasciando quell'altra de Feudi reali de proprj antichi ed originarj beni delle Chiese, che veramente sono la maggior parte ( che non si creda alcuno, ogni volta che sente censo o ricognizione, che sia di questa nuova maniera ) ne vennono alcuni in que' tempi nel Vescovado. Ed avendo preso a ritrovare, per quanto si può, l'antiche usanze, e tutta la parte, che all' Ecclesiastico appartiene; questa, quantunque piccola fosse, e per se stessa, e per le tante notizie, che si tira dietro, non si dovea lasciare.

Dopo Pietro successero alla fila tre Vescovi, che fra tutti e tre governarono il Vescovado lo spazio di LXX. anni, onde e col luugo tempo, per benefizio del quale molte faccende si conducono, che rimar-

rebbono ammezzate, e molto più per l'occasione di più benigno e più quieto secolo, quando sogliono le cose ordinariamente per se stesse fiorire, aggiuntavi un'accurata e continua sollecitudine di essi Pastori, molto si riehbe il Vescovado, e ( per quanto le scritture, che ci sono avanzate, ne mostrano ) nel tempo reale specialmente e di entrate, e di reputazione grandemente s'accrebbe. Di questi fu il primo Giovanni da Velletro, che visse Vescovo nostro xxv. anni, ciò fu dal mcev. al MCCXXX. Costui molte giurisdizioni da'pasati Vescovi neglette, e perciò a lungo andare da alcuni usurpate, recuperò, e molti beni ed entrate pel corso del tempo sdimenticate, o intermesse, ed in effetto come dir morte, ritornò a vita; e senza quelle, che per oblazioni delle devote persone ricevette, non poche di nuovo ne acquistò per via di compere, delle quali, perchè è cosa notabile in lui, che solo più per questa via ne aggiunse, che tutto il resto de' Vescovi insieme, e perchè l'ho promesso di sopra, ne toccherò alcuni particulari, e quanto meglio si possa, ne aprirò le proprie cagioni, o vogliam dire occasioni, e perche maggiori e più spesse in questo, che in altro tempo si dimostrarono, e ben si seppero da lui conoscere, ed abbracciare.

Era la Città nostra in questo tempo ( passati i travagli e persecuzioni di Bar-

E VESCOVI FIORENTINI. 386 barossa, e di Enrico suo figliuolo, e riposandosi in buona pace la Santa Chiesa, con la quale, da alcune poche samiglie in fuore, avea tenuto il resto della nobiltà, e il popolo tutto) era, dico, la Città nostra ia assai ragionevol grado ridotta, e l'autorità del governo uscendo a poco a poco delle mani di pochi si allargava in molti, ed il pubblico cominciava a pigliar vigore, dandone massimamente cagione, che si era la nobiltà divisa, e comiuciata fra se stessa a distruggersi, e quella potenza ed autorità, che unita e stretta insieme era atta senza troppa fatica a tenere a freno tutto il resto della cittadinanza, consumando per cagione di queste nuove gare e riotte, la prima cosa se stessi, e poi gli avversari loro, apersero la porta a più quieti, e mauco potenti di sottentrare al governo, ed avere parte e luogo in que' gradi ed in quel maneggio della pubblica amministrazione, dove fino allora, occupando quegli ogni cosa, non era stato loro così agevole di aspirare. Sucresse in questo tempo, che essendo due Imperadori o più presto nessuno, ciò furono Filippo, ed Otto Quarto, perchè contendendo fra loro, e nou avendo troppa forza, o autorità nell'Imperio generalmente, e niuna in Italia, alcuni hanno questo tempo iufino al MCCX. come un interregno, o a dire al modo nostro, vacanza d'Imperio, e (quantunque, morto Filippo, restasse solo nell'

Imperio Ottone, e fusse sinalmente per legittimo Imperadore accettato ) fu, si può dire, corunato, e deposto a un tratto; e Federigo Secondo, nel quale si era unita la potenza, e lo stato dell'avo, ed i nuovi Regni del padre, e davvantaggio chiamato dal Papa all'Imperio, perchè era ancora giovanetto, e sotto una cotal protezione, e quasi tutela della Chiesa, non si trametteva ne pubblici affari; ed ancorchè fusse già deposto dalla Chiesa Ottone, finche e' visse, o paura o rispetto che il tenesse, non si curò, o non potette avere la corona, nè molto dimostrare i segreti concetti dell'animo. Per tutte queste ragioni non ci eran di fuore cagioni di danni o di paure, e quel nuovo disturbo, che intorno al MCCX. mostrò Ottone volere suscitare contro il Pontefice, riuscì un fuoco di paglia, che tutto ajutò maravigliosamente il progresso, e l'accrescimento della pubblica autorità nell'universale, e diede animo di tentare, e speranza di ottenere maggiori cose. Ma quella, che diede speciale occasione di rompere l'autorità de' potenti, e se non la prima radice, ed origine ( che, come io dico, innanzi era cominciato il male ) ma come delle ricadute avviene, fu la vera e potissima cagione dell'ultima rovina e disfacimento di que' principali, che intorno a questi tempi cominciarono con proprio nome a chiamarsi Grandi, e latinamente Mugnates,

et Potentes, su la morte di Messer Buondelmonte (1) perchè finì di dividere la Città affatto, e da sospetti, e malevoglienze occulte, e spesso dissimulate, e talvolta coperte, di venire ( posposto ogni rispetto, e legame del sangue e della patria comune ) a disperata e manifesta guerra; donde si vide in un subito morta l'antica carità, e ( come disse il gran Poeta nostro piangendo, suprema pace nostra ) per tutto fughe, arsioni, cacciate, e morte, ed ogni cosa diserto. Di questa ultima, e così acerba guerra civile, o vogliam dire rabbia di parte, la buona Cittadinanza, e che amava l'onesto e tranquillo vivere dell' universale, giudicò avere la via aperta ed agevole a rintuzzare la superbia, ed abbattere l'orgoglio, e fermare una volta l'offese di quelle oltraggiose famiglie, che lungamente aveano la Città malmenata, ed oppressa, e riporre il pubblico nella sua debita autorità e franchezza: e quel, che o con le leggi, o con l'arme intorno a questo operasse, e come, dopo molte e varie fortune, e con gran lunghezza di tempo finalmente fatto venisse, è

<sup>(1)</sup> Il fatto della morte di Messer Buondelmonte de' Buondelmonti seguito l'anno 1215, cagione della totale divisione, registrato è da tutti gli Storici, e principalmente da Gio. Villani.

per gli Scrittori dell'Istorie nostre assai noto, e quel, che per via della Chiesa destramente, e per poco dissimulando procacciasse, in discorrendo sopra le accomandigie, si è poco fa in parte accennato.

Ma perchè fu poco questo, nè si distese per tutto, quanto poi per quest'altra di ben gli succedesse, è ora proprio luogo e tempo di ragionare. E se per buona ventura, come noi abbiamo alcun lume, sebben piccolo, degli avvenimenti di quei tempi del Vescovado nostro, ce ne fusse altrettanto di quel di Fiesole, si potrebbe pigliare speranza di molte belle e nuove notizie di questa materia, e perchè in questi due è compreso tutto il vero Contado, ed il puro sangue Fiorentino, di rinvenir molti particulari ancora della Città nostra, e delle sue antiche famiglie: ma mancandoci queste, e come dire, un piede, ci convien camminare zoppicone, e di quel, che ci è rimaso, restare contenti.

Però parliamo pure del Vescovo nostro, il quale avendo trovato, come io dicea, alcune delle sue giurisdizioni perdute, altre smarrite; e degli uomini al suo seggio sottoposti, che non erano pochi, nè di poco conto, alcuni non riconoscere più l'antico e vero Pastore, e finalmente gran parte del suo ovile ancora, se non tutto, dalle passate tempeste disordinato (perchè quantunque dopo la riconciliazione di Federigo, e morte di Enrico i due suoi antecessori avessero messo mano a riordimare le cose, tuttavia molto poco era quel, che da loro era stato condotto, a petto a quel, che restava di fare ) come persona franca, e che molto zelava l'onor di Dio, e della Chiesa sua, pensò di voler mettere ordine, e rimedio a tutto. Facevagli animo principalmente la causa di Dio, che non abbandona i suoi, ed appresso la quicte del mondo, che lo rendea sicuro da travagli di fuori per le cagioni allegate di sopra; ma molto più quel principio di migliore stato, che si vedea di nuova nella Città dentro apparire, veggendo comiaciati a iudebolire quegli, che tenendolo in mano, poteva al sicuro per suoi avversarj aunoverare, e crescere non poco di potenza gli altri, che verisimilmente dovea sperare a' suoi disegni favorevoli.

È per ventura in questi tempi appunto (per esercitare la giustizia senza rispetto, o passione, cosa, che assai ruppe la potenza di que' principali) s' introdusse Signoria forestiera detta la Podestà (1) che

<sup>(1)</sup> Negli Annali di Simone della Tosa (di cui par che intenda il nostro Scrittore di dire a car. 360. del Tomo 1. della vecchia edizione) sotto l'anno 1207. così si ragiona vi Era il primo Possi destà Gualfredotto da Melano. Il primo vi anno fece fare pace tra Conti Guidi, Eorghini Disc. Vol. IV. 25

rendesse ragione, scegliendo a questo uffizio Cavalieri delle migliar Città, e delle
più nobili famiglie d'Italia, a'quali, oltre
all'obbligo della giustizia, che e'giuravano,
calesse dell'onor proprio, potentissimo
sprone in nobil cuore a bene operare.
Ajutavalo ancora non poco, che egli era
forestiero, levando questo egni sospetto
a' Cittadini, che tai motivi fossero introdotti da lui per aggrandire se, o i suoi, oude se ne avesse in alcua tempo, o per
qualunque occasione a turbare la quiete

<sup>»</sup> e i Fistolesi ec. E da quinci innanzi furo-33 no in Firenze Podestà forestieri, che s prima erano, e reggeansi a Consoli. E 37 stava la Podestà in Vescovado perchè mon era il Palagio m Di più, e più anni innanzi si vede, che aveano il Podestà più altre Cutà di Toscana, e noi similmente. E ben la Cronica di Paolino di Piero ( tante volte per le stampe promessa, e che sarebbe omai ora, che uscisse fuori ) ci dà per l'odestà nostro l'anno 1200. Messer Paganello da Porcari, ove si dice, chi ci resse la Signoria sua grazio: samente, e perciò fu raffermato per l'altro anno 1201. Ma nel Cod. HT della famosa Libreria Strozziana io leggo per uno quasi de' primi. 1193. D. Gherardus Caponsaccus Potestas crat in Officio pridie Idus Julii 1193. Ind. 11.

pubblica, e faceva agevolmente credere, che tutto procedesse dal puro e sincero zelo della sua Chiesa.

E perchè noi abbiam tocco alcune cose, e ne abbiamo a toccare ancora molte altrede'sottoposti, è bene dichiarare un poco meglio questa parte, perchè trovandosi spesso queste voci di vassalli, e di fedeli, e d'uomini, e di coloni, ed altre tali, che non sono oggi in uso, o non sono in quel modo ( e se le voci ci son rimase, è spento, e dimenticato il fatto ) è a proposito aprire, come stesse la cosa in que'tempi se non con tutta perfezione (che forse non sarebbe possibile ) almanco a un dipresso, e quanto basta a una generale, e sommaria cognizione, non essendo tanto a questa notizia quel, che già se n'è detto, e non si lavorando più la terra per quella sorte di persone, che i nostri antichi adoperavano, onde si possa da questa comparazione comprendere.

Aveano adunque gli antichi, fra i molti che ne tenevano, una sorta di servi destinati a' lavori de' terreni, e coltivazione delle ville, i quali come instrumenti propri, e come gli dicono affissi, e quasi incarnati in quelle tali possessioni, nelle donazioni, vendite e permute ed altri simili contratti, n'andavano insiememente con esse, e da per se ancora, come gli altri beni stabili e mobili, quando il bisogno o la voglia veniva; ed in somma non altramen-

te, che gli armenti, le gregge, e gli altri instrumenti e masserizie della villa, si contrattavano: e non è mancato chi abbia questi tali, chiamati instrumenti vivi, siccome anche i buoi ed altri bestiami, che servono per arare, ed agli altri bisogni della villa. lo dico anche da per se, perchè cesì veramente trovo in que' contratti, eve tante e tante volte si legge, essere state vendute le persone de' tali e de' tali senza altri beni, che non se ne può dubitare; che ben non mi è da altra parte nascosto, per le leggi Imperiali esser vietato l'alienare quesu coloni separatamente, senza i terreni, come anche pel contrario non si poter vendere le terre, e ritenersi i Coloni. Ma o quelle leggi non erano ancora state rimesse qua in uso (che dopo le rovine d'Italia lungamente dormirono) o non le attendeva la Città nostra, la quale, poichè uscì una volta di mano dell'Imperio Romano, e dopo lunghi affanni, si svi uppò ancora da' Longobardi, e da tutti gli altri Barbari, che padroneggiarono in diversi tempi l'Italia, e potette riavere punto il polso, con sue proprie leggi e municipali si resse. E questo particolare, ed in questi tempi specialmente, fra molti altri chiari argomenti, che della sua antica francherza ci sono, può anch'egli agevolmente servire per uno. Questi ta' servi la intorno alla declinazione dell'Imperio Romano (la quale si pigli per ora da Diocleziano, o

E VESCOVI FIORENTINI. 389. poco prima, o poi ) latinamente si dissono Coloni, posto che questa voce fasse innanzi più generale, e lo stato loro condizione colonaria; e ne sono di questi nomi pieni i Codici Imperiali, ed altre scritture di quel secolo, e gran pezzo dopo. Nelle leggi Longobarde gli veggo chiamati Aldii, ovvero Aldioni (1) ancorche forse non rispondeva così appunto, nè interamente nel suo principio a' Coloni, perchè aveano i loro servi distinti in ministeriali Aldioni principalmente, ed in rusticani, poi secondo gli uffizi ed esercizi loro, massari, armentari, porcari, caprai, ed altri nomi tali: e fra questi esser differenza di grado, mostra, se non altro, la differenza di pena, che'l Re Rotari, primo dator di quelle Leggi, impose, quando alcuno di questi fusse ammazzato, che si facea a danari; essendo verisimile, che di miglior grado sia quel che ha la stima maggiore, ed a questa ragione sarebbe stato allor l'Aldio, secondo che era di maggior pregio, di miglior condizione, non aggiuguendo alcuno alla sua composizione, ch'era di sessanta soldi d'oro. Ma che si pigliasser, così poi, me lo fa credere, che con questo nome chiama i suoi il nostro Vescovo Aldohran-

<sup>(1)</sup> V. il Du Cange nel Glossario, e molto più nelle Dissertazioni sopra l'Antichità Italiane il Muratori Dissert. 15.

do da cocurx. anni dopo Rotari, cioè nel MXIII., e dietro a lui Lamberto nel MXXVI. nella dotazione del Monastero di S Miniato, dove sicuramente pare che intendano di questi Coloni, e servi della villa, i quali son forzato chiamare col nome di que' contratti, Coloni, dacchè non avendo noi la cosa, vegniamo conseguentemente a mancare della propria voce; perchè lavoratore, che oggi è la nostra, importa molto più umana e discreta condizione, e più presto una cotal compagnia, che servitù ne' modi e ne' patti, posto che l'opera loro sia simile, oppure la medesima: e Contadino è tutt'altra cosa, ed assai dall'una e dall'altra diversa, sebben da pochi anni in qua una gran parte de' nostri abusandola, la pigliano per Lavoratore. Ma non si creda generalmente, che que' nomi de' popoli antichi, o Agricola, e Rustico dei Romani, o Georgo de' Greci, o Ilota degli Spartani, corrispondano sempre, e per tutte le parti loro interamente a' nostri Contadino, Villano, Lavoratore, perchè, sebbene in alcuna se gli assimigliano, essendo nondimeno le cose secondo i costumi, luoghi e tempi diverse, ci rimarrebbe l'uomo spesso ingranato. E di questi de' servi rusticani si può quasi dire il medesimo, e che non tanto sia alcuna differenza da' nostri agli antichi, ma da quegli ancera a loro, e da' nostri a' nostri, dei quali ora specialmente parlando si vede,

che da certo tempo in qua hanno ricevuto in casa la voce straniera Vassallo; ma pur ne' contratti latini si vede or Coloni, or Uomini, e talvolta Fedeli, e spesso accoppiati, e mescolati insieme. E queste voci tutte, ed alcune altre simili io non dubito, che nel principia avessero un lor proprio significato, rispondente ciascuno a propria condizione e qualità, ma quale per l'appunto, e qua da noi specialmente, è oggi a determinare malagovole. I Legisti oggi l'hanno molto sottilmente e diligentemente distinte; ma non so se serva a ogni paese a un modo, ed al nostro particufarmente, dove furon forse in diversi tempi l'una dietro all'altra introdotte, o da diversi paesi, e da' Giudici forestieri, che trattavano le cause civili, portateci; come in verità molte n'abbiamo dalla pratica di questa corte, e come s'usa spesso pigliare voci e modi da' vicini, co' quali si contratta, o si conversa, come si può dare esempio, molto a questa materia accomodato di Ligio, che da' vecchi Franchi è preso, e nelle Leggi Saliche antiche, ed in altri loro Scrittori si dice Lido ovver Lendo, e per uso nostro frequentissimo di mutare il D in G, come in video, sedeo, in veggio e seggio, e molti altri a questa guisa mutati, così l'abbiamo in Ligio ridotto, ed nomo in podestà e balia d'altrui posto significa. Ma specialmente di questi due ultimi nomi, non mi so bene risolvere, se lo intesero

pel medesimo, così fra loro, come con quel primo, o pur ci aveva alcuna differenza: e ne sa dubitare, a come gli accozzano indifferentemente in diversi casi c condizioni, confondendo insieme in que contratti, e congiungendo or Colono ed Uomo, altra volta Colono e Fedele, e quando Fedele ed Uomo, avvegnache non tutti sieno nel medesimo grado, ma alcuni veramente Coloni e Vassalli, altri, o a' fitti o a' censi solamente obbligati, e certi ai propri servizi personali. E beu può essero generalmente quel che io ho per testeso accennato, che secondo i tempi e' luoghi e l'occasioni, si confondessero, o si variassero alquanto fra loro, e per quanto pare, che si possa assai sicuramente affermare, la parola Uomo, dopo quelle gran piene de' Barbari, che affogando l'Italia, traportata dal suo antico e comune, e come altre molte, a un nuovo e proprio significato ristretta, cominciò a valere propria spezie di servitù, che si disse omaggio, la quale in che cosa, o in quale atto specialmente, o principalmente consistesse, non saprei dire. Quel che si dice de' malesici che fanno om ggio al demonio, par cha vaglia, darsegli tutto in anima e'o corpo; e di questo non s'arebbe forse a tener conto, se non che le maniere del parlare si sog'ion per l'ordinario pigliare dall' uso comune; e questo sarebbe segno, che così valesse, e si affacesse in que' tempi, ed io

]]:

jili

me

6

altro non posso arrecarne, se non che generalmente tauto era a dire allora essere uomo del tale, o del quale, quanto suo suddito, o suo vassallo: ma oggi che quello vere servitù non sono più in uso, lo pigliamo d'uno, che sia in faccende, o a provvisione d'un altro, o simil cosa. Ma Fedele pare che importasse quello, che sotto fede di giuramento, o come allora dicevano, di saramento, era ad alcun particular legame obbligato, e questa chiamavano fedeltà. Alcuni Giureconsulti vogliono, che Fedeli siano specialmente gli obbligati a' Principi; ma io credo, ch'egli sentano d'egni sorte di Principato, e signoria pieciola o grande, poiche tanti e tanti nostri gentiluomini, molti ne aveano senz'altra signoria, che di Castella e di tenute, ove nondimeno esercitavano ogni atto di piena ginrisdizione in civile ed in criminale, e di levar passaggio, e cotali altre proprie preminenze de' Principi, a tale, che si poteano ben dire differenti per grandezza di stato, ma per qualità di Signoria no. Or sotto tutti questi nomi si veggono indifferentemente chiamati, non solamente que' che in vero servaggio si ritrovavano, ma quegli ancora, i quali per godere beni, pagavano o annua prestazione, che e' dicevano comunemente fittajuoli, o censo perpetuo, che ordinariamente livella j e censuari si chiamano, e come anche ho trovato in antiche scrit-

ture, talvolta fiatoli, e questa voce noa intesa da alcuni, pensando, ch' ella fusse scambiata con quell'altra di sopra, e tanto sua vicina, cra stata guasta, e fattone sittajuoli, ma a torto, secondo me, perchè ella è pur altra voce, e da se anch'ella è propria in questo proposito, formata ( com' io ciedo ) da fio, che pagamento di questa sorte importa, o censo, che dir vogliamo, e forse quello appunto, che i Legisti chiaman sendo. E mi ricorda aver già veduti alcuni libri di conti, ov'eran le ragioni di questi cotali annui pagamenti, che s'intitolavano degli Affiati. Ma nè solamente uomini di tal sorte si troveranno con questi nomi obbligati a'Vescovi nostri, anzi persone non solamente libere e lontane un mondo da ogni sospetto di servità, ma nobilissime ancora e di onorati gradi, quali sono gli Ubaldini, Buondelmonti, Gherardini, Giuochi, Della Bella, Della Tosa, Cavalcanti, e molti altri di questa guisa, i quali, o per tener, com' io credo, feudi, o beni a censo dal Vescovado, eran compresi sotto specie di fedeltà, e perciò si veggon talvolta pigliar giuramento, e spesso esser chiamati suoi fedeli; e per questo mi è talvolta caduto nell'animo, che cota' nomi ricevano più umana e benigna interpretazione nel satto di questi tali, che di servitù stietta e stretta, e che in cosa vile, e veramente servile toccasse le persone loro.

E VESCOVI FIORENTINI. 395 che la guardia e difesa del Vescovado nei beni, e del Vescovo nella persona, la quale giuravano i Visdomini, o accompagnarlo per via d'onore andando per la Città, o al Santo, che faceano gli Ughi, per cosa onoratissima si contava; e pur alcuna cosa fuor degli ordinari pagamenti è forza, che volesse dire quest'altro giuramento di fedeltà in costoro, sebben forse alquanto diverso da quel, che faceano gli uomini, verbigrazia, d' Acone, di Pagliericcio, di Valcava, ed altri tali, che si credono veri vassalli; e comunque si sia, non doveano sempre pigliare strettissionamente, nè con ogni ultima distinzione queste parole. Ma veramente molte di queste cose sarebbero aperte e chiare, che oggi sono oscure, e spesso mal prese, se quel, che si vede in alcuni contratti e giuramenti di queste tali fedeltà, fesse in tutti universalmente osservato, dove sono distinti gli obblighi, e vi si dice, che si riconoscono que, che erano Coloni, per Coloni, ed i Masnadieri (che servivano questi della persona armata nelle cavalcate) per Masnadieri, e così gli altri, che pagato il fio e censo loro per ragione dei frutti, no avevano di niente altro a rispondere a' diretti padroni e signori; o se pur come ci sono que sommari, così ci fossero gli originali stessi belli e distesi, che ci darebboa lame d'infiniti particolari. E per comprendere insieme, quanto

possiamo oggi, questi nomi tutti, ne contratti, cli io trovo di queste vendite, che vengono fino al mece e son pur assai. veggo adoperarsi delle persone, coloni, sedeli, nomini, e delle cose, servizi, pensioni, sendi, sitti, livelli, e le semiglie co'figliuoli e discendenti loro, e lor beni, risedi, e proprietà, e peculi; delle quali, che molte sono, basterà una sola arrecaine dell'anno MCCXVII. che per poco tutto questo insieme comprese, di certi che vendono a questo Vescovo Giovanni » la 35 Torre e Palazzo (son queste le parole ss stesse) case e piazze, e tutte altre cose 25 atteneuti a loro nel Cassero e Castello 35 di Torniano, ovvero ne' suoi borghi, e » tutt' i Coloni, Ascrittizi, ed Inquilini, » ed Uomini di qualunque genere si sic-55 no, co' padri loro insieme, figliuoli e » discendenti, e famiglie, e peculi, ch' e-35 gli hanno nel Castello, e sua corte, e 33 distrettoss Ma nell'ultima legge, che difese generalmente ad ogni, e qualunque sorte d'uomini, vendere, o comperare più simili sorte di Vassalli e Fedeli, che fu ai 6. d'Agosto MCCLXXXIX. nel Consiglio pubblico vinta e ferma, sono nom nati quasimente i medesimi, che non si possano più vendere o comperare, ciò sono Fedeli, Coloni perpetui, ovvero condizionali, Ascrittizi, ovvero Censiti, o pune altri di qual si siano condizione, nè altre ragioni ancora, cioè, Angaría e Parangaria, o

E VESCOVI FIORENTINI. 397 qualunque tale altra, che sia contro alla libertà e condizione della persona di alcuno della Città, Contado, e Distretto di l'iorenza, ove si vede, che non vollono comprendere la proprietà de' beni, la quale lasciarono nell' ordinaria disposizione o delle Leggi comuni, o de' propri e municipali Statuti. lo ho preso in questa materia le parole proprie di quelle scritture, temendo che col variare le voci, non venisse disavvedutamente variata la cosa, perchè ciò, che propriamente elle importino, o distinguerle più sottilmeute è più uffizio di Dottori Legisti, che di questo nostro Trattato; e per questa disputa non molto, ed all' uso d'oggi non punto rilieva. Però attendendo sommamente più il fatto, che le parole di tutte queste sorti aggiunti quegli, che si eran dati in accomandigia, de quali si è disopra ragionato, e si chiamavan Raccomandati, in que'tempi, oltre i Signori e Principi temporali, n'aveano non pochi i Vescovi, i Monasteri e le Chiese, e molti privati ancora, più o meno, secondo che maggiori o minori erano le facoltà e benespesso la reputazione loro. E quelle nobili e gran famiglie, delle quali abbiam di sopra parlato (che molte ne avea nella Città e molte n' erano pel Contado sparse ) in questo computavano buonamente la potenza e la grandezza loro, non bastando sempre a condurre grandi imprese, e soprastare agli altri, danari, arnesi e robe. quando gli uemini mauchino, principali ministri ed escontori delle voglie, e disegni di questi tali. Per questo intese, quanto sippe, allora il Comune a spogliare que' più imperiosi Nobili, e guerrieri, di questo seguito, ed ajuto di vassalli, odi fedeli. E di alcuni fece special menzione nella sua Istoria il Villani; di altri si ha notizia per via di pubbliche scritture, e di private. E Messer Lapo da Castiglionchio del Castel di Cuona, antica origine del Ceppo suo, ed onde prese quella casa il nome, serive (1), come per molti soperchi de' suoi consorti del lato, che poi si disse da Volognano, fosse molto a buon' ora per ordine del Comune disfatto, e rimessi in libertà i vassalli. Ma all'ultimo, poiche furono con queste altre vie tentate, e ne ebbe anche ricomperati, e liberati parte, gli vietò, come si è detto, a tutti per quella legge. E qui dubiterebbe con ragione chi che sia, perchè non si pigliassero a nome del pubblico questi vassalli, più tosto che lasciargli prendere, e talora operare, che venissero alle maui

<sup>(1)</sup> La Cronica di Lapo da Castiglionchio è uscita ora alla luce per opera del Sig. Abate Lorenzo Mehus, che eruditamente ha molto ad essa cooperato, e d'illustrazioni l'ha ornata.

del Vescovo, o d'altre Religiose persone; ma in que'tempi ridurgli nella pubblica possessione, non sarebbe stato altro, che somministrare ajuto, e seguito a quelle Famiglie, alle quan cercavan principalmente levarlo, perchè eran quelle sole, che a loro volere guidavano tutte le pubbliche facoltà.

Non arebbe già ne' seguenti tempi fatto così; anzi l'anno milledugentonovanta, quando era già pochi anni avanti creato l'uffizio de' Priori (1), e la pubblica autorità tutta nel Comune ridotta, intendendosi, che i Canonici del Duomo

<sup>(1)</sup> L' Uffizio del Priorato cominciò l'anno 1282, presso alla metà di Gaugno. Si crearono sul principio in numero di tre, indi passati due mesi, se ne elessero sei, un Priore per Sesto, poscia fino in otto, due per Quartiere. A' Priori l'anno 1292. si aggiunse il Gonfalonier di Giustizia; onde di tal Uffizio ebbe a cantare Anton Pucci:

Firenze govern' oggi sua grandizia Per otto Popolan, che son Priori, Ed un Gonfalonier della Giustizia.

V. la mia Prefazione alla Serie de' Senatori Fiorentini a c. VIIII.

prastare agli altri, danari, arnesi e robe, quando gli uemini mauchino, principali ministri ed escentori delle voglie, e disegni di questi tali. Per questo intese, quanto soppe, allora il Comune a spogliare que' più imperiosi Nobili, e guerrieri, di questo seguito, ed ajuto di vassalli, odi fedeli. E di alcuni fece special menzione nella sua Istoria il Villani; di altri si ha notizia per via di pubbliche scritture, e di private. E Messer Lapo da Castiglionchio del Castel di Cuona, antica origine del Ceppo suo, ed oude prese quella casa il nome, serive (1), come per molti soperchi de' suoi consorti del lato, che poi si disse da Volognano, fosse molto a buon' ora per ordine del Comune disfatto, e rimessi in libertà i vassalli. Ma all'ultimo. poiche furono con queste altre vie tentate, e ne ebbe anche ricomperati, e liberati parte, gli vietò, come si è detto, a tutti per quella legge. E qui dubiterebbe con ragione chi che sia, perche non si pigliassero a nome del pubblico questi vassalli, più tosto che lasciargli prendere, e talora operare, che venissero alle maui

<sup>(1)</sup> La Cronica di Lapo da Castiglionchio è uscita ora alla luce per opera del Sig. Abate Lorenzo Mehus, che eruditamente ha molto ad essa cooperato, e d'illustrazioni l'ha ornata.

del Vescovo, o d'altre Religiose persone; ma in que'tempi ridurgli nella pubblica possessione, non sarebbe stato altro, che somministrare ajuto, e seguito a quelle l'amiglie, alle quali cercavan principalmente levarlo, perchè eran quelle sole, che a loro volere guidavano tutte le pubbliche facoltà.

Non archbe già ne' seguenti tempi fatto così; anzi l'anno milledugentonovanta, quando era già pochi anni avanti creato l'uffizio de' Priori (1), e la pubblica autorità tutta nel Comune ridotta, intendendosi, che i Canonici del Duomo

<sup>(1)</sup> L' Uffizio del Priorato cominciò l'anno 1282, presso alla metà di Giugno. Si crearono sul principio in numero di tre, indi passati due mesi, se ne elessero sei, un Priore per Sesto, poscia fino in otto, due per Quartiere. A' Priori l'anno 1292, si aggiunse il Gonfalonier di Giustizia; onde di tal Uffizio ebbe a cantare Anton Pucci:

Firenze govern' oggi sua grandizia Per otto Popolan, che son Priori, Ed un Gonfalonier della Giustizia.

V. la mia Prefazione alla Serie de Senatori Fiorentini a c. VIIII.

-

,

h

10

jn,

1

crano alle mani di vender con certi pochi beni, molti sitti, censi, servizi, e tutti ancor i Vassalli e Fedeli, che possedevano in quel tempo in Mugello, e che ne erano a stretta pratica con gli Ubaldini, per non crescere unova potenza, a questa Famiglia, che avea per poco amica, e tanto vicina, e così mescolata fra le cose sue, si ordinò che facesse la compera il Comuno, e tutti questi vassalli, fedeli, fittajuoli, censuari, e dirò così, serviziari, restasson liberi. Ma in que'tempi, ne'quali noi siamo col ragionamento, trovandosi in altro grado le cose pubbliche, sentiva con suo gran piacere, che'l Vescovo ricercasse, e ripigliasse i suoi, ed anche ne acquistasse di nuovo, perchè così se ne spogliavano gli scandalosi, onde aveano spessamente danno, e sempre timore; e dal Vescovo e religiosi generalmente non temeano potesse nascere sconcio a' privati, o turbamento alla quiete pubblica. Onde volendo que' da Cuona vendere il buono e forte Castello di Nepozzano in Val di Sieve di lor antica possessione, lo lasciaron volentieri venire in mano alla Badia di Poppi, co' suoi Vassalli e Fedeli, ed ogni giurisdizione, che in capo a molti anui poi su da' Cerchi comperato, da' quali sinalmente venne negli Albizzi. Ma e' ci comosneva ancora quest' altro bene, che si fuggiva quel pericolo, ch'egli avean per esperienza in se stessi provato; perche

E VESCOVI FIORENTINI. avendo già spogliato alcuni di que'tali più violenti, quando per mezzo della giustizia e quando per via di compere, di loro tenute, e fedeli, passando di qua Federigo primo, se ne compiansono a lui, ed egli, che cercava per ogni maniera di farsi partigiani, e cignersi di nuove dependenze (al che rispondevano molto meglio i privati, che le Comunità ) gli fece restituire nel primiero stato: il che non poteva della Chiesa avvenire, ove sussero con essa vinti, ed incorporati; e se pur una volta o un'altra per violenza avvenne, tornavano in brieve e sempre alla prima forma; e perciò desiderando di non avere tanto a vicino i Conti Guidi, come e' gii aveano a Monte di Croce, sin l' anno MCLIV. spianarono per forza d' arme il Castello, onde nascevano molte violenze e disturbo a tutto il paese intorno, lasciando nondimeno loro libero il frutto, e dominio de' beni; ma finalmente imparato per pruova quel, che avea potuto operare questa vicinanza nello spazio di LXX. anni nelle contese, e motivi di Barbarossa, e di Enrico, e veggendo coronato il secondo Federigo, e per alcuni segni indovinando, che non sarebbe, come e' non fu, il migliore in questa parte, o più quieto del padre, e dell'avo (il che toccò poi loro pur troppo a prova ) guidarono la cosa in modo, che l'anno MCCXXVI, i

era di ragione, e come i suoi antecessori avcano fatto; ed il medesimo avvenne di altre Chiese, e Religiosi di sua giurisdizione, da lui secondo gli ordini Ecclesiastici, e suoi propri privilegi, riformati: fra' quali sono nominate particularmente le Donne di S. Martino la Melsola (che era in que' tempi Monasterio, ed oggi è semplice Chiesa ) e quelle ancora di Mantignano, tutti fuor della Città, ed alcuni dentro. e tante altre Chiese, che saria troppo lungo a dire. Fu notabile la contesa col Vescovo di Siena per la Pieve di Sant' Agnesa di Poggibouzi, che era stata lunga, e per poce continua, e fastidiosa lite; ma finalmente n' ottenne da Innocenzio Terzo l'ultima sentenza in favore l'anno mccix, E quanto a' secclari, considerando che molti per l'occasione delle lunghe scisme, e col favore Imperiale s' erano a poco a poco sdimenticati, o maliziosamente sottratti dalla solita obbedienza, e si ritiravano di volerlo, come e'doveano, nè in quella maniera, ch' e' doveano, riconoscere per Pastore, e Padrone insieme, ed avendosi creati alcuni di loro di propria autorità Consoli, ed altri loro Rettori ed Uffiziali, come particularmente que' del Borgo a San Lorenzo aveano fatto appunto nel suo principio, questi depose dell'ussizio, e quegli scemunicò, finchè gli ridusse agli antichi termini, e diede a tutti finalmente que' governatori, che gli parvero secondo la

qualità de' luoghi, ed i bisogni degli uomini, opportuni; ed egli primo, per mio
avviso, introdusse l'uso delle Podestà (1)
ne' luoghi della sua giurisdizione, il quale
fu poi da' seguenti Vescovi frequentemente, e magnificamente usato. E me lo fa
credere, non tanto che non se ne vede
menzione innanzi a lui, ed al suo tempo,
e dopo molto spessa, quanto che generalmente fu qua da noi intorno a questi
tempi, come io poco fa dicea, questo nuovo uffizio introdotto; del quale se alcuna
cosa ci sarà degna di considerazione pel
Vescovado, si serba al suo luogo.

Voltossi poi agli uomini di Quereeto sotto Montemorello: e perchè, come si può dall' effetto credere, erano ricorsi sotto lo scudo dell' autorità pubblica, non fuggi in questo il Vescovo il giudizio de' Consoli della Città, che era allora il primo Magistrato: nè di vero gli bisognava temere, perchè gli costrinsero subito a riconoscersi per suoi fedeli quelli, che erano, e rendergli la debita obbedienza, e spezzati i primi riscontri, si andarono molto le cose per innanzi agevolando, e gli riusci con minor fatica di ridurre di mano in

<sup>(1)</sup> L'uso de Podestà ne luoghi di giurisdizione Ecclesiastica diede certamente esempio per i Podestà delle Città, e luoghi secolari.

mano or questi or quelli al segno, come particularmente si vede degli uomini di Monte Burano, chi si riconobbono per coloni, e fedeli l'anno mccxiii. Io potrei dire il medesimo di Castelnuovo, Cilicciavole, San Piero in Bossolo, San Casciano a Decimo, Castel Fiorentino, San Cresci a Valcava, di Vaglia, Vico di Mugello, e molte altre Castella, e Comunità pel suo Vescovado sparse, delle quali sarebbe opera di poco frutto ritrarre qui ogni particulare, e quelle poche posson bastare per esempio di tutte l'altre.

1)

Ma questo non è da lasciare, che ei piatì ancora con famiglie nobilissime, e che erano allora de' primi guidatori della Città, come de' Buondelmonti, specialmente con Sinibaldo, Gentile, Rinieri, e Bernardo (1) figliuoli, dice, di Scolaro da Montebuono, che agevolmente possono essere di quel lato, che poi si dissero gli Scolari; e ciò avvenne innanzi poco alle fortune di quella casa l'anno mecati. e fu per cagione di alcuni vassalli, e fedeli del

<sup>(1)</sup> Il P. Maestro D. Fedele Soldani Vallombrosano nella sua Lettera VI. al Sig. Commendatore Giuseppe Buondelmonti, dà per fratelli, Sinibaldo Signore di Soffiano, Ildebrandino, Gentile Signore di Lucolena, e Ranieri, figliuoli di Scolajo di Rosso; e ciò verso il 1200.

Vescovado, che coloro aveano per suoi, contro a' quali ottenne il Vescovo; e si vede, che poi l'anno MCCXIV. e' divide terre con Buondelmonte, e Gherardo di Teghiajo, per levare; credo, nel tempo avvenire occasione di nuove liti. Veggonsi le ragioni del Vescovado sopra Montebuoni molti, e molt'anni innanzi, perchè fin l'anno MLXXXXII. un Rinieri d'un altro Rineri (1), rimette nelle mani del Vescovo il Castello, e poggio tutto di Montebuoni, e lo riconosce dal Vescovado e fa certo giuramento di fedeltà, ed un Orlandino di Ubaldino, con Orlandino novello suo figliuolo, o di questa medesima famiglia, o pur d'altra che sieno, ( che agevolmente si potrebbon credere, per riscontro d'altre scritture, de' nobili di Barberino di Mugello ) promettono l'anno mcLxxxiv. di non alienare in modo alcano le terre, e selve di Treggiaja nella Corte di Montebuoni, che riconoscevano in fendo dal Vescovado. Ma che anche dopo questa lite del Vescovo Giovanni restasse fra loro alcun legame, ed obbligo, non si può dubitare, veggendosi al tempo del suo successore

<sup>(1)</sup> Il Casotti nelle Memorie dell'Immagine di Maria Vergine dell'Impruneta domanda questo un atto di finta raccomandigia per difesa de' propri beni, come allora era costume di fare.

( 20

12

ď

Ardingo l'anno MccxxxI. che Messer Rinieri detto Zingano (1) e Messer Teghiajo di Buondelmonte, ed insieme M. Buondelmonte, e'Messer Gentile di Uguccione, ed il soprannominato Rinieri di Scolajo, ed altri di questa famiglia giurano certa fedeltà al Vescovo, e xx. anni appresso Messer Buondelmonte, Uguccione di Rinieri Scolari, ed altri fanno il medesimo.

di alcune ragioni sopra il Castello di Cercina, o come si chiama in quelle carte di Cersina, ed alcuna fiata Cersino, come io penso, con la famiglia da Castiglione, o de' Figli Tieri (2), e fu commessa la causa dal Papa a certi Canonici, che la decidessero. Che avessevi ragioni, e molto vecchie il Vescovado, si mostra, che l'anno MLXXII. Rolando di Federigo ed Arlotto di Sichelmo chiamati in quella scrittura nobili, rinunziano in mano del Vescovo quantunque

(1) Di questo Rinieri Zingano v. le Memorie dell'Impruneta a cart. 59.

<sup>(2)</sup> Famoso è il Deposito nella Pieve di Cercina, in cui si legge: SEP. TAD-DEI. TIERI. DIETISALVI. ET FILIOR. A. D. MCCXLVIIII. avvegnachè Tieri, piuttosto Lottieri da Castiglione fosse une de' fidejussori l'anno 1280. nella Pace del Cardinal Latino, e da lui si dicesso la sua prole de' Figlitieri.

ragioni egli avessero in quel Castello. Ma la prima donazione ed obblazione fatta di questo e d'altri beni assai al Vescovado, fu d'un Guidalberto di Carisendo, fin sotto l'imperio di Berengario, cioè negli anni della salute DCCCC. o quello intorno. E Cardinale di Jacopo Tornaquinci vien l'anno mccxvii. a giurarsi per fedele, e così altri molti, con le quali famiglie, ed altri di questa taglia, non sarebbe peravventura stato molto sicuro ne' passati tempi volere urtare.

Svegliò questo ardimento del nostro Vescovo gli animi d'altri Religiosi a ricercare anch' essi simili loro antiche ragioni da diversi occupate, e diedero insieme speranza di ottener i suoi prosperi successi; onde, come si vede in una Decretale di Onorio III. la Badia di Fiorenza in questo tempo costrinse gli uomini del Castello di Signa a pigliar il Rettore da lei, il quale nella sua prima fondazion le era dalla Contessa Uguilla Madre del grand' Ugo, Duca e Marchese di Toscana stato donato l'anno di Nostro Signore MCCCLXXXII. E pochi anni appresso, come si cava di sue private scritture, convenne alle civili i Cavalcanti ed i Pazzi detti di Valdarno, sopra il Castello di Ostina e di Luco, e gli costrinse a riconoscere da se le dette Castella, e pagarne i censi annualmente correnti, ed insieme soddisfare i decorsi. Questo Castello di Luco era antico dono del medesimo

grand' Ugo sin l'anno Deccelxxxxv. Ed egli molto donò ed aggrandì questo Monasterio, e tanto (che come altrove si è detto) ne è egli tenuto il fondatore, quantunque veramente susse opera della madre. Ma oggi appena si saprebbe dove susse stato, se non che un Rivo, che sotto vi correva, ritiene il nome di Ri di Luco, e sino ad ora ne conserva la memoria.

Ma di maggior momento sono, e più a questo nostro proposito fanno le compere, che assai ed importanti si trovano in quel libro, e quasi tutte da persone nobili, e delle principali samiglie Fiorentine, quantunque molte non se ne riconoscano oggi, per non avere il più delle volte, secondo l'uso di que' tempi, altro contrassegno, che il semplice nome del padre; il qual costume fu così iu que' tempi frequente, che si può dir miracolo, quando vi si trova quel della casa. Oltrechè, spesso i nomi, che erano allora della famiglia, non sono que' medesimi che surono poi, e spesso ancora si chiaman più da' luoghi, come que' da Padule, de' quali un Aldobrandino di Drudo vende Vassalli l'anno MCCXVIII. Così da Vico, da Barberino, da Montecchio, e di questi un Tolomino con Prete Alpigiano suo fratello vendono l'anno MCCIX. vassalli nel Castel della Pila, e Ville di Colcelli, e Polcanto.

Ma che ci dogliam noi, o dobbiam dolere, che non si riconoscano, o sian

E VESCOVI FIORENTINI. perduti ai tempi nostri i nomi degli uomini spicciolati, o delle famiglie intere, dappoiche molte allora buone, ed agiate Castella non si ritrovin più, ed oggi vi semina, e vi si taglia, ed appena che memoria de' nomi? Ben ne possono offets al tempo, che consuma ogni cosa, aver dato in gran parte propria occasione le maladette parti, che cominciando in questi tempi, lungamente poi afflissero, e finalmente per poco disertaron la Città nostra; e buon segno ne può essere, che in questi contratti si trovano fra l'altre queste famiglie, Menamazzi, Ghinazzi, Bronci, e Pilastri (1), delle quali oggi non ci è forse memoria, sebben di quegli ultimi ne sono alcuni altri nominati fra' mallevadori Ghibellini, nella pace del Cardinale Latino, e resta ancora una sepoltura in Santa Maria Novella. Ma il vederle comprese nella legge degli eccettati Ghibellini, e Bianchi, subito ci addita la cagione espressa della rovina loro.

Ma di quegli, che si riconoscono, sono, assai a buon' ora, cioè l'anno MCCVII. Ruggieri, e Jacopo d' Uguccione Giandonati, che venderono al Vescovo alcuni suoi coloni, ed uomini co risedi, ed ogni lor avere verso Petriuolo, e nel Piviere di

<sup>(1)</sup> De' Pilastri alcunche ho io detto nella mia Storia delle Terme Fiorentine.

Giogoli ( io seguirò pure di adoperare la proprie voci di que' contratti, perche talvolta possono importare più o meno dette a un modo, che a un altro, e quel, ch' elle vagliano, o che ne sappiamo noi, è già detto di sopra ) e da certi da Filicaja comperò, oltre ad alcune pezze di terreni, tutte le ragioni, che competevano loro da Rivo Berandi al Castellare di Quona; il che conferma il detto di sopra, che fusse molto a buon' ora disfatto il Castello: che questo ci significa la parola, ch' egli usa di Castellare. E l'anno MCCXIV. gli vende Bellincione d'Uberto di Bernardo degli Adimari tutte le terre e possessioni e uomini e coloni attenenti a lui Castello di Monteacutolo nell'Alpe Vitigliano.

Ma di que', che non si riconoscono, sono Guido Ubertini di Valcava, e Romeo suo figliuolo, e Baglione d'Uguccione, che avevano beni ed uomini in quel di San Cresci, ad un Dru lolo con Gianni del Pesce, il quale poi veggo chiamato Messer Gianni, e l'anno MCCXXVII. fatto specialmente Cittadino Fiorentino, figliuoli d'Orlandino, dice, de'Rimberti, che aveano molte cose di là dall'Alpi in feudo dal Vescovado, e specialmente i Castelli di Lozzole, e di Salecchio. Con questi (secondo me) vanno i figliuoli Maghinardi, co'quali contese innauzi alla Podestà di Messer Uberto da Mandella l'anno MCCXX. ed

uno Ubertino Inghinolfi ( se così si dee leggere) che l'anno MCCXVIII. donò al Vescovo terre, case, ragioni, e vassalli a Molezzano, Pagliericcio, Loncastro, Palude, e Vezzano, e così Ardiccione, ed Ubaldino Ugolini in quello di Monteliesoli, e nel medesimo luogo Drudolo, e Buonaccorso di Picchio con Jacopo lor fratello, nel contratto chiamati Nobili. Avea il Vescovado molte e buone ragioni nella Corte, e Castello di Vico di Mugello ab antico, che ne fece gran parte vive questo Vescovo, e per venire, ed accomodare ( come io penso ) le sue cose insieme, comperò da Uberto di Rinieri d'Uberto, beni, fedeli, e coloni, che avea nel detto Vico, e sua Corte. E medesimamente dal nobile Gherardo di Baglione, e da Orlandino, e Gherardino suoi figliuoli, i quali tutti, ed altri molti con questi, vendono a questo Vescovo beni, e fedeli, e coloni a gran dovizia. E da questo si può ben conoscere, che egli erano persone di conto, e di molte facultà; e che fussero nobili dal testimonio delle stesse carte, le quali il più delle volte gli chiamano con questo nome.

Ma sarebbe oggi quasi impossibile riconoscere le famiglie, e come elle si chiamino ora, quando elle sien pure infino a questi nostri tempi durate, che di tutte non si dee disperare, poichè tante altre ne abbiamo ancora di quello stesso secolo; se nuovi riscontri non si scoprissero, o si

(,,t

11.0

,d

11

.70

,

B. - -

ķ

traesse un po'di spiraglio da'luoghi, dove queste autiche e grosse famiglie aveano lor tenute particularmente, de' quali ci è pure ancora un poco di lume generale. Ci sono spesso nominati i Golfi, o Nolsi, che sieno, de' nobili di Vico sopraddetto, e l'anno MCCXXII. renderono lor beni, ragioni, uomini e coloni, nè so, se sono i medesimi con uno Upizzino d'Ughetto de' Golsi da Casole, come si chiama spesso una medesima famiglia, rispetto alle tenute loro, con diversi nomi; come veggiamo chiamati alcuni degli Uhaldini della Pila, dalla Carda, da Senni, dalle Pignuole ec. E se anche sono di que' che talvolta pare, che si dicano Sighinolfi, o Fighinolfi, che non è poca fatica a saper cavare la vera lezione di quelle scritture; e questi agevolmente si potrebbono credere parte, o vogliam dire alcun de'lati di quelle prime famiglie Figiovanni, e Fighineldi, che ebbero molto che fare pel Mugello, e delle quali usciron poi ( come apertamente dice il nostro Villani ) molti legnaggi nobili in Città, e Contado, ed in quella parte specialmente: ma questo è un indovinare, ed al nostro proposito poco monta. Veggonvisi nominati più volte Rigaletto, Orlandino, e Aghinetto figliuoli di Piero dal Monte, che pigliano a livello certi terreni, e di loro si può credere esser discesi quelli, che poi si dissero Lorini, e il Monte è una villa, o teruta,

E VESCOVI FIORENTINI.

che dir si debba, ancora oggi posseduta da questa samiglia, e molto vicina a quella di Casole, della quale si è di sopra ra-

gionato.

Non occorrerebbe entrare ora in altro della compera fatta da' Conti Guidi essendosene ragionato di sopra, se non che per levar ogni scrupolo, che potesse nascere in leggendo il Villani, quando si venisse a confrontare co' contratti della vendita, che pongono la cosa altramente, cioè, che i Conti venderono a M. Aldobrando di Gherardo Adimari, mi par bene aggiugnere, che il Villani pur disse vero. Perchè M. Aldobrando detto, che su peravventura il padre di quel M. Teghiajo nominato, servi in questo caso per uom di mezzo, che non si trovando ( secondo che si può credere ) chi troppo s'assicurasse di contrattare co' Conti, o come troppo potenti, o come quei, che non restava loro beni in sul Fiorentino, ove in qualunque caso di molestia potesser volgersi; si fidarono della sicurtà di questo onorato Cavaliere, il quale nel medesimo tempo che compera da' Conti, allora allora rivende al Vescovo; e si conosce agevolmente, che a questo, o ad altro simile fine ci si mescoiò la persena sua: ma il Villani non attendendo le finzioni e le apparenze, anzi pur il vero e sustanzial fatto, come che la cosa fusse da loro maneggiata allora, disse quel, che era in effetto seguito. Questo mi fa credere il pochissimo tempo, che Messer Aldobrando le tenne, e come ne parla il Villani; sebben veggo, che ci potette ancora aver luogo il rispetto di sopra accennato, che accortosi il Cavaliere, che quella compera passava con poca soddisfazione dell'universale, che non amava, che tali famiglie crescesser tanto in potere, come prudente che egli era, si risolvesse per lo meglio a riuscirsene. Ma di cose private, e di tanto tempo è troppo malagevole a ritrovare certi particulari, e chiaro è, che qual che se ne fusse la cagione, così passò la bisogna.

E fino a tanto ci può per ora bastare de fatti di questo primo Giovanni, il quale, poichè ebbe con gran reputazione xxv. anni governata la Chiesa nostra, e non solamente molto da ogni parte accresciuta, ma lasciata ancora la via aperta e spedita a successori di bene in meglio avanzarla, si riposò nel Signore l'anno mccxxx. (1) e fu nel Duomo di S. Giovanni in sepolero

<sup>(1)</sup> In Santa Maria in Cosmedin di Roma avvi un'Inscrizione ben moderna comecche del 1667, fatta da un Arciprete de Sanctis che attribuisce a questo nostro Giovanni il cognome de Sanctis, così:

MEMORIÆ IOANNIS DE SANCTIS EPISCOPI FLOREN-TINI

di pietra riposto, con epitaffio di due versi latini assai semplici, e conforme al gusto di quella grossa età rimati, come ancor vicino alle fonti si vede:

> PATRIA VELLETRVM. SANCTI FVIT ILLA IOANNIS

> QVI LACET HIC PRAESVL. CVI PAX SIT OMNIBVS ANNIS.

Ma innanzi che si venga al successo-

QVI PER ANNOS XXV. VSQVE AD MCCAXX. SVAM ECCLESIAM OPTIME GVBERNAVIT. ec.

Il Cerracchini poi riferisce l'antica rozza Inscrizione nell' Oratorio di San Gio. Battista esistente al suo sepolcro dalta parte del Vangelo, e vuole, ch'egli morisse l'anno 1230. Se non vi fosse sbaglio in un registro antico, che va attorno MS. de' morti sepolti presso il Cimitero di Santa Reparata, si potrebbe fissare il giorno, ma perchè l'anno ivi è 1231. e il giorno 11. Idus Julii, non ci fermiamo a crederlo. Comunque sia, egli nel 1226. diè licenza all' Abate di Santa Trinità di mettere il Pontigiano del Ponte nuovo alla Carraja, e precedentemente nel 1221. 3. 1d. Decembris dono all' Abate di Settimo la Chiesa, e la Parrocchia del nostre S. Fridiano, siccome nello stesso anno ser-Borghini Disc. Vol. IV.

re, il quale già dissi essere stato Ardingo. e credo aver detto vero: mostra, che si pari innauzi per alcune autorità, che ci sono, Vescovo un altro, che si chiamasse Giuliano; nè si conta però fia queste, che nel Catalogo in principio allegato del Mazza, sia dopo Giovanni collocato un Giuliano, perchè questa non mi moverebbe nulla, e per innanzi non ci si è mai badato. E di vero, troppo spesso ci aremmo avuto a fermare, se ogni volta che egli scambia, ed a parlare propriamente, ch'egli erra, ne dovessimo render conto, o giustificare il lettore; ma muovemi, che un F. Giovan Carlo (1), uomo nel suo tempo assai litterato, e che ragionevolmente scrisse le Istorie de tempi suoi, e certe Vite ancora di alcuni dell' Ordine de' Predicatori o per santità, o per dottrina, ed altre dignità illustri, e figliuoli specialmente, come fu anch'egli, del grande e bel Convento di Santa Maria Novella venendo a raccontare quando fu prima

(1) Nominato è questi di sopra con

lode a cart. 144. e segg.

tenziò intorno ai consini delle Parrocchie di S. Remigio, e di San Jacopo tra'Fossi; e presto il consenso, che fosse data a' PP. Domenicani la Chiesa vecchia di Santa Maria Novella. Lo fanno Can. Reg. e Priore di S. Fridiano di Lucca.

quel luogo dato a San Domenico, che vuole, che fusse l'anno mocxxII. dice apertamente, che in quel tempo ci era Vescovo Giuliano; onde non mi pare, trovandosene questo testimonio, di poterlo tacitamente passare, e come che nè anche l'autorità di costui peravventura mi dovesse interamente muovere, pensando che e'lo possa aver preso dal sopraddetto Mazza, e senza pensare, o ricercarne più oltre, presuppostolo per vero, mi pur dà noja, che non è solo, perchè in un libro dell'antica Congregazione de' Preti detta del Pellegrino, ove sono notati i compagni di quella Fraternità, che si trovavano intorno a ccc. o CCCL. anni fa, si vede scritto fra' primi promotori questo Vescovo Giuliano, e dietro a lui Ardingo, e vederne due d'accordo, me n'ha fatto tenere più conto. Fuor di questi due, o che da questi dependano, non si trova, o per parlare più dirittamente, a me non è mai venuto alle mani, non in contratti spicciolati di questi tempi, che n'ho pur veduti; non in quei tanti raccolti insieme, nel libro de' Visdomini, dove dal Mccx. al Mccxxx. non è anno, che non ve n'abbia alcuno; non finalmente in altra memoria pubblica, o privata: e dissi, che da questi dependano, perchè trovarsi scritto il medesimo da F. Leandro degli Alberti di Bologna, non è averne un testimonio più, avendolo costui copiato semplicemente, e come dire levato

di peso dal sopraddetto Fra Giovan Carlo, Or poi che più volte ho sopra questo pensato e ripensato, e ben disaminato il caso da ogni parte, mi risolvo, quanto è a me, che Vescovo di questo nome non ci fusse mai, o almeno non fusse allora. e che tutto sia nato dall'essere stata scritta la prima lettera sola, che si fa spesso. ed altre voite è stato cagione de medesimi errori, o pure da qualche strana abbreviatura del nome Joannes, come spesso la facevano i Netaj di que tempi, oltrechè stravamente sempre ogni cosa scriveano, e da frantendersi ad ogni passo: e del notarsi talvolta i nomi de' nostri Vescovi con la prima lettera sola, oltre all'esperienza, ed a molti testimoni che ci sono, ne posso io fare sicuramente fede, perchè in un quaderno, che già mi venne veduto degli Atti della Corte del Vescovo Giovanni de' Mangiadori, che ci è vicino, non seppi mai vedere, che un I solo pel nome suo; e molto credibile si mostra, che da questa scrittura, o da altra sorte d'abbreviatura da poco esperto mal presa, e creduto che ella valesse Julianus, come da un errore ne seguono molti, fusse in questi luoghi tutti quel nome introdotto.

1

503

(

6

([

1

13

٠,

12

k

Fammi credere questo, non perchè non si trovi nel sopraddetto libro de' Visdomini solamente, perchè altri molti da me altrove trovati non vi sono; ne anche perchè gli crrori in questi nomi molto

nate vi sono: non già che per questo la Istoria in se non sia vera, e che non dove:se seguire veramente quel caso onde ebbe la compagnia origine; ma colui, che poi la scrisse, volendovi aggiugnere più particulari, che forse mestier non v'era, e che non sapeva; errò nel numero degli anni, e nei nomi delle persone un mondo. Ma io voglio in sua scusa pur dire quel che ho anche accennato altrove; che questo accompagnare il vero del fatto con alcuni errori di questa maniera, de' tempi e de'nomi, fosse un comun vezzo di quel secolo, non per malizia o in prova, ma per difetto di questa sorte notizie, che si conosce essere anche stato comune allora, poichè e'pecono quasi tutti in questa parte, onde ce ne dobbiamo tanto in costui maravigliare.

E poichè noi siamo caduti in questo scambiamento di nomi, non mi vo'più indugiar a scoprire alcuni altri simili errori, o creduti errori, e potrebbon agevolmente far tenere me per molto dormiglioso e trascurato, e dare noja a chi leggesse quel libro del Vescovado (il quale può da ciascuno ad ogni suo piacere esser letto) e tali a cagione di questi mici scritti, se saran mai veduti, più volentieri per avventura da ora innanzi cercherauno di leggere; così veniss' egli fatto di cavarne molto più di quel, che ho io saputo fare. E vi si trova un Sinibaldo Vescovo, ed un Gregorio, ed un Pagano

ancora, de' quali sarebbe passato già il tempo di ragionare, e con questi un altro Andrea, fuor di quelli, che sicuramente ci sono di questo nome; e qui intorno cadrebbe il luogo suo, ed io non ho fatto, nè pensava di farne altrimenti menzione, avendo per fermo, che siano nomi frantesi e scambiati, quel primo da Raimbaldo e da Rinieri questo altro, ed il terzo da Pietro. E di Gregorio per Rinieri mi fa risolutamente credere l'anno, che vi è del MCIII. quando, siccome ora di questo Giovanni, siamo sicurissimi, che il Vescovo era Rinieri, nè potette essere altri in quel tempo. Di quel Sinibaldo per Raimbaldo, mi fa verisimilmente pensare, non il tempo, che non vi è espresso, ma una stessa simiglianza nel modo, e nella maniera di quella scrittura ove è questo nome, veggendo ne' contratti di Raimbaldo non essere mai l'anno aggiunto, come non è anche in questo, ed esserne assai rogati per la mano d'un Sasso Notajo, dal quale si vede anche questo rogato, e la scrittura nelle lettere R e S, di que'tempi è tanto simile, e così spesso da vantaggio in cambio di Raimbaldo vi si legge Rimbaldo, che con pochissima, anzi nessuna fatica, leggendo ni in cambio di m, che è agevolissimo, si muta in Sinibaldo; e chi ha tanto o quanto in pratica la scrittura e le mani de Notaj de tempi, che furon prima fatti e poi copiati, non si maraviglierà punto, che si piglias-sero di questi e di maggiori errori. Erano,

come mi ricorda aver detto altrove, gli originali di scrittura mezza Longobarda. gli scrittori pessimi e le carte mal tenute e quasi consumate dal tempo, appena si lasciavan leggere, onde di poi tanti anni i copiatori di quel libro, non intendendo ( e perchè eran pagati un tanto la carta, non si brigavano troppo d'intenderle, nè metteva lor conto perdere tempo in ricercarne) e dove era punto di simiglianza, o si avvicinavano le voci a quelle, che ei sapevano, non è da domandare come senza un pensier al mondo vi si gittassero, e se ne può dare esempio eziandio in quelli che da' soprannomi, e da altre circostanze troppo potean conoscere essere i medesimi, ed un Ubizzino, ovvero Obizzino da Casole, nominato di sopra, una volta chiameranno Ubizzino, un'altra Upizzino e qualche altra Upicino, ed il padre suo in un Juogo Ricchetto, in un altro Ughetto si legge. Ma in cambio d'Ardingo, che viene appresso, ch' egli scrivessero tante e tante volte Andrea, si potranno scusare, che gli avessero per diversi, e se non che il numero degli anni, che in questo, dirò così, viaggio è un' assai buona scorta; e quando non ci si fosse così spesso da questi medesimi Notaj errato, si potrebbe dire sicurissima guida, ora se non fosse, dico, che il tempo, che si sa certo di Ardingo, lo difende, e non lascia con altri scambiare; si troverebbe fuor di molte cose da lui

onoratamente nel suo governo adoperate. Ma l'essere notato con la prima lettera sola, e per essere Ardingo nome più raro, è verisimile si gettasse il copiatore, volendolo distendere, a questo più conosciuto e più frequente d'Andrea. Ma di Pagano, che una volta sola si legge, e per l'anuo notato si crede, che doveva essere Pietro Secondo, del quale abbiamo parlato al suo luogo, non so che mi dire, se non che potette in que' tempi essere un po' più frequente questo nome di quel, che e' fu poi, e perciò volendo distendere la pri-

ma lettera, pigliasse quello.

Ma a che voler rendere ragione degli
crrori, o dare loro regola, poichè non
per altro sono errori, se non perchè son
fuor d'ogni ragione, e d'ogni regola? Però onde che si nascessero questi scambiamen-ti, l'autorità dell'altre scritture, e riscontri de' tempi, che molti, e fra loro d'accordo ci sono, e per alcune altre considerazioni ho creduto, che troppa diligenza o più presto superchia, e vana dovesse essere tenuta, il mettere con quel solo appoggio questi altri nomi fra' Vescovi nostri; e portasi qui sì comoda occasione, mi è piaciuto avvertirne con le ragioni, e cagioni insieme, che m'hanno prima indotto, e poi nel medesimo proposito mantenuto, acciò se alcuvo fusse d'altro parere, possa a suo modo risolverne, purchè

non creda, ch' io gli abbia o non veduti, o dormendoci intorno, dimenticati.

Vero è che non si scoprendo di nuovo per loro altro lume, o miglior riscontro, quando pure ci abbiano ad essere, e che l'errore sia negli anni, e non ne' nomi loro (che, come si è più volte detto, troppo spesso in questo libro incontra) malagevole sarà in ogni modo assegnare loro il tempo, e'l luogo proprio nell'ordine degli altri Vescovi, se non si è forse di quel Pagano notato nell'anno mclxxxix. che cade ne' principi del sopraddetto Pietro, e così potrebbe aver luogo fra lui, e l'antecessore Bernardo; ma pochi mesi arcbbe tenuto il Vescovado; ed ognuno ne creda a suo modo, che questo anche non farebbe forza, poichè non ci è anche mancato chi l'abbia tenuto giorni.

Ma come che si pigli la cosa di questo Giuliano segue sicuramente l'anno MCCXXXI.

(1) il Vescovo Ardingo (2), che sarebbe

<sup>(1)</sup> Per lo computo, che fa il Cerracchini, l'anno 1230, piutiosto; e sotto di esso egli nota nel 1233, la fondazione dell'Ordine nuovo de' Servi.

<sup>(2)</sup> I moderni non dubitano punto nel humarlo de' Foraboschi, sul fondamento dell' aver l'Ughelli veduto un Codice d'Instromenti al costui tempo fatti,

secondo di questo nome, se quel primo, che aucor resta in dubbio, si chiarisse essere stato Ardingo, e non Rodingo. Questi come si vede per un Breve registrato nel libro de' Visdomini, di Canonico di Pavia, fu creato da Gregorio IX. Vescovo nostro, e vi si chiama Maestro Ardingo, che ce lo dichiara conventato in Divinità (i), che così dicevano allora, ed anche più propriamente da questo titolo di Maestro, maestrato, quel, che noi oggi dottorato in Teologia. E così certo scrisse Matteo Villani, contando come fu maestrato in Divinità Fra Francesco di Biancozzo de' Nerli, il primo, che qui ricevesse tale onore, in virtù dei privilegi della Città. Ma questa elezione venendo così dal Papa, ci potrebbe far sospettare, che i Canonici dopo la morte del Vescovo Giovanni non convenissero fra loro nella nominazione del successore; e non sarebbe senza cagione questo pensiero, sappiendosi, che in quei tempi si facea dal Capitolo de' Canonici la elezione, e si mandava al Sommo Pontesice : il quale, quando era canonicamente fatta, ed in persona meritevole, graziosa-

coll' arme de' Foraboschi composta di palle bianche in campo nero.

<sup>(1)</sup> E ben l'autore della Vita di S. Verdiana, cioè il Giacomini, il domanda valente Dottore, e Maistro in Teologia.

mente la confermava; ma se non fussero fra loro d'accordo, o che altro giusto rispetto fusse intervenuto, provvedeva egli. secondo che giulicava al presente stato, e bisogno della Chiesa espediente: ed è questa confermazione del Pontesice Romano antichissima usanza per tutta la Chiesa di Dio; e se ne potrebbono arrecare di San Gregorio, e d'altri innanzi a lui, infiniti esempi, se la cosa non fusse chiarissima, e notissima per se stessa. Ma del particulare costume della nostra ci riserberemo a luogo più opportuno, e per occasione più certa; che qui in cosa dubbia sareb-be fuor di proposito volere indovinare quel, che fosse potuto allora essere, e disputarne come se fusse veramente stato.

Vegniamo dunque a quel, che di lui possiamo al sicuro dire, e come entrato al suo governo non ebbe cosa più a cuore ne' suoi primi anni, che seguire, o più presto dare perfezione a quel, che tanto bene avea impreso, ed indirizzato il suo antecessore, giudicando prudentemente, che la caldezza de' principi sola non bastasse al ben fare, se non vi si aggingnesse la diligenza, e perseveranza del mantenergli: e si conosce dal fatto, o che morto Giovanni credesser gli uomini che fosse mancato in gran parte l'autorità ed il vigore di quel seggio, o pure che nuovi tempi, e nuove occasioni fussero di nuovi pensieri cagione, si vede, dico, ch'egli eb-

be che contendere con alcuni de' medesimi, che dal passato erano stati convenuti,
e già accordati: e questo tanto più sicuramente mi pare poter arrecare per certo,
quanto io veggo che e' fu a piato con gli
nomini di Castel Fiorentino il primo anno
suo, che negavano di voler ricevere il Rettore da lui, contro a' quali xii. anni innanzi il Vescovo Giovanai ne avea riportata final sentenza dalla Padestà, che era
allora M. Otto da Mandella; il che potrei
ancor d'altri dire, e specialmente poco
appresso, di San Casciano, ma troppo ce
n' andremmo in luago, e senza bisogno.

Egti, cominciandosi dallo spirituale, e dalla riformazione del capo, la prima cosa fece, e pubblicò le costituzioni, e la riforma da osservarsi principalmente dal Capitolo e da' Canonici, e conseguentemente poi dal Clero tutto. Io ho usato la voce, che era allora in uso, Riforma, che non altro importa, che que' che si dissero poi Statuti semplicemente, e riformare il medesimo, che far legge, e l'ho appresso voluto dichiarare, perchè pigliandosi oggi dal popolo questa voce altramente, sebben nelle scritture ed atti pubblici si ritiene ancora l'antico uso e significato, altri non credesse, che le cose fossero ite in rovina, e perduta egni buona forma, quando si trova in quelle scritture tal voce, perchè sotto così valente e desto Pastore, qual fu il Velletri, non potevano essere seguiti in

postosi in viaggio visitò diligentemente la Diocesi tutta, nel quale atto, luogo per luogo, ed a nomo a nomo fece riconoscere gli obblighi, gli omaggi, e le fedeltà consuete, e di questo ci sono ancora gli strumenti autentici, co' nomi de' particulari tutti; ma poco rilievano, se già non si fusse di alcuni Gentiluomini, così contadini, come cicadini, de' quali tanto si è detto di sopra, e tanti se ne sono nominati che per questo presente proposito è forse troppo, non che sia necessario di nuovo a diletto replicare i medesimi nomi, ancorchè alcun di più se ne potesse ag-

giugnere.

Diede dipoi a' popoli visitati quegli ordini, che alla conservazione di lor quiete e ben essere giudicò convenirsi; e que' che da loro si aveano fatti, rivide, e que' confermò, che gli parvero ragionevoli, siccome a' popoli di Valcava: e ad alcuni per se stesso diede nuovi Statuti, come particularmente sappiamo di que' della Pieve a Decimo di San Casciano confermati ancora ed approvati dal Comun di Firenze col consiglio della Podestà, non tanto, credo io, per hè dovendo ricercare alcuna fiata l'esecuzione del braccio secolare, ci volesse questa cirimonia, e consentimento, quanto per avere anche il Comune sua general superimità, e propria ragione in que' luoghi, onde fusse necessario, come in cosa di comune participazione, formare alcuna maniera di governo, ove avesse ciaschedun rispettivamente parte, e soddisfazione: e ne dà un cotal segno, che spesso si veggono per la Corte del detto Podestà di Firenze, come da vero legittimo Giudice condannati eziandio, perche non vollero obbedire ai Rettori messivi pel Vescovado, o che negavano di riconoscere il Vescovo del suo padronato, o non osservavano i bandi e statuti suoi. Io so bene, che la reverenza ed il zelo della Religione generalmente in que' tempi poteva assai, e forse specialmente qualche cosa più nella Città nostra verso le cose di Dio sempre devotissima, e ne può esser buon segno, che di alcune di queste Potestà si vede, e si può credere, di tutte, che fra l'altre cose pigliando l'ufficio, giuravano la difesa e mantenimento della Chiesa, e l'obbedienza del Vescovo con l'osservanza degli ordini Ecclesiastici : ed era questo peravventura obbligo ordinario di tutti, e pare che se ne accenni un certo che negli antichi Statuti, e che ciò si facesse in Santa Reparata alla Messa solenne nella prima o nella seconda Domenica dell'Avvento, e del MCLVIII. là intorno al cominciamento delle contese da Barbarossa al Pontefice, si trova una Deliberazione del Consiglio pubblico, che si direbbe alla Romana Senatoconsulto per la Chiesa e suci beni e ministri favoritissima; e di qui potrebbe alcuno peravventura in-

1

.

chinare, che da questa sola santa pietà, senza rispetto di proprio interesse, fusser nate quelle esecuzioni, e tanti favori: e veramente non si dee negare, che ella facesse assai, e non però di meno quelto anche che ci avesse parte il Comune, non veggio come fuggir si possa, veggendosi per altri luoghi, e per molte e manifeste prove, che egli ancora questi medesimi comandava, se ne valeva, e da essi riscoleva, come da'suoi; onde si può siculamente credere, che l'un rispetto e l'altro ci

avesse luogo.

Ma tornando alla general visita del Vescovo, non vo' lasciare, che in questa gita finì quasimente la principiata impresa dell' antecessore suo, di ridurre alcuni minuti servizi e cotali piccioli censi di cose straordinarie a certa ferma misura di grano. Nè farei di cosa minima, e così bassa menzione, se non che io ho sempre giadicato per ben fatto, e sento ancora che a molti piace, che non si perda la memoria di cotali antiche usanze, che non solo naturalmente dilettano, come è cosa piacevole lo apparare sempre, ma spesso ancora ci rappresentano insieme, cesi la prudenza ed accortezza, come la sincerna e simplicità de' nostri antichi, e la grandezza o piccolezza delle cose, e di più generalmente molto altri affetti e costumi de' passati secoli.

Frano que' primi censi non molto grandi da se, per la successione dell'età di

mano in mano in molte persone sparti, ed in minutissime parti divisi; talchè d'un censo ne toccava talvolta a pagare a uno la sedicesima parte, cosa fastidiosa a ricevitori, e spesso cagione di liti e di contrasti a' pagatori, che aspettando il tempo se la scordavano. Però stralciando, e stagliando questi minori servizi e censi così pel tempo intricati e confusi, gli compose a tanto grano l'anno, ed erano i servizi per lo più opere o di huoi o di falce, o di correggiato, ed altri tali esercizi manuali, e ci rappresentano questi tali per persone vili, ed operai e vassalli, o pari a vassalli, ed i i censi, de' quali intendo ora, simili a questi, per lo più di cose mangericce, ma con certe speciali, e segnalate osservanze, come pare che in simili cose si dilettino gli uomini di avere alcuni propri segnali, e cotali particularità fuor del comune ordine; e si vede ancora a' di nostri que' pochi censi per reliquie restatici ancora, e soliti rappresentarsi in alcune solenni ricognizioni, essere di monete autiche, e di conj non più in uso, e di animali con alcuni speciali contrassegni divisati, ed in segnalati giorni, ed a proprie ore, e luoghi speciali. E sono in questi Contratti, oltre le monete di speciali nomi, e conj, ed oltre grani, e vini, che in gran parte, fitti di terreni, e biada ancora, che in queste carte si dice per

proprio suo nome Annona, da' quali poce ci sarchbe da arrecare, che non sia noto; ma ristrignendoci pure a quest'altra sorte, galline, pollastre, pulcini, e capponi, e questi talora sono detti campii, ma per l' ordinario grassi. Vi sono ancora pezzi di carne di porco, e di castrone ( se questo vuol dire quel, che in quelle carte chiamano frassugno ) e crude, e cotte, e quelle del porco, quando dette spalla, come chiamiamo or noi, e quando di tre coste, che peravventura presero per quel, che oggi si dice costereccio. Vi sono ancora spesso pani, e mezzi pani, ed uova, e torte fatte di tante uova, e panieri di castagne cotte, e frutte di più sorte, e simili altre cose, oggi quasi da ridere; ma così portava o la voglia, o l'usanza di quel secolo. La composizione si fece per lo più a scafigli (1) di grano, voce a me nuova, e qual non saprei indovinare a quale oggi di queste nostre misure si rispondesse; ne si maravigli alcuno, che questa misura, o nome non si ritrovi, poi-

<sup>(1)</sup> Forse Scapilus, di cui il Du-Cange Scapilus, mensurae frumentariae species, endem forte quae Scapha. Il Capitolare di Carlo Magno all' anno 797. Scapilos xxxx. donant, et de sigale xx. Septentienales autem pro solito Scapilos xxx. dent, et sigalae xv.

chè non si ritrova anche interamente quel dello stajo, perchè ( a quel, che si vede ) in que'contratti erano in diversi tempi e luoghi staj diversi, anzi il Fiorentino stesso non fu sempre a un modo, poichè si trova sotto varj nomi: stajo retto Fiorentino, e stajuolo, e stajo antico; e questo or pieno, or mezzo pieno, che io crederei voler dire colmo, e raso, se non che la parola mezzo mostra, che porti seco un po' più, che la colmatura. Era ancora lo stajo di dodici, e quel di dieci pani, onde è ritenuto ancora nelle misure della terra il nome di Panora, come anche io credo da Stajuolo essere uscito quello di Stajóra; che non essere detto secondo l'antico uso di quegli altri Témpora, Dónora, Luógora, Agora, Cámpora, Prátora, ed altri tali ( de' quali ne sono ancora alcuni in vita, come la maggior parte de' sopraddetti ) ce lo mostra la maniera del pronunziarlo. Ne per mio avviso parrà cosa maravigliosa, che d'uno stajo di grano si cavassero dieci, o dodici pani, a chi sdimenticate un poco le delizie del secolo nostro, e le morbidezze della Città, penserà de'nostri lavoratori, che gli fanno di tal grandezza, che n'escono appena questi, e l'uso, ch'io sento di Francia, ove si fanno grandissimi; ma quello, che è fuor dell'usanza nostra, ci si rappresenta subito per miracolo. Ci era oltre a questo lo stajo decimale con un altro, che e' dice-

1

^

11

ľ

!)

1

vano fittereccio ( e che parrà incredibile. e pure sarà vero ) il Borgo a S. Lorenzo. ed il distretto di Passignano aveva sua propria misura, e suo stajo detti Borghese. e Passignanese; e questa diversità di nomi. e di misure, senza molte altre considerazioni, che ci sono, mostra per ora, che i primi obblighi di questi cota' pagamenti sieno molti antichi, come fatti in tempo, che uscita la Città di fresco delle mani de' Barbari, non s'era ancora interamente del suo contado rinsignorita, nè si stendeva per tutto la forza e l'autorità sua. onde o era da particulari dominata parte del suo territorio, o molti da se stessi si reggevano, e darebbe questo alcuno favore all'autorità del Vescovo in questi luoghi. Ma ne' tempi più bassi, come conviene a Città, che abbia proprio ed assoluto imperio, si ridusser con gli altri pesi e misure, tutti questi ad un seguo, e non pertanto si mantennono pur que' nomi nelle scritture, rispetto alla diversità de' pagamenti, non volendo chi era obbligato ad una misura, poniamo di stajuolo, o di merzo pieno, pagare allo stajo retto, o al pieno; il che non dee parere strano ad alcuno, poiche si è ancor fino ad oggi mantenuto, con riducendo nondimeno le misure antiche alle moderne, e se ne possono arrecare molti esempi. Ma se non fusse che in questi riducimenti iornano talvolta le misure rotte, onde è necessario

specificare la cagione, agevolmente non si potrebbe più, e ne sarebbe già gran pez-

zo spenta al tutto la memoria.

Ma ritornando all' interrotto ragionamento, poichè egli ebbe riordinati e riformati i popoli a lui soggetti, perchè non basterebbe fare le buone leggi, se non se gli aggiugne una guardia, che le mantenga, e come uno sprone accanto, che non le lasci addormentare, seguitando i vestigi dell'antecessore, diede a tutti i luoghi propri Rettori, i quali alcune poche volte veggo chiamati i Visconti, e questo per avventura più per cagione di proprietà de'luoghi, de'quali alcuni lungo tempo durarono di chiamarsi, e forse ancora si chiamano, Viscontadi, qual veggiamo esser chiamato, come per suo proprio nome da Giovan Villani il Viscontado, la Valdambra, che intorno all' anno MCCCXXXV. si cavo delle mani de' Tarlati, e so, che a Monte di Croce, e di quella vicinanza innanzi al milledugentoventicinque, quando era ancora de' Conti, andava per Rettore un Visconte; che troppo si conosce, essere così detto dal nome del suo principale, come quello, che esercitava in vece del Conte sua giurisdizione; e negli Statuti auticui, dove si tratta delle Rettorie, viè nominata così Visconteria, come Castellaneria, e Podesteria, onde verisimilmente per l'uso antico, e tanto continuato, che non si può in un subito dimenticare, ri-

tennero alcuna fiata questo nome, più che per altra propria distinzione, che realmento cosa veruna importasse; ma pur generalmente, e per lo più si mandarono sotto nome di Podestà: ed in questo mi pare cosa degna da notarsi, che, comechè i luoghi fussero deboli, strette le giurisdizioni, e le faccende minute, e quali è verisimile dovessero essere per lo più villate, e Castelletta, e borghi, che nè anche erano sempre interamente del Vescovo, avendovi gran parte il Comune, e talvolta alcuni Nobili, e Cattani, e Gentiluomini privati. come di Rabatta specialmente si vede, dove de' qualtro anni l'uno gli toccava a mettere il Rettore, che vuol dire, ch'egli vi partecipava pel quarto, e l'avanzo era d'altri, chiuuque e'si fusse; e a Capalle mandò il Podestà alcuna volta il Comune per suo interesse, salva la ragione, e la parte del Vescovo, indizio manifesto, che tutto non era suo, e nella distribuzione de'ritratti di condennagioni e di bandi, si vede, che gliene veniva certa porzione, ove più, ove manco, e non mai l'intero: ma comechè le cose susser, come io dico, basse, e minute, nondimeno andavano in queste Rettorie uomini nobilissimi, che in questi nostri tempi appeua si crederanno: ma così vanno le cose del mondo variando, e con esse i costumi ed i giudizi umani. Reputavasi in que'secoli cosa ono-

E VESCOVI FIORENTINI. rata andare i Rettori in cota' luoghi, dove poscia, tempo venue appena arebbe creduto con onor suo tale arteficello andare, che prima non arebbe avuto animo di tentarlo: onde mi ricorda uno de' nostri Scrittori vecchi, aver per cosa strana, ed in un certo modo, da non sopportare, che cotali artefici fussero stati ammessi alle Podesterie, Castellanerie; tanto si avea allora per gran cosa, e propria della nobiltà; e ciò non pur solamente si vede per questi mandati dal Vescovo, de' quali nomineremo poco appresso alcuni per un sag-gio, ma per quegli ancora, che in luoghi simili a questi, ed in debolissime Podesterie, e che appena oggi ne è memoria, o sono a piccole ville ridotti, mandava il Comune, che erano Donzelli, e Cavalieri tutti di nobilissime e chiarissime famiglie. Ma di questi del Vescovo si vede la maggior partita della casa de' Bisdomini, e della Tosa, ancorchè alcuni talvolta, da chi non ci ha più che mezzana pratica, non vi si riconoscano per tali a cagione dell'antico costume già da noi di sopra, ed altrove spesso accennato, di mettere i nomi de' padri soli, o certi soprannomi, che si crederebbono agevolmente per l'uso d'oggi, di principali famiglie, e non sono. Il che si vede ancora in altri Scrittori, e scritture, come è quello Conte Arrighi nel Villani Consolo l'anno McLXXXXVIII. che alcuni hanno preso per della fami-

DELLA CHIESA glia degli Arrighi; ma egli è Conte di Arrigo della Tosa (1), sebben nell'albero ( come si chiamano ora le successioni delle case in ordine ridotte ) non si vede. Ma perchè quel fa tutto cavato dalle scritture del Vescovado, dove per caso non venne ad essere mai nominato, come alcuni altri ancora non si veggono, che essere vi doverebbono, e generalmente in questi alberi, come si tratta dal Mccc. innanzi, malvolentieri si ritrovano le successioni appunto, ed ordinatamente continuate, tanto furono in questa parte i nostri vecchi trascurati, e tante scritture di que' tempi sono ite male. Leggesi in questi contratti del Vescovado Messer Marzoppo detto alcuna volta Marzoppino Rustichelli, e Rinuccio d' Uberto Vianesi, de' quali è questi, Messer Rinuccio di Messer Uberto detto Vianese padre di Messer Lottieri de' Fra Godenti de' Bisdomini, l'altro Messer Marzoppino di Messer Rustichello di Messer Davizzo del lato della Tosa, e vi è

<sup>(1)</sup> Questo Conte Arrigo della Tosa, gli Annali di Simone della Tosa lo fanno de Conti di Capraja. La Cronica di Paotino di Piero non gli assegna famiglia alcuna. Per della Tosa lo conferma il Borghini in una sua lettera ad un corrispondente suo, favellando del Villani, che nomina costui.

E VESCOVI FIORENTINI. 44至 spesso anche un Guido Aldohrandini, poi che fu Cavaliere Messer Guido figliuolo di Messer Aldobrandino di Messer Gherardo Visdomini. Ed in questa maniera ne sono notati assai, che per altri riscontri si riconoscono, e ve n'è per tutto, di questa famiglia, bellezza. E più peravventura ve ne sarebbero, se non si susse poi l'anno MCCCVI. con una nuova riforma postovi certo freno, la quale si trova fra le scritture di questi Vescovi diligentemente registrata, e vieta, che d'una medesima famiglia nel medesimo anno si debba mandar fuora più, che un Podestà solo; e se non fusse stato allora Vescovo Messer Lettieri di Messer Odaldo di Messer Lottieri Peramezza della Tosa, nou mancherebbe chi credesse, che l'avesse procacciata il Vescovo, per levarsi quella seccaggine da dosso, di costoro che come Guardiani, e Delensori, e Visdomini s'eran promessi, come per obbligo, di dover avere per loro ogni cosa. Ma con tutto ciò si potrebbe anche sospettare, che pur fusse per questa casa in gran parte, se non specialmente fatto, come paresse strano agli altri Gentiluomini di non aver parte nella comune madre, e generalmente si può a certi segni credere, che poco fusse a grado alla buona Cittadinanza, che questa samiglia per se grande, e numerosa, per tale appoggio d'avvantaggio troppo ingrandisse, e col mantel-

...

٠.

u

.

.

. -

. .

:

····

-

la del Guardianato, o vogliam chiamario Visdominato, si prevalesse tanto ne' propri, e ne' comuni affari, del Vescovado; e se ne accenna un certochè, ove si tratta del padronato di questi Visdomini; e se mancava nulla, avea la misura colma, che il medesimo Messer Lottieri Vescovo s' cra rimescolato, anzi fattosi capo tre anni innanzi a questa legge, d'una nuova setta suscitata per Messer Corso Donati, e troppo sconciamente infino all'arme scoperto in favore di quella, avendo prestato le torri del Vescovado alle battaglie cittadine con pessima satisfazione d'una parte de' suoi consorti, ed universalmente della Città, che essendo pienamente per le nostre Istorie noto, si dee qui leggiermente passare. Ma come, e donde nascesse questo ( che non varia perciò il fatto di nulla ) dopo questa riformagione, se ne veggono d'altre nobili famiglie, così de' Grandi, come del Popolo, qual sarebbe a dire de' Rossi, de' Foraboschi, de' Frescobaldi, degli Adimari, de' Medici, de' Falconieri, degli Scilinguati, che fu assai buona famiglia in que' tempi, e d'altre pure assai. Ma innanzi ancora ve ne fu pur alcuno di altre nobili famiglie, che può quasi parer miracolo, tanto s' avea preso quella cotali Podesterie per se, e fra questi veggo sin nel MCCXXXIX. eletto da questo Ardingo per Borgo a San Lorenzo M. Ubaldino della

Pila (1) uomo di conto, e molto stimato nella famiglia degli Ubaldini, e nominato da Dante, e dal suo successore l'anno MCCLVII. mandato a Castel Fiorentino Messer Forese di Messer Buonaccorso Bellincioni degli Adimari, quegli, che poi nella pace, che duro sì poco fra' Guelfi e' Ghibellini, l'anno MCCLXVI. divenne genero del Conte Guido Novello; il che puote esser buon segno quanto allora i primi Gentiluomini, e più reputati non dispregiassero cotali ufizj, ed è questi quel Messer Forese Capitan de'nostri fuorusciti Guelfi, quando cacciarono di Reggio i Ghibellini . E di questa materia s'è peravventura di soperchio ragionato; ma è stato necessario per mostrare l'autorità, e grandezza de Vescovi allora, e perchè con gli esempi particulari sia

Uhaldin della Pila, e Bonifazio, Che pasturò col rocco molte genti,

come uomo di conto, e valoroso nell'armi fece per Sigillo col nome S UBALDINI DE PILA, un Cavaliere armato a cavallo con bandernola; e tale fu trovato da un lavoratore nelle rovine di Monte Accinico l'anno 1735. conforme rapporta il Dottor Brocchi parlando del Mugello.

<sup>(1)</sup> Ubaldino della Pila, di cui Dante nel Purgatorio al xxiv.

creduto quel, che a questi nuovi costumi

oggi sarebbe quasi incredibile.

Ma tornando a' processi del Vescovo, egli acquistò aucora e per propria industria, e per compere da se, e per cortesia d'altri, alcuni benì al Vescovado, non già che a gran pezza arrivasse agli acquisti dello antecessore suo, e pur comperò da un Grifon da Galiga i beni suoi, e le ragioni, che della Chiesa gli si aspettavano, e da certi da Pigneta terreni, e da altri ancora. E sono a suo tempo (1) assai notabili, una donazione di Messer Giuliano da Bivigliano della terza parte della gran Selva di Monte Asinajo, che nel medesimo tempo

<sup>(1)</sup> S'introdussero a suo tempo, e per opera sua tanto utilmente i Frati Umiliati nel Convento di san Donato a Torri oggi appellato in Polverosa fuor di Firenze, che vennero dal lor Convento di S. Michele fuori d' Alessandria, comecche il Vescovo essendo stato Canonico di Pavia. Città ancor essa della Lombardia, avea cognizione del gran bene, che facevano ovunque tai Religiosi, per l'artificio della Lana, Ciò si ricava dalla Bolla di concessione della Cappella di Santa Lucia sul Prato di Firenze, data l' anno 1251. da Gio. Mangiadori Vescovo successore, riferita dall' Ughelli Tomo III. dell' Ital. Sacra.

E VESCOVI FIORENTINI.

ancora avea donato l'ottava parte de' Castellari di detto Bivigliano, ne'quai luoghi fino ab antico avea parte, e ragioni il Vescovado; ed una vendita di Ardimanno di Fortebraccio de' Nobili di Farneto, della propria casa tutta, e la parte sua del detto Castello di Farneto, e le ragioni del padronato di alcune Chiese quivi intorno, cioè Santo Stefano di Pitella, San Martino di Farneto, e Sant' Angelo, e San Piero da Strata là verso il Piviere di Sant' Andrea, detto anticamente a Decimo, ed oggi (corrotto già è gran tempo il nome) a Doccia. Quanto vivesse per l'appunto non saprei dire, e l'entrata al Vescovado del successore fu il Maggio dell'anno MCCLI. Ben si ritrova, che l'anno MCCXLVIII. (1)

<sup>(1)</sup> Sotto questo Vescovo seguirono gran fatti in Firenze. Nei 24. Agosto 1245. accadde la battaglia data dagli E-retici Paterini a' Cattolici adunati alla Predica nel Duomo, guidati quelli da certi Cittadini per nome Pace, Barone e Biliotta, col favore del Podestà di Firenze, che era allora. Due Scritture in cartapecora concernenti questa zuffa sono in Santa Maria Novella originali da me vedute, col rog. sulla Piazza di S. Maria Novella, poste giù l'una per ordine d'Ardingo, l'altra di commissione di Fr. Ruggie-

e' fa testamento per essere malato (1); ma che e' mancasse di quella infermità, o pur sopravvivesse non ci è contezza, e di tali minuzie per via di quelle scritture, che hauno altro fine, è generalmente poca notizia.

ri Calcagni Inquisitore. In esse sono soscritti come testimoni Fr. Nicolaus Subprior Conventus Sanctæ Mariæ Novellæ, e Frater Petrus de Veroua Ord. Prædicatorum ( S. Pier Martire. ) Nel 1231. venne destinato alla cura della Diocesi di Lucca perchè era scomunicato quel Vescovo O-

pizzo.

(1) Più cose accennano di lui gli Scrittori risguardanti la Badia di Settimo, come nel 1232. una licenza dal Papa di poter a lei vendere Beni Ecclesiastici; nel 1236. una Bolla a lui diretta da Gregorio VIII. di dover riformare essa Badia con porvi i Cisterciensi; e finalmente, secondo l' Ughelli, nel 1247. 3. Kal. Maii D. Ardingus aeger corpore, pro expensis sibi necessariis in sua aegritudine, qua praesentaliter laborat, cum Vicarius Principis Saecularis abstulisset ei fructus suos, et proventus plurimos, vendidit possessionem Monasterio de Septimo, et donat ei omnes res etc. quas deponi fecit apud eum. Sul qual affare osserva il Signor Gio. di Poggio Baldovinetti eruditissimo

Dopo Ardingo (1) successe nel Vescovado Giovanni Secondo, de'Mangiadori di S. Miniato detto al Tedesco, famiglia allova nobile e potente, e molto con questa Città interessata, ed in più modi nel pub-

1

1

2

-

7.

In

c.

10

J.

14

J,

cil

El

7 }0

.12

t ,

....

:5

10

1

t

L

Cavaliere, che l' Ammirato due anni prima, cioè all'anno 1245. notò, che l' Imperador Federigo II, già scomunicato nel Concilio di Lione, mandato avea sue genti in Toscana sotto la condotta di rederigo Principe d'Antiochia suo figliuolo naturale per ajuto e rinforzo della fazione Ghibellina, della quale in Firenze n'erano le principali Famiglie, donde ne seguirono siere sanguinose discordie. I travagli e la povertà del Vescovo adunque per due motivi nacquero: prima come Ecclesiastico, e secondariamente come de Foraboschi, che eran di partito Guelfo, il qual partito poi la notte del primo di Febbrajo 1249. allo stile Romano dovette cedere alla forza de' Ghibellini coll' andursene tusti esuli fuor di Firenze.

(1) Frappongono i moderni in questo mezzo tra Ardıngo morto nel 1249. e
Giovanni Mangiadori ( negli anni 1200.
e 1251.) per nostro Vescovo Filippo di
Ubaldino di Albertino Fontana pria Vescovo di Ferrara sua patria, e dopo d'essere stato alquanti mesi nella Sede Fiorentina, passato all' Arcivescovado di Ra-

blico e nel privato congiunta, la quale oggi per lunghe e mortali contese co suoi Cittadini, e specialmente con alcune case concorrenti seco, e gareggianti del primato, come furono i Ciccioni, e' Malpigli, se n'è ita con esse per mala via; sicchè appena ne è più ricordo: ed è quegli, del

venna. Ciò fanno principalmente sul fondamento di una, come dicono, Costituzione, che ha per data Actum in Domo Monasterii Episcopatus Ferrariensis anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo Ind. VIII. die sexto intrante Februario, e che sul principio ha Philippus miseratione divina Florentinus Episcopus electus, Viro religioso Praeposito S. Michaelis de Alexandria, et ejus Conventui: nella quale Cappellam S. Luciæ positam extra muros Civitatis Florentiae juxta Arnum, e sue appartenenze gli concede con annuo censo, acciocche i suoi Frati dalla nostra Chiesa di S. Donato a Torri si possano ivi trasferire, e comodamente starvi, e se luro piace, altra Chiesa fondarvi. Di più cose di lui fanno parola gli Scrittori, principalmente della sua morte accaduta nel 1274. e del suo seppellirsi, fatto nella maggior Cappella del Monastero de' Cisterciensi di S. Bartolo suor di Ferrara, con inscrizione.

E VESCOVI FIORENTINI. quale dicemmo già, che usava di porre nel suo titolo sempre sola gratia, et miseratione Floren. Episc. dove aggiugnemmo ancora, quel che al parer nostro in quella inscrizione intendesse, e come tutta ad animo moderato, ed umiltà Cristiana si riferisse: sicchè non ci occorrendo nuova considerazione, non accade replicare altro. Visse costui nel Vescovado dal Maggio MCCLI. nel qual tempo e' fece l' entrata soleune, o più presto dal principio di Marzo, quando su eletto, infino al di ultimo di Dicembre MCCLXXIV. appunto, che in tal giorno morì, che souo anni ventiquattro, due mesi manco; e fu persona di valore, e molte cose per questo seggio egregiamente operò (1) in su le

-

14

2

1

,'

)=

Mangiadori nostro Vescovo, e da lui vennero operate porta, il Cerracchini nel 1268. la fondazione della Chiesa di Santa Maria del Carmine di Firenze col benedirne la prima pietra egli; il quale ne'20. di Marzo del 1272. consacrò la Chiesa del Convento di Sant'Anna vicino a Prato. Al che (per tralasciare più minute cose) aggiugner si potrebbe, che ai 2. di Aprile 1269. diede egli facoltà a sei devote donne Fiorentine di racchiudersi nel Luogo di S. Matteo a Lepore, oggi detto Borghini Disc. Vol. 1V. 29

medesime pedate camminando de'suoi due predecessori. Ma innanzi ch'io entri in altri particulari di lui (che finalmente saranno quasi i medesimi, e poco in altro, che ne'nomi, e nel tempo differenti da que'di Ardingo, e di Giovanni

in Arcetri, da loro comprato in quell'anno da' Frati Eremitani di S. Spirito in Casellina di Firenze, per poi colassu viver esse in clausura coll'osservanza de' tre voti, e di sabbricarri Chiesa, e di rice. vervi altre Donne. L'atto reduto originale dal Sig. Gio. Baldovinetti più volte nominato, esistente presso le Monache, si fece nella Chiesa del Vescovado Fiorentino, rog. Ser Bene di Kinaldo da Vaglia. E l'anno seguente, per memoria, che si legge nel Bullettone, Giraldus, qui Gialdus dicitur q. D. Oddonis Amoretti de Burgo ad S. Laurentium de Mucello fecit procuratorem Ruggerinum fratrem suum ad vendendum D. Johanni Episcopo Florentino petia terrae prope Burgum praedictum loco dicto Casaggio. Ma sopra tutto non merita di tralasciarsi, che sin dell' anno 1251. 3. Id. Septembris egli ratificò la permuta della Chiesa di S. Donato a Torri agli Umiliati, che invece di essa ebbero la sopra mentovata Cappella di Santa Lucia da Sant'Eusebio sul Prato presso allora a Firenze con certi patti,

45E

E VESCOVI FIORENTINI.

1

. <u>?</u>.

171

1'84

i.

10.

si !-

ie

. a

.

Cá

Primo ) mi pare debito mio purgare la Città nostra d'un carico, che i medesimi Scrittori, o non pigliando nel suo buon verso la cosa, nè forse intendendo bene la forza delle scritture dinanzi, hanno quanto è in loro dato, o porto agli altri occasione di poter darle, mentre scrivono, in questi tempi essere stata molto di alcune eresie macchiata, e come si vanno le cose da chi vien dietro sempre per un comun vezzo, così nel bene, come nel male accrescendo; vi hanno aggiunto alcuni, per cagione di queste eresie essersi fra' cittadini nostri venuto all'arme, ed ostilmente come in guerra, fra' fedeli ed infedeli, fra loro acerbamente combattuto, e simili altre novelle, le quali di vero non furono mai, o non furono in questa maniera, nè per questa cagione, nè a questo fine; e sta la bisogna, quanto al puro e sostanzial fatto, tutto altramente. Nè Giovan Villani, che

quia dicti Fratres possint commode exercere artem suam Lanificii, texere pannos, et vendere, ex quibus alimenta percipiant, cum de labore manuum suarum vivant, non petentes eleemosynas, sed dantes affluenter indigentibus etc. unde habeant majorem frequentiam Civium mercatorum. Rog. Ser Benvenuto Not. del Sac. Pal.

in questo genere seguitando altrui disse anch' egli, Fiorenza essere stata molto di eresia corrotta, quando viene a scrivere poi particularmente le contese civili, e le discordie cittadine, e le cagioni dell'armi (le quali dagli atti e scritture pubbliche, e da fondati e reali riscontri, e non da' romori incerti del volgo gli convenia cavare) nè accennò mai, che per cagion di fede ci fusse disparere alcuno, non che se ne venisse alle mani. lo non voglio già negare, che forse sciocchezza sarebbe, ed un volere stravincere, nella città nostra, come nell'altre d'Italia, e come nel resto del mendo tutto essere stato de buoni e de' rei, e che qua tempo per tempo regnassero le comuni affezioni degli altri popoli in bene ed in male, e così nella pubblica disposizione generalmente, come uegli affetu privati di ciascheduno a sua fantasia, poichè si vede, che quando la Lombardia e la Toscana, e tante altre Provincie da santo e veramente cristiano zelo commosse presero l'arme per quella onoratissima impresa di trarre Terra Santa del servaggio degl' Infedeli, i nostri cittadini e per numero e per valore fra' primi si annoverarono; e quando la cieca Italia in se stessa divisa, volle, con le proprie forze consumandosi, guastare il giardin del mondo, non furono gli ultimi; ed a' particulari vegnendo, ben ne potette essere qui, some altrove, ne' fatti della Fede, di non

. . .

- 1

: 1

1. 1

- 1

1. 1

4

1

4

1

1 7

11

. .

.\*

İ

10

rettamente; sebben di vero e di certo non se ne può in questo genere nominare alcuno, concedasi questo, non a special notizia, che ce ne sia, ma a una cotale generale opinione, che si ha della umana imperfezione, quasi che non si troviuo mai nella moltitudine tutti buoni: ma che giammai ci fusse, non dico generale corruttela di cotal peccato, ma per numero considerabile, eziandio, di che alcun luogo, o Provincia d'Italia ne fusse pubblicamente infetta; questo liberamente niego, e dico (strignendo in poco fascio materia assai larga e copiosa) che ne' disparer, che cominciarono da Enrico Terzo o Quarto, che chiamare si debba, e molto più acerbi sotto Federigo Primo rivnovellarono, e tutto il tempo di Arrigo suo figliuolo, e del nipote Federigo Secondo, con vari avvenimenti si mantennero; molte e dannose discordie si levarono in queste Provincie nostre, favorando una Terra lo Imperio, un' altra il Pontefice; e non sol questo, ma le medesime Città in se stesse rabbiosamente si stracciarono, e, che è peggio di tutto, nè anche la parte del Clero si seppe o potette ritenere unita, nè da si fiera e comun tempesta difendere; onde nacquero, colpa e vergogna di pochi ambiziosi e viziosi Cherici, quelle divisioni, e quelle scisme, e quegli Antipapi, de' quali si è tanto di sopra, e così di fresco ragionato, che nè per intenderne più, nè per ricordar-

sene meglio, credo, che bisogno sia rinnovellarne qui altro : e come questi Imperadori fussero non sol deposti dell'Imperio, ma scomunicati ancora, e sceverati del corpo, ed unione de' fedeli, ed i complici. ed i partigiani sottomessi alle medesime pene e censure, è similmente notissimo. E sebbene appare in prima vista, e forse è alquanta differenza fra questi nomi eresia e scisma, e che la prima parte, che per uso generale importi sentire male de' Misteri e Sacramenti della Chiesa (come Arrio fece della equalità delle divine Persone, e quel Berengario del Sacramento dell' Altare) e quell'altro propriamente per divisione e separazione dal comun corpo si pigli, il che non sempre per altra ed altra credenza, ma talvolta ancora per isdegni particulari, e per propria cupidità ed ambizione può nascere; tuttavia la forza e'l vero sentimento di questi nomi (chi ben gli peserà ) non riuscirà gran fatto diversa o molto lontana; e costoro furon allora. non solamente con titolo di scismatici, ma di eretici ancora condennati, e la lor setta col nome di eresia necessariamente e ragionatamente notata; perchè consistendo il pondo, o vogliam dire il punto dell'eresia nel dipartirsi dal comun consenso, ed ostinarsi contro alle determinazioni della Cattolica ed Apostolica Chiesa, e specialmente da qualunque si sia degli articoli nel Simbolo contenuti, nel quale è questo specia,

4

W.

Œ

.

;

0

.

4 1

le, di una sola e verace Chiesa, ed unica Sposa di Gesù Cristo; chiunque ne fa due, e quanto è in se straccia la veste non cucita, o di più pezzi composta, ma d'un sol filo tessuta, che nè anche nella sua passione permise, che fusse stracciata o rotta; chi dee dubitare, che questo nome . di eresia, quando anche altra mala credenza di alcuno speciale articolo non ci concorresse, per questa sola cagione giustissimamente se gli convenga? e che finalmente pari, se non appunto medesima colpa sia così troppo ostinatamente appiccarsi a nuova e privata opinione, come temerariamente . dipartirsi dalla comune, e per lunghissimo corso di tempo approvata credenza? .

E qui è da aggiugnere un punto mol-1 i to a questo proposito, e che peravventura diede in parte cagione così a' nostri Scrit-1 tori di parlare in quella guisa, come a' let-1 tori di pigliarla in quest'altra: che è la parola eresia, la quale, come altre molte, 3 levandone per un nostro proprio uso la prima lettera, diciamo resia, o che dalla propria forza della voce, o pur da questa occasione nascesse, o da qualunque altra si fusse, a' nostri antichi discordia valeva e dissensione e scandalo (e si è ancora in molti, che dell'antica e natia favella ritengono, mantenuta) e questo intendevano ed intendono aucora, dicendo mettere resia fra moglie e marito, o fra' congiunti. E quello Cronichista, che scrivendo della

cacciata del Duca d'Atene disse, che trai Grandi e Popolari di Firenze nacque grande resia, non intese punto di cose a Fede attenenti, nè altro volle dire, che divisione e scandoli e contese, e ne soggiugne subito la cagione, perocchè i Grandi volevano l'uffizio del Priorato per metà con quelli del Popolo, sicchè era per cagion di stato: però non è maraviglia, se queste scisme furono allora con questo nome

di resìa specialmente chiamate.

Ma andiamo alquanto più oltre, e ricerchiamo più minutamente e più dappresso consideriamo la propria cagione di quella opinione; e ricordisi il lettore di quel ch' egli peravventura arà spesso trovato, che, poiche i sopraddetti Imperadori furono per sentenza della Chiesa, e sotto questi nomi di eretici e scismatici condannati, si mise in uso contro di loro (come non più del comun corpo de' Cristiani, anzi strani e contrarj) bandire la croce, ed invitare i fedeli con l'arme a spegnerli; il che non si facea per questa via, se non contro gl'infedeli. È si vede per l'Istorie. molti, e spesso avere per questa occasione prese l'armi col soprassegnarsi d'una croce rossa, onde si dicevano crociati, e quella cotale impresa la crociata; onde venne in uso bandire e predicare la croce: e di questa sorte fu quella, che scrive il nostro Villani, che assediando Roma Federigo Barbarossa interno all'anno MCLXVII. quando

era già deposto, e nel colmo la scisma, che si conta la venticinquesima, e da lui, per venire a fine de' suoi concetti, indotta, il Popolo di Roma, facendosene capo M. Matteo Rosso degli Orsini, si crociarono contro di lui; e il perchè gli successe male della sua impresa, e convenne partirsene con vergogna, e questo modo contro a lui si prese, come contro a quel che era per eretico condannato; che altrimenti non si sarebbe potuto, nè dovuto usare; ed il medesimo appunto, nel medesimo luogo, e per la medesima cagione, e col medesimo successo, scrive del secondo Federigo là intorno al MCCXXXVI., e poi alcun'altra volta appresso, e sempre in questi casi con l'istesse grazie e favori temporali e spirituali si preser l'armi, che si facesse contro gl'infedeli occupatori di Terrasanta. Potrei il medesimo dir di Manfredi; potrei d'Azzolino, potrei de' Visconti e de' Colonnesi, contro a' quali in servigio di Bonifazio molti si crociarono, e vi mandò bnon numero la Città nostra, tutti, come dice il Villani, soprassegnati di croce. E finalmente potrei di mille altri, se non ne fusser così piene l'Istorie di que' tempi, che la cosa viene ad essere a tutti notissima: e per le mura se ne conservava nelle pitture alcuna memoria, e forse se ne vede ancora, sebben la maggior parte e per la natura del tempo, e per la rinnovazione di molte Chiese se n'è ita, dove si vedevano i nostri cittadini ricevere da religiose persone alcuni pennoni e bandiere con la croce rossa, che non solo dell'impresa d'oltremare, ma per la suddetta cagione ancor spesso avveniva.

Ma senza questa segualata apparenza di fuori, ne' principi di quelle acerbe e crudeli contese de' Ghibellini a' Guelfi, che da questa discordia dell' Imperio alla Chiesa ebbe origine, il tito'o e nome, che comunemente pretendevano, era, de' Ghibellini di difendere la parte dell' Imperio, e dei Guelfi la difesa, ed il titolo di tenersi a parte di Chiesa; onde auche i primi nomi, che audarono da principio attorno, furono parte di Chiesa e d'Imperio, che poi si dissero Guelfa e Ghibellina.

Ma che miglior segno se ne può egli dare, e che meglio comprenda iusieme, e dichiari ad un tratto la cosa tutta, che il titolo stesso di Cattolico? il quale da principio preso, si ritenne poi sempre, e si vede aucora in molte scritture di que'tempi, ed in que'giuramenti specialmente che s'introdussero là intorno al MCCCLXX. dove giuravano alla Parte, e si dichiaravano per veri Guelfi, cioè, per usare le proprie parole, devoti ed obbedienti della Santa Madre Chiesa e della sua Cattolica parte Guelfa. E come che la cosa nell'intriuseco del cuore stesse (che non è questo agevole a conoscere) e quel, che priucipalmente movesse gli animi di ciascuno, e così di qua, come di là potesse trovarsi

più d'uno, che cercasse per avventura il fatto suo, e di regnare, e soprastare agli altri; tuttavia questo titolo de' Guelfi, di difensori, ed amatori della Chiesa, e di religiosi, e Cattolici, portava seco favore straordinario, dove i Ghibellini aveano contro almeno questo apparente carico, discostandosi, anzi offendendo alla Chiesa, d'essere chiamati eretici e scismatici, posto che in questo avessero forse la maggior parte per oggetto più l'interesse ed ambizione propria, e di regnare anch' eglino, che altra perversa opinione intorno alla Fede. E verisimile è, che gli avversar; loro, oltre al comun corso, che così chiamava quegli scomunicati e scismatici, e loro fautori, e lor partigiani, per cari-cargli ancor più, e migliorare la condizione della causa loro, ed attrarre a se gli animi, e' favori del popolo, molto si servissero, ed aggravassero con questo nome d'eretico la parte avversa; e dubbio non è, che generalmente con questo titolo aveano miglior presa alle mani in difesa della lor parte, e molto più appariva onesta e civile l'impresa loro, si perchè il zelo della Religione può assai, e meritamente, negli animi de' popoli, sì ancora, perchè il gittarsi alla parte dell'Imperadore non era al ristretto altro, che ridurre la Patria in manifesta servitù, e farlo alla scoperta; che altro titolo non vi potevano pretendere, nè pretendevano quegli Enrici

e que Federighi, che di signoria ed imperio temporale; che della Chiesa non si potea temere, alla quale non il dominio proprio. ma la cura e padronato spirituale si riferiva, e la parte della religione e de costumi. E questo dicono apertamente gli Scrittori dell' Istorie nostre, e si conosce per gli essette verissimo, e si scuopre agevolmente (per dare de' molti casi, che si potrebbono, saggio d'un solo) quando i Ghibellini a richiesta di Federigo secondo, ed a mossa degli Uberti, per restare soli nel dominio della Città, tolsero in casa una grossa banda di Cavalieri, col figliuolo di esso Federigo allora scomunicato, e disposto, e con l'ajuto di quelli cacciarono la prima volta la parte Guelfa; e quando poi, dopo la rotta dell' Arbia, con la forza di Manfredi la dispersero la seconda, e che si vede il detto Federigo (detto d'Antioccia ) ed alcuni altri, che ci furono in questi tempi, e susseguentemente in quell'altro per Podestà, essere in alcune scritture chiamati Vicari, e quando pure si chiamano Podestà aggiugnervi talvolta regia gratia, cosa non mai più costumata, e che denota una cotale, o tacita, o espressa servitù, ch'ella sia. Ma chi scrisse in que' tempi, e si può dire in sul fatto, usò le parole, ed i termini di que' tempi, ed essendo dannati gl'imperadori co' loro fautori, e chiamati comunemente eretici, così gli chiamarono anch' eglino, e quei

combattimenti appellarono, seguendo l'uso comune, contro gli eretici, e fautori, e difensori di resie, e non Ghibellini, nome che non era per avventura ancora introdotto; dove chi scrisse poi ne' tempi più bassi, e da quei primi cavarono, e trovando questo nome di eretici, e pigliandolo, non come allora, ma nel più ordinario e comune significato dei tempi loro, e sentendo quelle zusse e combattimenti, nè attendendo questi particulari, o forse non gli sappiendo, ci hanno dato la cosa nel modo, che detto abbiamo; e se pure essi l'inteser bene, quegli, che poi gli leggono, non la pigliando essi nel vero senso, e non distinguendo, come io dico, le proprietà dei tempi, agevolmente adombrano, e ci potrebbono a torto dare questo carico: e pero mi è parso necessario dichiarare come passassero le cose, e come si pigliassero in quella età le voci, ancorchè chiunque leggesse panto attentamente gli scritti di quel secolo, senza troppa difficultà per se medesimo lo vedrebbe. E le prime divisioni in Firenze, che si dicono essere state sotto quello Arrigo, che assediò la Città nostra l'anno MLXXX. presero allora ( come di sopra si è tocco, ed apertamente dice il Villani) non la cagione sola, ma il nome ancora di Parti di Chiesa, e d'Imperio, il quale conseguentemente per le cagioni già allegate venne detto di Cattolici, e d'Eretici, e l'occasione, e prete-

0

3

1

"

sto dell'assediare Fiorenza non fu altra. se non se che teneva la parte della Chiesa. e l'era egli scomunicato, e maladetto con tutti i suoi, onde il combattimento, e difesa de' nostri si disse ( e si poteva dire giustamente) contro agli eretici, e guastatori della Chiesa di Dio e quei nostri Cittadini, che ne' tempi seguenti, quando erano gl'Imperadori con quel titolo condannati, pigliavano in lor favore l'arme col medesimo nome, furono giustissimamente da chi scrisse allora battezzati, e nelle contese fra' Ghibellini, e' Guelfi, che seguirono in Firenze al tempo di Federigo II. e non tanto innanzi lui andaron questi nomi in volta di Eretici, e di Cattolici. Quel che io ho tocco, che alcuni potessero rimanere ingannati nella voce Eresia, e che la pigliassono nella maniera, che degli Arriani si dice, e Nestoriani, e Donatisti, ed altri tali, si mostra ancora, perchè gli danno questo nome di Manichei, indizio manisesto di persone che parlino a caso, e voglian pur dire qualche cosa, e non sap-pian che, ma cerchino nomi strani per essere più difficilmente o riprovati, o scoperti: perchè questa eresia stata già innanzi intorno a DCCC. anni, poichè fu una volta divelta, non si vede mai più nella Chiesa risurta, nè era molto facile a rinascere, o pigliar piede fra gl'ingegni specialmente del paese nostro, ancorche spesso le nuove ripiglino alcune particelle delle

e

н

.

-

1

.

. .

9

3,

2

3. (

3

1

1

9

. .

. . .

..

j\* .

t!

3.0

) a

1.1

<u>ą.</u>

100

4

vecchie, perchè troppo fu stravagante quella e troppo strana, c come dice Sant'Agostino (che ben la sapeva, come quel, che giovanetto, ed inesperto vi s'era trovato a sorte avviluppato dentro) era piena di lunghissime favole, e puerili, e da contare a vecchie, e donniccinole in su le veglie la sera d'intorno al fuoco; onde conoscendo poichè ebbe giudizio d'uomo, la scipidezza di quello errore, da se stesso se n'era sciolto.

Furono bene in que' tempi alcune eresie speciali, quale degli Albigesi detta da alcuni popoli di Francia là inverso Tolosa, dove s'affaticò specialmente assai San Domenico per ridurgli alla vera via, e vi furono i chiamati Poveri di Lione, ed alcuni detti i Fraticelli dell'opinione, e quei, che si dissero Paterini: ma de' Manichei, non è fatta mai per gli Scrittori d'allora menzione, nè in parte alcuna di Cristianità se ne trova ricordo. E de' soprannominati gran parte passarono in Francia, e in questa nostra Italia (per quel che si sappia per le scritture ) molti pochi, e qui fra noi nessuno, ed in somma, cosa, che meriti quel nome di corruzione, o di generalità, al sicuro non si vede aicuna. E questo or qui tanto più con saldo fondamento si dice, quanto negli Statuti Municipali nostri in queste cose di Do e della Chiesa specialmente pieni di cristiana religione, quando si viene agli eretici, colmi

di ardente zelo, uon se ne nomina alcuno particulare. Gli Statuti sono due, uno più antico, del quale non si sa il tempo appunto, che particularmente non ne nomina alcuno: l'altro, che sappiamo al sicuro esser dell'anno MCCCLXXXII. che nomina quelli, che doveano andare attorno in quei tempi; ma nè l'uno nè l'altro mostra, che nella Città ne fusse in que' tempi macchia o infezione alcuna, non che notabile, ed il primo principalmente si vede, che tutto tende alla guardia, che non ce ne trapeli d'altronde: che se ce ne fusse stato sentore alcuno allora, come nel secondo si nominano i Fraticelli, e certi altri, e specialmente i seguaci del dannato Fra Michelino da Cesena, e dice liberamente, che s' intendeva, che alcuni alla celata n'erano penetrati nella Città, e facevan cotali lor ragunate di notte e di segreto, e si provvede d'opportuni rimedi, che non possano infettar la nettezza della Città, la quale significatamente chiamò Ortodossa, così non l'arebbe taciuto nell'antico, il quale si può veramente più presto chiamare medicina preservativa, che mal non venga, che purgativa di quel che venuto fusse; se già non volesse alcuno, che la parola Credenti degli eretici, che vi si legge, importasse nome di propria setta. E di vero io mi pensava da principio, ch'ella valesse favoratori e seguaci di eretici; ma considerando beme, come lo Statuto ne parla, e sappiendo

1

1

Ê

7.

. .

n ia

,

2

-- !

6. 6

34

3

appresso, che il Corio Milanese Istoriografo assai più copioso e fedele che artificioso o leggiadro, mette in questi tempi una propria setta, che si chiamava i Credenti da Milano; mi fa credere, che di questi per avventura intendesse lo Statuto, i quali, come questa pessima generazione s'ingegna di condire la falsa dottrina col mele di nomi in apparenza favorevoli e religiosi, per ingannare meglio i semplici (che tali sono nominati nello Statuto que' della povertà Evangelica, ovvero della povera vita) così si chiamassero questi i Credenti, quasi principali e sopra gli altri eccellenti in Fede; e che il sospetto della vicinità, come più agevoli a farceli penetrare, gli facesse a maggior cautela specificare. E certo si mostra alcuna parte di Lombardia intorno a que' tempi particularmente da cotal peste insetta; e ciò non tanto pel testimonio del sopradd tto Corio, che vi rassegna in particulare, oltre ai sopraddetti Credenti da Milano, i Catari, i Gazzari, ed i Concorrenti; lasciando per ora la setta di Fra Dolcino, che surse molti anni dopo, ma che più rilieva, dal fatto si conosce questo; essendo stato in que'luoghi, e da congiura di cotali generazioni il buono e valente Fra Piero da Verona, che oggi si dice S. Piero Martire, col ferro apertamente ammazzato; e ciò avvenne l'anno MCCLIII. ne' principi del Vescovado di questo Gio-Borghini Disc. Vol. IV.

vanni, dove in questi nostri paesi ne simili nomi, ne molto manco simili fatti si sentono (1), donde finalmente conchiudendo si vede, che questa cosa non andò punto nel modo, che quegl' Istorici nella

prima apparenza la rappresentano.

Ma perchè Giovan Villani in certo luogo si ristrigue particularmente alla setta degli Epicurei, e Dante (del quale molto si dee tener conto) ne tassa nominatamente due nostri nobilissimi Cavalieri dell' età sua, che su, si può dire, la medesima del Villani, il che ci fa fede, che e' parlarono di cosa da loro molto ben saputa; dichiariamo ancora questa parte, la quale in vero è più fondata di quell'altra, e più secondo l'uso, e parlar comune: e sopra questo è da sapere, che intorno a que' tempi, ove noi siamo ora con l'età de' Vescovi, e forse prima qualche anno, furono in pregio alcune Corti di gran Signori, fra le quali per avventura principale si conta la tanto celebrata di Ramondo Beringhieri Conte di Provenza e

<sup>(1)</sup> Il Borghini non vide i Processi d'Inquisizione contra alcuni eretici Fiorentini, e nè meno vide le Bolle de Pontefici, le Provvisioni della Repubblica, e gli Editti de Vescovi, e degl' Inquisitori sopra di ciò. Fu però infezione comune in Italia.

E VESCOVI FIORENTINI. succero di Carlo Primo Re di Napoli, piena di be' costumi e gentili (parlando secondo un civil uso secolare) e di tutta mondana cortesia e valore ornata, alla quale si riparavano quanti pregiati Cavaheri aveva pel paese intorno, e non pochi vi si ritiravano, da lontano tratti al grido di sì nobile compagnia, dove con be' discorsi del governo, degli stati, d'arme, e d'onesti amori, e con leggiadre usanze, e graziosi reggimenti ragionando, poetando, uccellando, cacciando, e torneando, onoratamente e lietamente si trattenevano; e questa si chiamò allora vita nobile e cavalleresca. La quale maniera di vita, come l'esempio, quando è congiunto con lode e soddisfazione universale, muove agevolmente gli uomini alle medesime cosc, non è da domandare quanto in breve per molte Provincie si dilatasse, e (che specialmente importa al fatto nostro ) come vogliolosamente in questa nostra parte abbondante di nobiltà e d'animi generosi e grandi, fusse ricevuta, e presto, e profondamente ci si allignasse. Basta, che in tal modo andò la bisogna, che non in altro si credeva allora, e poi per gran pezza, consistere la nobiltà e la reputazione della Cavalleria (onde ne fanno alcuni dei nostri Scrittori gran romori) che nel vivere in ozio, in vestir riccamente, metter tavola spesso a gentiluomini e forestieri, mantenere assai cavagli, e begli, e nutrire

.

. '

1

cani ed uccelli; far lor brigate, e con quelle in giostre, in armeggerie, ed altri giuochi ed onorati spassi, cavalcando, maneggiando l'arme e festeggiando, ed in ogni azione magnificamente operando, trapassar lietamente ed onoratamente la vita loro, onde poi per innanzi si prese in parte la distinzione di quelle famiglie,

che propriamente si dissero Grandi.

Ne' medesimi tempi, o poco prima, o poi, si vide ancora la Corte di Federigo Secondo, quanto a questa parte attiene, quasi in su le medesime maniere; onde fra l'altre particularità, siccome fiorirono in quella molti Poeti Provenzali, che ancor ne vive la fama; così ne riuscirono alquanti in questa, e ce ne son fuori alcune poche composizioni per saggio, ed alcune altre se ne troverebbono ancora fra le antiche scritture nelle case private, che si vanno appoco appoco speguendo, come sono quell'altre per poco tutte ite male, delle quali non è qui tempo di ragionare.

Ma venendo al punto, che abbiamo or fra mano; la Corte del Secondo Federigo passò più oltre, e troppo sconciatamente s'allontanò nella parte principale del santo e costumato vivere Cristiano, perchè essendo egli molto inchinato a' diletti e d'animo peco religioso e (come dagli effetti si vede e rendono testimonio molti autori) mal Cattolico; si diede tut-

to in preda a' diletti del senso, e della carne, poco curando, anzi schernendo la santa e vera pictà e religione Cristiana.

Nè d'altra guisa fu quella, che gli venne dietro del figliuolo Manfredi, non punto men di lui sfrenato ne' piaceri del corpo, nè più religioso ne' pensieri dell' animo, che co' medesimi costumi, e concetti vi si viveva. E come avviene, che ( secondo l'antico proverbio de' Greci ) delle maniere della Madonna assai ritengono per l'ordinario le damigelle; tali furono i Cortigiani e gli altri seguitatori delle duc predette Corti, co' quali sempre tennero, ed alcun tempo usarono ancora, parte di questi nostri Ghibellini. E sebben generalmente questa maniera di vivere appariva più presto una lascivia di sfrenati costumi, che saccenteria di nuove credenze intorno a' sacri misteri della Religione, de' quali poco si travagliavano; tuttavia, poichè tanto poco conto tenevano della lor salute, e da questi stessi pochi pensieri delle cose della Chiesa si giudicava comunemente, che e' pensassero, che altra vita non fosse, onde con ragione si guadagnarono alcuni di loro questo nome da Epicuro antico Filosofo, l'opinion del quale, piacevole al volgo, ma dannata ancora dagli stessi Filofosi, peccò sconciamente intorno alla provvidenza divina, ed immortalità dell'anima, ed appresso (che

fu concetto vile, e troppo indegno d'uomo grave, non che di Filosofo, e quello dotto ed acuto ) tutta parve, che riferisse ai diletti del corpo la vita umana; onde agevolmente si riconosce il piacevole ed arguto morso d'Orazio (che fu così acuto e destro ne' motti suoi) quando confessan-dosi per un di questa setta, liberamente si chiamò Porco grasso, ed a cui bene rilucesse il pelo del branco d' Epicuro. E che Messer Farinata, il quale particolarmente vi è nominato, fosse parzialissimo di questo Federigo, e che tutto da lui dependesse, siccome prima dal padre e dal figliuolo poi onorato, beneficato, ed oltre a questo sommamente stimato e generalmente tenuto capo fra noi della parte loro, quegli soli nol sanno, che delle cose nostre poco o niente sanno. E se ne potrebbe dare questo piccolo, e che forse parrà ad alcuno leggier segno, che per una cotale affezione e memoria di lui, chiamò il suo secondo figliuolo Federigo, nome in que' tempi non in uso de' nostri, che al primo avea dato, secondo l'antichissimo costume della patria, quello del padre Messer Lapo; siccome anche il Conte Guido Novello a due suoi Federigo e Manfredi.

Or se a questi ed altri tali, come o allevati, o dependenti da queste Corti, s'appiccò de' medesimi modi e costumi, e se da cotal maniera di vita licenziosa e

2

, #

4

piena di piaceri, fu conseguentemente creduto così sentire; non dee ad alcuno parere incredibile, e da noi non si può, nè debbe negare o scusare, ma increscerne sibbene e dolersi, che tanto valore si lasciasse così debolmente ingannare e vincere: e così riuscirà vero quello, che nel principio di questo ragionamento si propose, che in ogni luogo ed in ogni tempo si son trovati de' buoni e de' rei, ma non perciò, che il fatto di pochi debba, o possa pregiudicare a molti, che sien dabbene, non che a una comunanza intera.

Ma ormai ritornando e conchiudendo del Vescovo Giovanni, replico quel, che nel principio accennai, che delle azioni sue null'altro da dire ci avanza; se già non volessimo consumare il tempo, e'l foglio in replicando le medesime cose, che de' due suoi antecessori già si son dette; le quali solo in ciò sarebbono, o almanco apparirebbono più a novero, quanto egli darò più anni nel Vescovado, e fu più ai nostri tempi vicino, onde meglio si sono le memorie e le scritture conservate; ma di maggior momento, o d'altra nuova maniera non già: però quelle cose, che delle recognizioni di censi e di feudi, dei giuramenti e fedeltà de' Vassalli e di Gentiluomini; delle elezioni de' Rettori per le Chiese c Podestà per le Castella; ed in somma di tutte le altre azioni de' due a ntecessori si son dette, s'abbiano qui (scambiati nondimeno come al principio accennai, i nomi, e i tempi) per replicate, non ci essendo cosa, che da per se

meriti, o abbisogni di raccontarsi.

Ma dopo la morte di questo Giovanni avvenne cosa, che potrà parere, in tempi per lo Ecclesiastico così tranquilli e quieti, strana. E certo dacche la Chiesa ebbe prima pace da' Gentili, e poi quiete da' Bar-bari, ell'è in simili Vescovadi rarissima, e nel nostro peravventura questa una sol volta avvenuta, e questa fu una vacanza di dodici anni, e tre mesi continui. Ne mi si alleghino qui i molti maggiori intervalli che ne' principi si sono contati, perchè o da quelle persecuzioni, e travagli avvennero, che io ne ho eccettuati, o per mancamento di scritture e memorie non ci è stato verso di rinvenire la continuata successione: e non è, ch'ella non ci susse, ma questa ora cade in tempo, da quella sorte d'avversari quieto, e quando le provvisioni ordinarie de' Pastori ( se già causa importantissima non le disturbava) non sì indugiavano; e che ella veramente vacasse, ci sono tante chiarezze, che non se ne può dubitare, perchè non solamente ne è ricordo nel libro del Vescovado, ed oltre che in tanto tempo, ed in non pochi instrumenti non si trova mai nome di Vescovo, la confermano al sicuro contratti di questo tempo, ne' quali chiaramente si legge Sede vacante, e compere, ed allogazioni fatte da' Visdomini, e Tosinghi, allora secondo l'antico costume, e privilegio loro residenti al governo, e guardia del Vescovado; ed appresso collazioni, e investiture di Chiese, commesse da' medesimi a persone Ecclesiastiche, e Prelati, poiche non era questo atto; da esercitarsi per mano di laici; tutti segni, anzi pur chiarissimi argomenti, che la Chiesa allotta vacava.

\_

.

.

."

A

۵

. :

. . .

Ne di così lunga, e straordinaria vacanza ho saputo ancora ritrovare in quelle scritture propria e particular cagione, perchè quello, che mi pare, come per sogno, avere a certi vecchi sentito dire, che questo si procurò perchè dell'entrate si murasse l'abitazione pel Vescovo, riuscirà agevolmente un trovato di coloro che, sappiano o no, vogliono pur d'ogni caso seguito render ragione. Ma in contrario ci si mostra, che l'anno dinanzi trovandosi, in Firenze con Papa Gregorio Decimo il Re Carlo di Napoli, e Baldovino Imperadore di Costantinopoli, fu l'Imperadore alloggiato nel Vescovado; onde chi vuole recar ora in dubbio, che il Palazzo Episcopale vi fusse? Se già non volesse alcun dire ( che anche questo ragionamento è ito attorno ) che da questa occasione nascesse il pensiero di rinnovarlo, o di accrescerlo, ed alquanto meglio adagiarlo; il che non si sapendo come egli stesse innanzi, sarebbe immaginazione, e pensiero

in aria, essendo pur certo, che non solamente vi cra da potere abitare, ma ancora da vicevere uno Imperadore: sebbene non s'usavano in quella semplice, ed in simil cose rozza età, tante morbidezze, ed agi, quanti si sono introdotti poi; nè solamente non erano allora penetrate cotali superflue delizie entro nella Città, nè generalmente in questo nostro paese conosciute, ma nè anche si desideravano: nè erano peravventura ancor cadute ne' peusieri di que' buon vecchi nostri: e saggio ne possono dare alcuni, che se ne veggono di questi maggiori, e più nobili abituri degli antichi conservati fino ad ora, e ne restano intorno alla Città di Signori già grandi, e ricchi, d'alte, e forti muraglie sibbene, ma che di copia di stanze, o come oggi gli chiamano appartamenti, e di certi agi, e comodità non aggiungono a gran pezzo alle delicatezze d'alcuni mezzani Gentiluomini di questo secolo, ed in somma ci rappresentano nelle maggiori facultà, assai più magnifico, che delizioso, o morbido l'uso di allora, e si giudica agevolmente quali dovessero essere le minori.

Potrebbe peravventura tale opinione esser nata dal sapersi, che già alcuni Vescovi non abitarono familiarmente nel Vescovado, come per dare esempio d'uno, si vede per alcune scritture, che Messer Antonio d'Orso stava nelle Case di Perotto

Guadagni; ma questo non porta seco cosa, che a questo fine troppo rilievi, perchè potette questo esser fatto per propria comodità, o altro particular rispetto, come in questi tempi, quando ci è il Palazzo, e veggiamo di che maniera, molti hanno voluto o nelle proprie, o in altre più agiate case abitare, e se alcuni non vi abitarono, molti più furon quegli, che vi stettono, e Messer Antonio d'Orso fu un gran pezzo dopo questa vacazione, la quale se avesse servito a questa muraglia, o principal muramento, o miglioramento che fusce, se ne sarebbe potuto servire, onde da questo si caverebbe appunto il contrario, cioè, che miglioramento alcuno non vi si fusse fatto, o racconciamento, perchè non l'abitavano; e così da ogni parte riscontra, che non ci si può fare fondamento, nè credo che ci abbia anche luogo quel, che molti anni dopo, a certo proprio fine fece Eugenio Quarto, che il Papa la riserbasse a se, perchè non era allora nella Città, ma nè pure in questi paesi, anzi a Lione, dove celebro Concilio generale; e quando ci fu, ed andando e tornando dal detto Concilio, poco ci dimorò, e non visse poi molto; e dietro a lui ne successero quattro in sì breve spazio di tempo, che si disse allera, Roma in uno anno o poco più avere cinque Papi veduti, talchè uno interregno di cxxxxvii.

mesi non si può a cotal cagione applicare, Però ho giudicato sempre, lasciando da parte l'immaginazioni, e seguendo il fatto, e le più vere congetture, con gl'indizi. che ci sono di alcune scritture, e Scrittori insieme, che il principio venisse dallo sdegno del sopraddetto Pontesice, il quale, risentitosi fin nell'anima, che la pace dai Guelsi a' Ghibellini da lui con somma affezione personalmente procurata, e già si poteva dire condotta fusse, come recita il Villani, maliziosamente, e con certo inganno rotta, interdisse la Città; ed i principali reggenti scomunicò; e così la tenne fino quasi a tutto l'anno MCCLXXV. durando in lui (come dal fatto sicuramente si giudica ) lo sdegno, quanto la vita, donde vacando appunto nel mezzo di queste censure il Vescovado, venne da questa prima cagione impedita la nuova provvisione. Appresso ci si aggiunse la seconda, che i Canonici non convennero nelle voci, perchè una parte si gittò a Mess. Schiatta degli Ubaldini, un'altra a Messer Lottieri della Tosa, ma nè dall'una nè dall'altra eran tante, che aggiugnessero alla piena elezione di alcun di loro, e bastavano ad impedirle ambedue: e che un. della casa degli Ubaldini ardisse di aspirare, o altri di proporne allora al Vescovado nostro, non si dee dubitare che avvenisse, perchè il Pontesice quando si parti di Firenze così pregno d'ira, e di mal ta1

.

. . .

.

.

1 2

...

9

. .

3

1

.1

.

\*

de

4

11

.1

lento (come si è detto) se n'andò in Mugello, ove fu dal Cardinale Ubaldini, e da' suoi consorti, alle lor Castella amorevolmente raccolto, e per alcun tempo ad arte trattenuto, e vezzeggiato molto; onde è verisimile, che egli in sì bella occasione producciasse, o pigliassero animo alcuni affezionati di quella parte, di proporre il sopraddetto M. Schiatta, entrati in isperanza per vederlo alienato d'animo dal Re Carlo, e fazione Guelfa, e ne pigliavano argomento, ch'egli avesse, non curando la ferza, che ne facea in contrario il detto Re Carlo, e contro le ragioni di Baldovino suo genero, confermato nello Imperio Greco il Paleologo, al che venner poi dietro molte e gravi sequele. Era egli sdegnato seco ( come si credette allora, e se ne vide alcun seguo ) persuaso, che egli avesse tenuto mano alla rottura di quella pace: altrimenti non so vedere come in tanto favore e potenza de' Guelfi, che aveano le forze in mano, e tutto a Ior voglia guidavano, potesse aver luogo casa, tutta d'animo Ghibellina, ed in modo sospetta, ed odiosa a quello stato, che ella, si vede delle quattro famiglie una, alle quali fu nominatamente interdetto mai per tempo alcuno accettare il Vescovado nostro, e di Fiesole. E però è credibile, che i principali guidatori del Comune spaventati dall'animo del Pontefice, e dagli effetti, che a cotali occasioni se ne scoprivano,

o apertamente si opponessero, o astutamente temporeggiandosi, cercasson di tranquillare la spedizione, finchè o l'ira del Pontefice, ed il favor del Cardinale, che molto poteva allotta, svanisse, o altra buona occasione nascesse di liberarsene.

Or queste per mio avviso furon le prime e vere occasioni, dopo le quali seguitando, come s'è detto, tre Pontesici alla fila, che vissero pochi mesi per uno, non ci potetter volgere l'animo, e così si andò prolungando la conclusione. E sin qui come per sua natura, e per un certo corso ordinario, ma poi per altri travagli, che ebbero i Guelfi, e la Città nostra, venne impedita, perchè in questo mezzo tempo segui la ribellione della Sicilia, ed alcune altre disdette al Re Carlo, ove assai si mescolarono i Pontefici, e ne fu la fazione Guelfa tutta travagliata, e di sospetti ripiena. E qui dopo nuove paci e nuove rotture da' Guelsi a' Ghibellini, e molte contese delle fazioni de' grandi e de' popolani si mutò forma di governo, e si creò il Priorato in molto pregiudizio de' grandi, e favore del popolo, onde si ebbe per un pezzo altri pensieri.

Ma quella si potrebbe agevolmente fra le prime cagioni annoverare, del non si soddisfare la cittadinanza de' subbietti proposti, che si riducea finalmente alla troppa grandezza delle case, e molta potenza dei consorti, e nell'Ubaldino da vantaggio ad

mentre che ell'era così calda verso quella

9

- ---

-

famiglia, movendolo con l'esempio vicino. e quasi per questa via spingendolo al doverlo fare. Ma questo si può più verisimilmente credere, che sicuramente affermare, e dall'effetto si vede, che allora non ne segui altro. E qui è tempo di ricordarmi, come in proprio luogo, della promessa già fatta, ed insieme render ragione, perchè io dubitassi allora, che nella creazione di Ardingo non fusse in una convenuto il Capitolo; che è in somma, che dal modo del procedere, e dal tempo della copia fatta di quella Bolla, che fu nella fine di Gennajo del MCCLXXV. nel quale siamo col ragionamento, si poteva peravventura credere, che questo e quel caso fusse il medesimo, e che perciò si dovesse con la medesima regola maneggiare. Ed essendo stato ora (come si vede chiaramente) disparcre dell' elezione nel Clero, si poteva andare congetturando dal simile, che il medesimo susse potuto intervenire dopo la morte di Giovanni Primo, onde, non si accordando gli elettori, il Pontefice ci desse egli il Vescovo; e che questa sia la cagione, che si ritrovi lo istrumento della conia, che io dico, della creazione d'Ardingo, che allora servi in questa occasione per mandare al Pontesice, vedendosi massimamente, che altre volte (come diremo appresso, e si è accennato di sopra) avvenne il medesimo, e che accordandosi mell' elezione il Clero, confermava, non cleggeva il Pontesice. Ma comunque passasse la bisogna allora (che voglio sia risoluzione d'altri) la vacazione durò questo tempo, che noi diciamo; tanto che finalmente l'anno MCCLXXXVI. ebbe questa riuscita, che, come di questi litigi spesso incontra, che ne gode un terzo, Papa Onorio, per levare le concorrenze e gli scandali che agevolmente ne potevano nascere, e liberare insieme d'ogni sospetto i cittadini, si gittò a persona di religione, e, come forestiero, libera di seguito e di proprio interesse, che fu fra Jacopo da Castelbuono del Perugino. Ed il medesimo modo appunto si vede tenuto nella morte di Messer Antonio d'Orso, che segui l'anno MCCCXXI. quando similmente diviso il Capitolo, e voltesi le voci d'una parte a Messer Federigo de' Bardi, e d'un' altra a Messer Guglielmo Frescobaldi; e queste, come che passassero quelle di M. Federigo, non eran però tante, che bastassero a dargli la causa vinta, poiche questa contesa fu durata un pezzo, prese il Pontefice di provvedervi per se stesso, e tagliando l'occasioni delle gare e sdegni di chiunque di loro fusse lasciato addietro, o di rompersi insieme quelle famiglie delle caporali Guelfe, come si pensa, a sommossa de' cittadini procuranti la quiete pubblica, elesse di fuori M. Francesco da Cingulo, del quale si parlerà al suo luogo. Ma dove non accadeva discordia nel Clero, si vede, che Borghini Disc. Vol. IV.

3

- 1

il l'ontefice suttosopra l'approvava: e ne può dar saggio l'elezione di M. Andrea de' Mozzi, nel quale concordando unitamente il Capitolo, fu subito, e graziosamente dal medesimo Onorio Pentefice consermata. E se tutte le scritture si fusser potute discader dal tempo e dal fuoco, che n'ha consumate un numero infinito, se ne potrebbono arrecare molti altri esempi: però ci conviene stare a questi contenti, che di vero anche possono a questo effetto bastare. E tanto sia per ora di così lunga vacanza regionato, e per tale occasione di alcune altre incidentemente, per non avere sopra la medesima più d'una volta a tornare.

Fu con molta soddisfazione della Città ricevuto il nuovo Pastore Frate Jacopo da Perugia, (1) e fece l'entrata solenne

<sup>(1)</sup> Circa questo Jacopo, che domandano degli Alessi, del Contado di Perugia, e che fu prima Religioso Domenicano, si può dire, che il Breve di sua elezione riferito nell' Ughelli, su emanato in Roma 5. Kal. Junii Pontificatus anno 2., cioè nel 1286 medesimo; e facendo l'entratura agli 8. di Luglio, e chiudendo i giorni suci ne' 16. d'Agosto, vi si include, che ne' 12. Agosto per suo Breve concedè Indulgenza a chi desse ajuto alla sabbrica

agli 8. di Luglio MCCLXXXVI. del quale, fuor di questo particulare, poco, o più presto nulla altro si trova; essendo morto a' 16. dell' Agosto seguente, e così non venne a vivere più che quaranta giorni nel Vescovado; ma che fusse uomo di bontà e dottrina, non solamente lo fa credibile l'essere stato non tanto chiamato, quanto si può dir scelto dopo sì lunga ed ostinata controversia; perchè in tal caso, a volere ben chiudere la bocca a tutte le parti, bisogna persona così perfetta, che nulla gli si possa apporre: ma si mostra ancora per l'entrata sua, che ci è con molta diligeuza e con tutt'i suoi particulari descritta, per la quale si vede, che e' fu ricevuto dalla Città con particulare dimostrazione di ogui sorte di amorevolezza, e con somma letizia di tutto il popolo, che da altro, che da una singulare speranza dalla sua virtù conceputa, non si dee credere, che potesse allor nascere, con ci essendo di lui prova o vero alcura speciale congiunzione o legame che ne potesse dare propria cagione.

Macato dunque in così brevi giorni questo buon Vescovo, fu unitamente dal Capitolo, che dal successo della passata discor-

della Chiesa e Convento di Santa Maria Novella, in data dello stesso Convento, ove ora il Breve si conserva.

dia avea imparato ad essere una volta savio, chiamato Vescovo Messer Andrea (1) de' Mozzi nostro Cittadino; ed il Marzo seguente si trova, come di sopra si disse. l'elezione confermata dal medesimo Onorio Quarto. Ne generi scrupolo, che il principio del suo Vescovado sia in alcune scritture segnato l'anno MCCLXXXVI. in altre cclxxxvII. perchè egli è pure il medesimo tempo, ma nasce la diversità dal proprio uso nostro d'indugiare a mutar l'anno il di xxv. di Marzo, inuanzi al qual giorno, sebben molto vicino, essendosi espedita questa confermazione, la data di Roma, che piglia i suoi anni a nativitate, è dell'anno LXXXVII. dove le scritture nostre, che annoverano dall'Incarnazione, ritengono pur, secondo il corrente uso nostro, ancor l' LXXXVI.

Egli tenne il Vescovado fino al Luglio del Meaxciv. intorno, come si vede, a 8. anni, quando, checchè se'l movesse, o fosse pur voglia del Papa, su tramutato a Vescovo di Vicenza (2) che il Paeta (come

<sup>(1)</sup> M. Andrea di Spigliato di Combio di Mozzo si fu questo nostro Cittada no, e Canonico Livrentino, che poi si triva ancora Cappellano del Papa.

<sup>(2)</sup> A tal Vescovado di Vicenza (rappresentatoci dal Poeta nostro Inf. U. 15.) passò, giusta l'Ughelli, Idibus

eredono molti) seguitando la voce, che allora volgarmente in questo fatto si sparse, o pur come i Poeti fanno, pigliando per le Città i fiumi, disse, d'Arno in Bacchillone; donde anche pensano sia uscito il tritissimo proverbio (1), che vive ancora, ma messo oggi in uso capo piedi, saltar di Bacchillone in Arno, di chi esce ne'suoi ragionamenti, del primo e principal proposito: forse non si vedendo altra cagione, donde e' possa avere avuto l'origine, più che per propria ragione, o simiglianza, o conseguenza, che ci si scorga.

Delle sue azioni non saprei arrecare cosa notabile, (2) perchè nelle scritture

Septembris anni 1295. affermandosi, che

ivi morì egli poi di Febbrajo 1296.

(1) Per altro il Varchi nell' Ercolano, o come in due maniere a suo tempo
usato, o checchè altra ne sia la cagione,
scrive Saltar d' Arno in Bacchillone. Dell'usarsi a modo del Borghini, il Monosini
allega ancor egli il costume de tempi suoi,
in cui par, che vaglia lo stesso, che
Saltar di palo in frasca, o di ramo in
pertica.

(2) Pur tuttavia si nota, che nel 1289. egli gettò la prima pietra per la fabbrica della Chiesa di Santa Maria sul Prato di Firenze, presenti essendovi alcuni registrate nel libro de' Visdomini, e del Vescovado, come si è di sopra largamente detto, poco altro si vede, che allogazioni di beni, date di Chiese, elezioni di Potestadi, riconoscimenti di censi, ed

Cavalieri Gaudenti Fiorentini, come dalla scrittura esistente appresso quelle Monache, spogliata, ed inserta dal Senator Carlo Strozzi ne' suoi manoscritti. E che l' anno precedente diè un Breve d' Indulgenza di giorni 40. a chi porgesse ajuto allo Spedale di Santa Maria Nuova, nel quale soggiunse: Urbis insuper Prelatis, et Ecclesiarum Rectoribus districtius injungentes, ut nuntios ejusdem Hospitalis, qui ad vos venerint pro eleemosinis benigne recipiatis, populos vero vobis commissos ad benefaciendum eis propensius inducentes verbo pariter, et exemplo. E che finalmente nel 1292. Papa Niccola IV. diresse a lui quel Breve per conto de nostri Pinzocheri di San Paolo, di cui ho io fatto parola nel Tomo XIV. de' miei Sigilli, Sig. XV. a car 32. mettendo fuora ciò, che Stefano Rosselli ne dà di notizia: a cui mi giova aggiugnere, che oggi conservasi esso Breve nello Spedale: siccome che nel 1295. ei pose mano a edificare il Palazzo, ossia Episcopio allato a S. Miniato al Monte.

altre cose tali, che a giurisdizione, e padronato, o a proprio ed util dominio si riferiscono; e di queste assai vi se ne trovano; ma come se n'è una volta ragionato, e mostra la natura, ed importanza loro (il che si è fatto di sopra, per avventura più che il bisogno non chiedeva) uon avanza più altro che dirne, che movo sia. Se già non volessimo particularmente notare, che l'anno MCCLXXXIX. piati co' Caponsacchi e principalmente con Gherardo e Rosso, o più presto, come per altri riscontri credo ch'egli abbia a dire, con Gherardo Rosso (che questo fu il suo soprannome, e fu figliuolo di Messer Cavalcante Caponsacchi) sopra il Palazzo da quella famiglia già per innanzi edificato in sal poggio di Lucole là inverso Monte di Croce, il quale era di ragione del Vescovo, ed ottenne, che l'avessero a riconoscere da lui. Combattè ancora e restò al di sepra co' Ghinazzi, famiglia antica Ghibellina, e che per le parti venne si può dire a nulla, e certo è, ch'ella su delle comprese nella legge degli eccettuati Ghihellini; ma il fatto de' Caponsacchi ci dà un poco di saggio del modo tenuto da quelle famiglie grandi, del quale si dolgono spesso gli Scrittori delle Istorie nostre, di occupare di fatto e di autorità l'altrui, el a forza, e per grandigia ritenerlo finchè darasse il potere. Ma in questo tempo essendosi creato il Priorato, e posti gli

ordini della giustizia sopra i Grandi, il che stranamente abbassò la potenza e l'orgoglio loro, non ci ebbe troppa difficoltà in riconoscere, e riavere il suo, con questa famiglia specialmente, la quale, oltre l'essere de Grandi, era anche fra le prime Ghibelline compresa, che molto gli toglieva d'animo e di potere. Quel che poi Vicentino Pastore facesse, e quanto vivesse, non ho trovato; se non che si crede, che là morisse, donde fu qua condotto il corpo, e si vede ancora la sepoltura nella Chiesa di S. Gregorio in sulla piazza, che ancor oggi si dice de' Mozzi. ed è un' Arca al modo antico, con la immagine sua di marmo sopra, con questo semplice Epitassio (1) Sepolero del Venerabile M. Andrea de' Mozzi per la Dio grazia Vescovo Fiorentino e Vicentino.

<sup>(1)</sup> Un lastrone fatto quasi al modo antico, si vede anch' oggi in San Gregorio, e le lettere, che sopra vi sono, dicono \*\* SEPVLCRVM. VEN. PATRIS. DNI. ANDREE DE MOZZIS. DE1. GRA. EPI. FLORENTINI. 7. VICENTINI 1284. Nel qual lastrone è osservabile la Pianeta col Camice di lui, ove in varj tondini frammischiata all'Arme sua gentilizia, è l'Aquila Imperiale a due teste, la quale indicherebbe partito Ghi-

E VESCOVI FIORENTINI. Scrive Gio. Villani, questa Chiesa essere stata principiata l'anno MCCLXXIII. quando (come pur ora si è detto) ci era Papa Gregorio per conchiudere la pace fra i Guelsi e i Ghibellini, e che egli stesso la fondasse e dal suo nome la intitolasse in quel Santo, e che ella fosse dalla famiglia de' Mozzi edificata, che erano mercatanti della Chiesa, e del detto Papa; il che secondo l'uso di que'tempi importa, credo io, il maneggio del riscuotere e pagare, e quel che oggi si direbbe Depositario, o Tesauriere; e l'aver eletto questo Vescovo quivi la sua sepoltura, o averlavi voluta i snoi, è assai buono argomento, ch' ella fosse cosa loro, non essendo per altro nè di nome, nè di qualità, che senza un tal rispetto vi si avesse avuto a giudicare. Ma oggi vi si vede l'arme de' Bardi, ed è di loro libero padronato, senza che vi abbiano parte i Mozzi, cosa, che può per molte cagioni dipoi essere avvenuta, e mostra quanto siano mutabili le cose umane, e queste particulari notizie piene di tenebre, ed a varj pericoli sottoposte, onde ci si possano conseguentemente pigliare di molti errori e grandi; e pur io non dubito

bellino; del che sia pensiero d'altri trovarne la cagione, quando l'Ammirato mostra la Famiglia de'Mozzi essere stata di partito Guelfo.

che vero dicesse il Villani, e che così fosse da principio, onde che si sia poi questa mutazione cagionata.

Dopo otto mesi della sua renuncia, successe l'anno mcclxxxxv. Francesco de Balneoregio, o Bagnarea (1) come volgar-

(1) Questo Francesco, che fanno dei Monaldeschi da Bagnorea, il P. Terrinca nel suo Teatro Minoritico vuol, ch'ei prima fosse Frate Minore. Dal Vescovado d'Orvieto e di Melfi si trova, che passasse alla Chiesa Fiorentina. Assegnano a lui la benedizione della prima pietra fondamentale della Chiesa di San Domenico di Cafaggio delle Monache Domenicane l'aino 1207, e quella circa a: questo tempo della Chiesa di S. Marco, prima de Monaci Silvestrini, indi de'Frati Predicatori. Nel 1297. 3. Non. Maii consagrò l'Altar Maggiore di S. Gio. Evangelista dalla Porta a Faenza, e vi concedè l' Indulgenza, al cui Breve presso le Monache di S. Salvi, nel sigillo di cera è espressa l'effigie di esso. Nel 1299. del mese di Novembre, col Vescovo di Fiesole, con quel di Pistoja, ed altri, benedi la pietra primiera delle mura del terzo Cerchio di Firenze. Se si potesse prestare intera fede ad un

mente si dice, che resse molto bene nello spirituale la Chiesa sua, e l'accrebbe ancora nel temporale; che fu egli, che comperò la bella possessione di Montughi.

Dopo il quale vacata la Chiesa sei mesi, l'anno MCCCII. successe il soprannominato M. Lottieri della Tosa, famiglia dei Grandi (1) e allora molto potente, il qua-

certo Registro de' morti sepolti nel Cimintero del Duomo, vi si stabilirebbe il dè della morte sua, poichè si dice ivi: IV. Id. Decembris 1301. D. Franciscus Episcopus Florentinus. Ch' esso per altro fosse sepolto nella sua Cattedrale, benchè senza inscrizione niuno ne dubita.

(1) Il Cerracchini a provare, che anno 1301. VI. Kal. Martii il Vescovo Lottieri aveva fatto la sua entratura in Firenze, ne riporta estesamente una protesta della Badessa di San Pier Maggiore, esistente originale nell' Archivio di esso Monastero. Negli anni 1303. e 1304. accennano Simone della Tosa, ed altri Istoritoi, che fu in Firenze gran romore tra M. Rosso della Tosa, e il Vescovo Lottieri, e che il Vescovado s' armò, e vi si fece bertesca; ma raccontano altresì, che giunto pur allora in Firenze il Cardinal Niecolao da Prato Legato in Toscana a fur

le mori l'anno MCCCIX. e vi ebbe di vacanza v. mesi.

pace tra' Guelfi e i Ghibellini, il Vescovo favoreggiava la pace, perchè essa recava con seco giustizia, e dovizia; il perchè facendone istanza il Cardinale, esso Vescovo con M. Rosso si pacificò. Nel 1304. per iscrittura in Santa Felicita di Firenze. celi abitava in Monte Ritondo del Mugello, quando investi per annuli dationem in Sindaço del Monastero di Santa Felicita un Cappellano di quella Chiesa. Actum in Castro de Monte Rotundo in Palatio ipsius Domini Episcopi. In fatti adi 29. di Novembre di quell' anno egli era fuori, leggendosi così notato in una Predica di quel giorno di F. Giordano. Nel 1307. agitandosi in Ravenna la causa de' Cavalieri Templari da' Vescovi deputati da Clemente V. fra quelli intervenne il nostro Lottieri; il quale poi sotto la data di Firenze de' 14. Settembre del 1308. con suo Breve concede licenza al Priore, e Frati di San Marco Ordinis Sancti Benedicti de Monte Fano, o Silvestrini, come e' si chiamavano, di vestire coll'abito di lo Religione quelle Mantellate, che elibero alloris il Convento in Via di S Gallo, ove è ora il Palazzo de' Pandolfini, in una Cappella del quale anch' oggi di tali donne è dipin-

I

U

Al quale successe il medesimo anno M. Antonio d'Orso (1) di famiglia popolana, chiamato dagli Scrittori di que' tempi

to l'abito. La sua morte è rammentata da

Dino Compagni a c. 76.

(1) Messer Antonio figliuolo d'Orso di Biliotto di Terrozzolo fu Canonico, ed Arciprete della Chiesa Fiorentina, e poi Vescovo di Fiesole. Scrive il Migliore, che tal Vescovo sali armato sulle mura di Firenze col Clero, e la difese dalla viva forza d'Arrigo VII. Diede opera all'edificio del Palazzo allato a San Miniato al Monte, e fabbricò l'Oratorio, e Villa di Sant' Antonio Abate a Montughi rammentato da esso, che lo fondò, in un Lodo da lui pronunziato l'anno 1317. originale nel Monastero di San Matteo in Arcetri con queste parole: Ad Dei honorem, et laudem sub vocabolo B. Antonii pro animabus nostra, et praedecessorum nostrorum, ac per quorundam alimenta pauperum Clericorum, et defunctorum omnium juvamento nuper hedificare ceperimus et quasi jam perfecerimus Cappellam quandam in loco Episcopatus nostri Florentini, qui antea dicebatur Mons Ughi: in qua, ed in ejus pertinentiis multas contulimus expensas non solum in illius complemento, verum etiam in paramentis, or-

valoroso e savio Prelato, e lo mostro in molte occasioni, e specialmente nell'assalto, che diede Enrico VII. alla Citta uostra. che fu il primo, che con conforti, e con

( d

i

namentis, libris ec. Nel 1310. diede Indulgenza per suo Breve a chi porgeva ajuto alla fabbrica nuova della Chiesa di San Pier Maggiore. Nel 1312. egli si trovava in Vienna di Francia, dove soscrisse con altri Vescovi un Breve d'Indulgenza per la Chiesa nostra di San Giovanni Evangelista dalla Porta a Faen. za, dato l'anno 7. del Pontisicato di Clemente V. che si trovava in Vienna al Concilio. Nel 1320. uni al Monastero di Settimo quello di Buonsollazzo, e prima nel 1314, si trova Consigliere del Re Ruberto di Napoli (il quale era stato già creato Conte di Romagna dal Papa ) e da esso mandato a sedar le discordie civili in Francia. Nel 1313. stando in Firenze nelle Case di Pierotto Guadagni, diede ivi la laurea Dottorale in Legge a Messer Francesco da Barberino di Valdelsa Cherico conjugato, e Poeta Toscano, in vigor di un Privilegio di già conceduto ad esso Poeta. Questo Messer Francesco poi alla morte del Vescovo gli fece il Deposito; che si vede in Duomo presso la porta laterale a man destra di chi entra, verso il campanile, il qual De-

E VESCOVI FIGRENTINI. l'esempio inanimò i cittadini alla difesa della comun patria, come particolarmente notano con molta sua lode gli Scrittori dell'istorie nostre; e si morì l'anno MCCCXXI. nel qual tempo vacando la Chiesa Fiorentina, la Famiglia de' Visdomini, e Tosinghi, che come defensori del Vescovado ne tengon cura nella morte de' Vescovi, ridussero in un libro, come per via d'inventario, la nota, e sommario di tutte le scritture del Vescovado, non pigliandone copia, che sarebbe stata fatica utilissima, ma ristriguendo in pochissime parole, o come in rubriche, che elle si chiamino, quel che in ciaschedun contratto si conteneva, che non puè valere, se non a una cotal generale, e confusa notizia delle

1.

. .

\_ 0

.. :

ī

.

. .

posito ha la sua figura e l'arme sua, e de' Belfredelli, di cui nascea per madre, e quella di Bonifazio VIII. forse perchè da questo Pontefice fu mandato Governatore della Marca d'Ancona per la Chiesa. Francesco suddetto poi, come esecutore di suo Testamento, depose davanti i Collettori delle Decime Ecclesiastiche, che pretendevano sull'eredità del l'escovo, d'esser egli creditore di buona somma per aver pagato del suo diversi legati pii, servità, medicamenti, ed altro nell'infermità del Vescovo, e per i funerali, e pel Deposito suddetto.

cose; del quale così fatto, mi son pur servito non poco nel ritrovare i nomi, e gli anni di questi Vescovi, sebbene il libro. che ho avuto io, o che sia copia, o fatto da persona poco accurata, e meno intendente, o pure s'egli è originale, che chi ebbe innanzi que' contratti antichi, scritti di lettere spesso strane, e sempre cattive, e difficili a leggere, non gl'intendesse, si trova pieno di errori, e lo Scrittore nei numeri degli anni specialmente, così smemorato, che può talvolta parere, ch'egli lo scrivesse dormendo. Nè è molto migliore quello, che si crede, e peravventura è l'originale, e si conserva nell' Arcivescovado, come io ho, riscontrando, potuto vedere, cosa che cagionerebbe, non vi si stando bene avvertito, grandissima consusione, poichè essendo mal capitati, per un fuoco, che arse l'Arcivescovado, gli originali non ci è più via di riscontrargli. Ma il fondamento mio principale è stato delle scritture, che si conservano negli Archivi della Canonica, e della Badia di Firenze, e di S. Miniato, e di alcun'altre poche Chiese, e Monasteri; quantunque mettendo in questo libro, ch' io dico, pur mezzana diligenza nel riscontrargli insieme, che sono un numero grandissimo di contratti, da molti luoghi si conoscono agevolmente gli errori di pochi. Da questo tempo in qua avvicinandosi tuttavia all'età nostra, quando arebbon ad esser le cose di mano

in mano più note, e con maggior certezza, elle nou son però interamente senza scrupolo, nè sempre chiare; perchè non ci è una guida, che specialmente se n'abbia preso la cura, onde anche in questi proviamo spesso (che par cosa strana) la me-

desima difficultà dei tempi antichi.

Ma per quel che si vede, successe al predetto Mess. Antonio d'Orso France-sco de Cingulo (1) nominato da Gio. Villani per uomo d'animo e di valore. Egli è vero, che l'anno MCCCXXI. nella elezione del Capitolo ebbe più voci Messer Guglielmo Frescobaldi (2), ma uou ho saputo già trovare, che egli sedesse, o che la elezione sua non fusse piena (perchè ebbe

Borghini Disc. Vol. IV. 32

<sup>(1)</sup> Della nobil Famiglia de' Silvestri da Cingoli della Marca d' Ancona, figliuolo di Balbo, e di Pietra da Varano dei Signori di Camerino. Questi condusse qua certi suoi nipoti allorche nel 1336, si portò alla patria a sedare le fazioni civili.

<sup>(2)</sup> Ho notato d'aver letto, che nel rifarsi la Chiesa di Santa Reparata fu trovata Inscrizione, che diceva \* A. DNI. MCCCXXXI. DIE... MENS. AVGV-STI. HIC. FVIT. SEPVLTVS. D. GVLIELMVS. D'FRESCOBALDIS. PLEBANVS. PLEBIS. S. IPPOLITI. VALLIS. PESE. 7 CAPPELLANVS. S. REPARATE.

403 tre voci sole, sebbene niuno degli altri lo passo, perchè Mess. Federigo de' Bardi n'ebbe due, e di tali vi fu, che n'ebbero una sola, di cinque, che furono i nominati) o che pure per altra buona cagione non fusse approvata, o che ci manchino le scritture di questo tempo. Io non ho in somma potuto trovare altro di lui, e potette questa varietà tener la cosa sospesa alcun tempo, perchè e' si vede per alcune provvisioni fatte in questo mezzo da' Bisdomini, della Tosa, ed Aliotti, e loro consorti amministratori del Vescovado, nella vacanza, che nel mese di Maggio MCCCXXIII. ella durava ancora; e si può credere, che il Sommo Pontefice si risolvesse a nuova provvisione, o per questa dissensione da se stesso mosso, o avvertitone dalla Città, che non melto si curava in que' tempi, che uomini di famiglia, che si dicono altramente de' Grandi, sedessero in questo seggio, e molto più generalmente si contentava di forestieri, non per poca amorevolezza verso i Cittadini, ma per conservazione della quiete comune, credendo, che que' che non ci aveano speciale interesse, più liberamente, e con manco rispetti dovessero esercitare l'offizio loro (come toccano, quando viene a proposito, i nostri) il che fu anche cagione, che nelle cose della giustizia s' introdusse di chiamare per la Podestà nobili e generosi Cavalieri sorestieri, acciocche, o del rispetto de' Cittadini l'uno verso l'altro non patisse la giustizia, o della giustizia non si generasse offesa, e dell'offesa venissero a surgere su tumulti civili; che trovandosi gli animi allora, per la discordia dell'Imperio alla Chiesa, e per una cotal disposizione dell'Italia tutta, inchinati a parteggiare, per qualunque leggieri occasione si sollevavano. Ma questo sospetto crebbe allora fuor di modo, quando venuto a manifesta rottura, e seguito di qua, e di là cacciamento delle parti Guelse e Ghibelline, che da quella cagione ebber la prima origine, e'l nome; e divisa poi la Guella in Bianchi e Neri; dubitavano (come non si può armare il sospetto mai) che il Vescovo favorando, come ne sprona la natura sempre, e talvolta l'amor delle parti, o pigliandone senza sua coscienza animo i suoi, nascesse scompiglio nella Città, avendolo provato in Messer Lottieri della Tosa, che si fece capo con Messer Corso Donati dei Guelfi Bianchi, donde ne seguirono battaglie cittadine, e molti travagli e mutazioni alla Città nostra (come minutamente racconta il Villani); e di qui si crede, che venisse l'elezione di quel Fra Jacopo Castelbuono detto di sopra, e facil cosa sarebbe, che e'fusse nata anche questa di Messer Francesco da Cingulo (1), ed in su

<sup>(1)</sup> Non si tralasci di esso, ch' ei po-

questo peravventura ebbe appicco la calunnia, che intorno all'anno MCCCLXXVII. in

se con solennità la pietra ne fondamenti della Torre della Cattedrale nostra l'anno 1334. ne'10, di Luglio, con essersi il fondo tutto di smalto piantato ove si trocò l'acqua. Simil benedizione della prima pietra del Monastero di San Niccolò in via del Cocomero fece egli di Febbrajo del 1340, secondo che l'inscrizione ivi accenna. Più inscrizioni, che in Santa Maria in Valverde di Cingoli si veggono, Chiesa di padronato di sua famiglia, altre azioni di lui dimostrano; siccome quella che è qui in Firenze alla Croce al Trebvio ci rappresenta di nuova Croce la segui a benedizione nel 1338. nel qual anno per altro ne' 25. di Settembre diede un Lodo tra' Senesi, e i Pisani per conto di Massa di Maremina, siccome l'anno avanti era stato spedito dal Papa a Siena per metter pace tra i Tolomei, e i Salimbeni. Precedentemente nel 1330, concede facoltà, che si fabbricasse un Monastero della Santissima Trinità di Monache Vallombrosane nel nostro popolo di San Lorenzo in via Guelfa. Nel 1334. secondo il Salvi Stor. de Pistoja, approvò la fondazione del nostro Convento Suburbano delle Campora; e nel 1341. giusta il Migliore, per carta appresso le Monache di San Baldaspubblico Concistoro a Viguone fu voluta dare alla Città nostra, apponendogli, che fusse vietato per legge a'Cittadini l'accettare il Vescovado di Firenze, e di Fiesole; il che allora da'nostri ambasciadori Messer Alessandro Antellesi, e Messer Donato Barbadori fu vivamente ribattuto, con mostrando chiaramente il contrario, e nominando ad uno quanti de'nostri Cittadini fussero nell'uno e nell'altro seggio, non solamente con persetta quiete seduti, ma eziandio con molta contentezza della Città, che erano pur molti: ed io l'ho voluto qui toccare, non tanto per purgare di questa calunnia la Città nostra (che col fatto da se stessa si difende abbastanza) quanto per additare la cagione, perchè in que' tempi non fossero i Vescovi tutti de' nostri, che cessando questi sospetti, non è uscito agevolmente di questo sangue.

Ma tornando all' ordine de' Vescovi, al tempo di costui, e per sua mossa si ri-

sarre fuori della Porta alla Croce, dette licenza a Turino Baldesi della famiglia, che ora esiste dei Baldesi di fondare esso Monastero, nel modo che Turino diè opera a edificare la Cappella principale di Sant' Ambrogio di Firenze, altri dice quella del Miracolo, con lasciarvi sua Arme.

trovò il corpo di S. Zanobi (1) che era nella Catacomba vecchia, che fu l'anno mecexxx. come racconta Giovanni Villani nella sua Cronaca.

A Francesco da Cingulo, che morì l'anno MCCCXXXXI. (2) successe fermamente

(1) Le cui azioni operate in Grecia furono trovate già scritte in Greco da Bernardo Giugni in Venezia, ma per da-

nari non le potè avere.

(2) Alla morte seguita ne 21. Ottobre 1341. del Salvestri, certamente succede F. Angelo di Monte Acciajuoli, che essendo Vescovo dell' Aquila, venne al possesso della nostra Chiesa a' 5. d' Agosto 1342. con sar la mattina seguente la solita funzione di dar l'anello alla Badessa di S. Piero. Nel 1343. dicono, che si facesse capo e guida del popolo andando in persona armato a cavallo a cacciar fuori il Duca d'Atene; dopo di che s' adoprò nella riforma dello Stato. Passò poscia ad esser Vescovo di Monte Cassino. Fis gran Cancelliere della Regina Giovanna, secondo il Velluti e morendo ai 4. d' Ottobre 1357. ebbe sontuosi funerali a spese di Lodovico Re di Francia, di cui pure fu Cancelliere. La vita di tal Prelato, è, al dir del Migliore, in S. Maria Novella, scritta da quel F. Gio, Carlo, che loda il Borghini di sopra.

Frate Agnolo degli Acciajuoli dell' Ordine de' Predicatori, del Convento di S. Maria Novella, ed è quello, che molto e variamente si travagliò nel caso del Duca d'Atene, che per esser l'Istorie di questi tempi assai note, e pel principal proposito della brevità me ne vo così leggiermente pas-

Dietro a costui fu Vescovo, come lo chiamano alcuni, Francesco da Todi, e come alcuni altri Andrea (1), il quale,

sando.

<sup>(1)</sup> Può forse aver dato occasione all'equivoco ciò, che ho io letto, vale a dire, che nel 1356. andando Francesco nostro Vescovo ad Avignone a Papa Innocenzio VI. lasciò qui suo Vicario Andrea degli Atti Vescovo di Todi suo degno fratello, e restitutore in Todi della disciplina Ecclesiastica. Il vero è, che nel 1361. Francesco, divenuto Cardinale, morì colà di peste, e al suo sepolero venne appellato Cardinal di Firenze. Un libro scritto in cartapecora coperto d'asse col titolo Humiliare fu fatto vedere nei 18. Giugno 1727. all' Arcivescovado Fiorentino, e poi riportato e riposto nella Pieve di S. Vincenzio a Torri, il quale avea ricordo, che die Dominica infra o. ctavam Ascensionis de mense Maii 1346. fuit translatam quandam figuram sculptam

come ha il nostro Matteo Villani, (che è uno di que' che lo chiaman Andrea) fu da Innocenzio VI. fatto Cardinale l'anno MCCCLVI. e riscontra nel catalogo de' Cardinali (salvo che nel nome) in ogni altra cosa, se però egli è uno solo, e non due, che fusser nostri Vescovi l'un dietro l'altro: ma che sia un solo, e come alcuna volta incontra, sia scambiato il nome o per errore, o per disavvertenza negli Scrittori, è più credibile, perchè non fu che un Vescovo Fiorentino da Todi creato Cardinale in quell'anno, nè anche in questi tempi, o da questo Papa.

A costui successe Messer Filippo dell'Antella (1), che morì nel MCCLXI. ed

(1) Filippo di Neri di Filippo di Guido dell' Antella Canonico Fiorentino

cum signo Crucis D. N. J. Christi de Ecclesia Cathedrali Florentina ad Plebem S. Vincentii, quam S. Zenobius Flor. Episcopus, et multi Pastores cum summa reverentia tempore S. Gregorii Papæ adoraverunt. Scrive Matteo Villani, ch' egli ebbe in Commenda la Badia maggiore di Firenze (fatto ch' e' fu Cardinale) col profitto di fiorini 1000. l'anno. Da più Vescovadi asseriscono esser egli passato a questa Chiesa, fra quali quel di Chiusi e quello di Morte Cassino.

è sotterrato nel Duomo, ove si vede in terra nel nuovo e bel pavimento di marmo, nella nave di mezzo, dirimpetto alla

il domandano gli Scrittori. Nelle Riformagioni avvi lettera in data d' Avignone a' 6 di Giugno 1340, per cui Benedetto XII. dà contezza a Taddeo Peppoli Signor di Bologna d'aver eletto Filippo dell' Antella suo Cappellano e Priore di S. Piero Scheraggi di Firenze, in Rettore della Provincia di Romagna. Nel 1349. Filippo eletto di Ferrara, venne Oratore del Papa a Firenze. Nel 1353. sposò la Badessa di San Piero, come abbiamo in Ser Lorenzo da Lutiano; laonde si corregge lo shaglio dell' Ammirato, che lo sa passare alla nostra Finrentina Sede l'anno 1360, al quale Ammirato per altro dobbiamo, che il nostro Capitolo avea eletto Filippo fin dopo la morte di Francesco da Cingoli, se non che il Papa allora non l'approvò. Egli fu, che portò da Roma la Reliquia famosa del dito di S. Bastiano, ch' è in Duomo, ove secondo una Novella di Franco Sacchetti detto Vescovo fece dipignere al suo Altare ivi di S. Bastiano. Erra il Guarini nell'Istoria di Ferrara, e chi lo ha seguito colà con pitture e con altro, facendolo di nazion Francese. Dice bene il Cerracchini, che l'inscrizione coll'Arme degli Antellesi

sepoltura de' Canonici verso tramontana, l'arme degli Antellesi.

Dopo Messer Filippo venne al Vescovado Mess. Pietro Corsini, (1) il quale fu

in Duomo vi fu posta 178. anni dopo la sua morte, e dicendovisi morto nel 1361. bisogna creder questo un errore, giacchè nella cartapecora di S. Felicita nel 1362, dà licenza alle Monache di vendere, e ciò sotto di 2. di Giugno; e in quelle di Cestello in detto anno dà la tonsura a un Chierico. Un' apperifa memoria di lui vidi io in casa Antella da S. Croce.

(1) Di esso molte cose io ho dette illustrando il suo Sigillo Tomo III. Sig. V. le quali non convien replicare, soggiugnendo solo, che nel 1363. ultimo di Febbrajo stile Fiorentino egli si trovava Legato d' Urbano V. in Germania e in Ungheria, quando per mezzo di Sant' Andrea Corsini suo cugino Vescovo di Fiesole, gettossi la prima pietro della presente Chiesa di S. Michel Visdomini, cartapecora in esso Monastero per Ser Laudo Fortini, Ebbe da Carlo V. Privilegio coi successori Pastori di poter crear Dottori e Notai, e legittimar bastardi, come hanno essi fatto in tempo di Repubblica, per cui oggi ritengono solo il titolo di Principe del S. R. Imp.

l'anno MCCLXX. creato Cardinale da Urbano V. nel titolo di S. Lorenzo in Damaso, e da Gregorio XI. Vestovo Cardinale Portuense, e di Santa Rusina, credo l'anno MCCLXXIII.

Ed allora vacando la Chiesa, ebbe il luogo suo Mess. Agnolo de' Fibindacci da Ricasoli (1), che alcuni chiamano Gino,

<sup>(1)</sup> Il domandano i moderni Scrittori Agnolo figliuolo del Cav. Bindaccio d' Albertaccio da Ricasoli, e vogliono che egli ne avesse il possesso nel 1370 il primo di Luglio: e che in fine dopo avuto il Vescovado di Faenza, a quello d'Arezzo passasse. Nel quale ultimo governo trovandosi a'22 Dic. 1393. fece istanza di godere della popolarità di Firenze conceduta l'Ottobre innanzi a' descendenti di Bindaccio, rinunziando alla sua Consorteria, ed all' Arme, e volle chiamarsi de' Serafini, con alzar per arme due Angioli in piedi coll'ali aperte, e la croce del Popolo in campo azzurro, con mitra in fondo. Aveva però da nostro Vescovo fatta sua arme di prima, dice il Borghini sopra, nel palazzo allato a S. Miniato al Monte; e dopo il cangiamento descritto ella si vede (dicono ) in una sua lettera al Vescovo di Siena. V. il Burlamacchi sopra le lettere di Santa Caterina da Siena. Nel 1376. uni le Monache di Santa Maria Urbana

come è nostro uso proprio di abbreviare i nemi alcuna volta un po' duramente, ed è questo pure il medesimo l'uno e l'altro. E questo (qual che se ne fusse la cagione) scambio il Vescovado nostro con quello di Faenza intorno all'anno MCCCLXXXIII.

Gli successe un altro M. Agnolo Acciajuoli (1) che era Vescovo Rapollanotense, il quale fu nel MCCCLXXXV. assunto da Urbano VI. al Cardinalato, col titolo pure di S. Lorenzo in Damaso, e bisognò scambiare anch' egli il Vescovado nostro in un altro, perchè l'anno MCCCLXXXVIIII. si trova Vescovo F. Bartolommeo da Padova dell'Ordine de' Minori, sopranuominato da alcuni Uliario, e fu peravventura, che questo anno fu da Bonifazio IX. tramutato l'Acciajuolo al titolo del Vescodado d'Ostia.

al Monastero di Sant' Orsola. Dopo sua morte, cioè a' 13. di Settembre 1405. si trova, che i Capitani d'O. S. Mich. rinunziano l'eredità di lui, già da loro presa il di 18. di Febbrajo.

<sup>(1)</sup> Cioè Angelo di Jacopo di Donato. Più cose di lui, e principalmente della sua dimora in Napoli al servizio del Re. e circa il vero tempo della sua morte, scrivono il Cerracchini, l'Orsolini, e l'Ughelli, ma il certo è, ch' egli morì nel tempo del Concilio di Pisa.

Fu Uliario (1) anch' egli creato Prete Cardinale questo anno, e non tenne gran tempo questa sedia.

(1) L'arme di Bartolommeo Uliari, data diversamente dagli Scrittori, e forse non giusta da veruno, ella si vede in cera in un Sigilto, che pende ad un Breve d'Indulgenza, ch' ei concede nel 1387. per la Compagnia di Gesù Pellegrino ne' Cimiteri di Santa Maria Novelta, ivi, con lettere attorno, che il vero suo casato dimostrano, cioè S. DNI. BARTO-LOMEI D'OLEARIS D'PADVA EPI FLO-RENTINI.



Siccome è controverso il principio del suo Vescovado di Firenze, così è il fine. Di sicuro è che ne' 26 Dicembre 1389, egli era ancor Vescovo, e che nel dì 28 detto avea rinunziato, mentre in esso dì la Repubblica nostra per mezzo di Coluccio Salutati suo Cancelliere scrive a Bonifazio 1X. e a' Gardinali raccomandando loro

Dietro al quale venne un Maestro F. Onofrio da Chioggia, o da Comacchio che e' susse, dell'Ordine di S. Agostino, (1) e

D. Girolamo da Uzzano Prior Generale di Camaldoli; checchè con altra lettera de' 3. Gennajo seguente raccomandasse parimente per nostro Vescovo F. Luigi Marsilj degli Eremitani Teologo esimio. Sembra adunque, ch' egli renunziasse nei 27. Dicembre 1389. La sua inscrizione sepolerale nella Chiesa de' Minori di Gaeta lo mostra mancato di vita ne' 16 Apri-

le 1346.

(1) Dello Steccuto, e non d'altra samiglia forestiera, ma Fiorentina, si conclude, che fosse F. Onofrio, e la sua Arme era composta di due Delfini con una Croce in mezzo, talvolta eranvi sopra tre ghirlande. Questa il leggitore la potrà vedere nel Cimitero sotto la Chiesa di Santa Maria Novella, e in un antico Calice dorato nella Sagrestia di essa Chiesa, e sulla Piazza vecchia di Santa Maria Novella sul canto di Via dell'Amore. Varie cose ho io detto di lui in una mia Dissertazione sul miracoloso avvenimento, che segui sopra una moneta l'anno 1392. che sorse si stampa ora, con altre mandate colà, in Milano. Soggiungo, che ne' 4. di Febbrajo del 1394. in Ser Antonio di Jacopo Notajo Figrentino si si vede Vescovo l'anno MCCCLXXXXI. e par che l'anno MCCCCI. (non ho saputo rinvenire la cagione) fusse da Bonifazio IX. deposto del Vescovado; e si trova la Bolla del detto Pontesice al Clero Fiorentino, che gli lieva in tutto l'obbedienza, come a deposto (1).

Dietro a costui seguitò Jacopo del Ter-

ramo (2).

trova, che all' Oratorio di Santa Maria delle Grazie degli Alberti sul Ponte a Rubaconte ei concedè facoltà di celebrarvi la Messa. Nel 1396. procurò esso la fondazione del Monastero di San Benedetto de' Camaldolesi fuori della Porta a Pinti, ordinata per Testamento di Jacopo di Jacopo de' Ricci, come nel 1394 avea consacrata la Chiesa di San Lorenzo della Certosa. Nel 1399. come Correttore della Compagnia detta del Croce in S. Spirito, era stato processionalmente con uno de' Crocifissi de' Bianchi a Passignano, e concedé ai Fratelli di essa un' Indulgenza ex Episcopali Palatio.

(1) Nel 1401. stesso la Signoria di Firenze mandò Tommaso di Rinieri Popolani a pregare il Papa, che nol rimo-

vesse di Firenze.

(2) Alamanno Adimari Cardinale, qual vorrebbe qui che venisse inserto il Cerracchini, non potette mai averne il pos-

Al quale successe l'anno meccevini. Francesco Zabarella da Padova assai nominato fra' Canonisti, il quale pare che al-

sesso ( come dalla Cronica del Morelli a 307. ) onde non fia stupore, che il Borghini non ce lo abbia collocato, quantunque Papa Bonifazio IX. in una sua Bolla all' Archivio Generale dica d'aver eletto Vescovo Fiorentino Alamanno Adimari Piovano di Santo Stefano a Modigliana. A ragione adunque si fa luogo a Jacopo Palladini da Teramo nell' Abruzzo. È quanto al tempo, il Migliore qui in Firenze lo vorrebbe nel 1401. Nel 1401. il di 13 di Febbrajo io lo ho soscritto in approvazione de' Capitoli della Compagnia di Santo Luca de' Pittori originali presso di me. Nella Cronica predetta di Gio. Morelli a c. 357. si legge, che nel 1408. alla Fiorentina, primo Febbrajo levossi in Firenze l'obbedienza a Gregorio XII. e dipci adì 6. detto si adunò Conciliuzzo in Vescovado, dove fu richiesto tutto il Chericato di Firenze, e del contado, e distretto; il quale il di 8. disse che l'ub. bidienza se gli poteva levare in buona coscienza, e ne fece decreto, il quale portato al Concilio Generale di Pisa, emanò il decreto suo di tal deposizione per pracedere all'elezione di Alessandro V. nuns 90 Pontesice. Gli Atti del Conciliuzzo

( insieme con varj Atti, e Documenti risguardanti il Concilio Generale) sono estesamente riferiti dal Martene Tomo VI. Al piccolo Concilio sono soscritti Alamanno Adimari come Arcivescovo di Pisa, Jacopo da Teramo Vescovo nostro, Lodovico Vescovo di Volterra, Pietro Vescovo d'Arezzo, F. Onofrio da Firenze Priore di Camaldoli, F. Lorenzo Borromei da Samminiato degli Umiliati Vicario Generale del nostro Vescovo, ed altri molti Dottori Ecclesiastici, e secolari. Mort Jacopo Nunzio di Martino V. in Polonia a quel Re Uladislao.

(1) Bartolommeo, perchè lo confondono con un altro di tal nome il quale venne dipoi. Francesco adunque passò. dopo asceso al nostro Vescovado, ad essere Cardinal Diacono de' SS. Cosimo e Diamiano ne' 6. di Giugno 1411. Fu prima d'ogni altra cosa pubblico Lettore di Legge Canoniva in Padova, ed in Firenze nel 1405. i cui volumi di Commentarj alle stampe palesano il suo merito. Fu mandato Nunzio della Santa Sede Aposto. lica all'Imperador Sigismondo per congregare il Concilio di Costanza, nel quale ... mori l'anno 1417. e da Costanza il cada. . . vere fu trasferito nella Cattedrale di Pa-

Borghini Disc. Vol. IV.

-

3

dova sua patria, ove con inscrizione sepolerale fu riposto, fatta (si vede) dopo, poiche chi la fece adattandosi a' suoi tempi il domandò Arcivescovo di Firenze; errore, che non fu solo, circa la sua persona nell'Inscrizioni, mentre in quella, che in Padova pure sotto la sua statua venne posta, fu asserito esser morto nel Concilio di Basilea, che fu tanto dopo. Narra il Tommasini nell' Inscrizioni di Padova, che a' suoi tempi fu aperto il sepolero di lui, dove si trovò il suo corpo intero, se non che nel trasferirsi di li, andò in polvere. Per altro nel 1405. era egli Piovano dell' Impruneta. In altro tempo edificò la Chiesa di Monselice nel territorio di Padova, ove instituì le dignità sì d' Arciprete, che di altri Canonici, a sue spese, e in esso territorio fondò attre Chiese, Nel 1411, si troyava in Roma, ove ne' 14 di Settembre fece un passaporto a Jacopo Zabarella suo nipote, dat, in Domibus nostrae Residentiae in regione Parionis: e antecedentemente ne' 14. di Luglio era in Bologna, ove altro passaporto fece a Daniello Zabarella altresì suo nipote. Nel 1413. 6. di Febbrajo era in Roma pure, ove principiandosi un Concilio in S. Piero in Vaticano da Giovanni XXIII. il Cardinal di Firenze, cioè

sini (1) che fu l'ultimo, che ebbe titol di Vescovo nella Città nostra, perchè l'anno Mccccxx. da Martino V. fu fatta Arcivescovado, e fu il medesimo Messer Amerigo il primo Arcivescovo, che sopravvisse nella detta dignità intorno di dieci anni,

il nostro, arringò contro alcuni Libri di cresia, donde il Papa comandò subito, che fossero arsi.

1

), (

3

16

il

0

10

) -

7 11

13

12

2 4

3 4

10

5.

52

a

178

110

10

(1) Ne' 16. di Luglio 1411. vogliono che ascendesse al nostro Vescovado Amerigo di Filippo di Tommaso Corsini divenendo Arcivescovo poi ne' 2. di Maggio 1420. ( secondo alcuni 1419. ) dopo essere stato di prima Arcidiacono della Cattedrale Bajocense; sebbene non prese il pallio sacro prima de' 12. Dicemb**re** 1420. in Roma per mano di Rinaldo Brancacci Cardinale di San Vito. Più che non dice il Borghini ei visse in questo Arcivescovado, poiche nel 1433. 23. Aprile per Ser Jacopo di Ser Filippo da Lutiano, Franciscus Andrea de Quaraten. sibus comparuit coram Rev. in Christo Patre, et D. D. Americo de Corsinis Archiepiscopo Florentino in Camera Palatii habitationis praedicti Archiepiscopi Florentini; e secondo il più volte citato Priori-» sta Baldovinetti adi 18. di Marzo 1434. » mort l'Arcivescovo, e fecionsi l'ese-» quie in Santa Liperata »

e mancò nel tempo, che Eugenio IV. fuggendo le sedizioni di Roma, s'era per sua
salvezza ritirato a Firenze; il quale vedendo di doverci soggiornare alcun tempo, per
una amorevolezza riserbò a se la Chiesa
nostra, e la volle egli stesso specialmente
governare da due anni (1) nel qual tempo
accomodò alcune cose a onore e beneficio
del Clero, la Scuola e ordine de' minori
Cherici particolarmente, che ancor oggi
s'osserva.

Ed avendola per lo spazio di questo tempo ritenuta in suo petto, la dette poi a Messer Giovanni Vitellesco da Corneto (2)

(2) Al nostro Arcivescovado fanno i moderni pervenire il Vitelleschi Patriar-

<sup>(1)</sup> Nel tempo, quanto che fosse, che il Papa ritenne per se l'Arcivescovado nostro, si legge in Ser Filippo Mazzei all'Archivio l'iorentino, che l'anno 1435. Dom. Thomas Episcopus Traguriensis erat Metropolitanæ Ecclesiæ Florentinæ Gubernator per Dom. Eugenium PP. IV. Con esso Vescovo di Trau ebbe alcune differenze Giovanni Vitelleschi, come si legge in una Vita a penna del B. Ambrogio Traversari, che vi fu mediatore. Belle memorie di Tommaso si portano nelle Notizie Istorico Critiche intorno la vita, e l'opere degli Scrittori Veneziani impresse in Venezia 1752. da Simone Occhi.

Il quale, per avere iusieme il titolo di Patriarca d'Aquileja o d'Alessandria, si chiamava per sopraunome comunemente il Patriarca: e fu uomo fiero e terribile, e governò molto tempo francamente gli eserciti, e si può dire tutto lo Stato temporale della Chiesa, le cui azioni sono per l'Istorie de' suoi tempi notissime.

E morto costui, gli successe nel Pa-

ca d' Alessandria, e non già d' Aquileja, soggetto prode nell'Aimi l'anno 1435. tuttochè l'Inscrizione, che si riferisce nel Cerracchini abbia l'anno 1430. Fu già Legato della Marca d'Ancona, e Vescovo di sua Patria, poscia di Recanati. Nell'Archivio segreto del Palazzo vecchio nostro è una lettera di mano di questo Arcivescovo, in ringraziamento alla Repubblica Fiorentina, che si era congratulata della. sua promozione al Cardinalato, la cui finale è dat. in Campo felici Domini Nostri Papæ apud S. Agatham ( Città Vescovile nel Regno di Napoli) die 16. Septembris 1437. Joannes Cardinalis Florentinus Apostolicæ Sedis Legatus. Della sua infelice morte v. l'Ammirato nelle Storie, & la Cronica del Pitti. Da alcuni si dà per, seguita ne' 2. Aprile 1440. Sepoltura ebbe in Corneto nella Chiesa di San Marco, nel modo, che per suo testamento avea ordinato. Fin dell' anno 1434. alle Rifor-

0

8

18

3.

) 4

18

60

PO 1

25-

mag. è ricordanza, come la Famiglia sua era stata aggregata alla Cittadinanza Fiorentina.

(1) Chiaramente si scorge l'origine sua in un Libro di Provvisioni nell' Archivio delle Riformagioni, ove sotto l'anno 1440. Ser Giuliano dell'egregio Dottore di Medicina Messer Biagio Trivigiano, fratello carnale del Cardinal Lodovico del titolo di San Lorenzo in Damaso Patriarca ma d' Aquileja (ch' è il nostro) fu fatto Cittadino Fiorentino, e la casa, che abitò esso Lodovico, oggi incorporata nel Palazzo Corsini in Parione, fu loro donata dalla Repubblica Fiorentina, che l'avea confiscata agli Ardinghelli primieri padroni di essa, come da memorie MSS. in Santa Trinità vide il Sig. Gio. Baldovinetti. Il Migliore, forse per isbaglio, chiama questo suo fratello Girolamo. Il motivo dei suddetti doni, fu perchè Lodovico come uno de'valorosi Condottieri d'arme de'tempi suoi, e che da Calisto III. fu poi mandato in Ungheria contra i Turchi (ove riportò segnalata vittoria sotto Belgrado) era stato dichiarato dopo il Vitelleschi sopraintendente Generale dell'Armi Ponlisicie, e come tale disfece sotto Anghari il famoso Niccolò Piccinino; dimodoche i beneficj, che con l'armi sue arrecava alla

scovado nostro l'anno MCCCCXXXVIIII. Messer Lodovico Sarampi da Padova intrinseco familiare di Eugenio IV. Ed in questi tem-

Chiesa, eran comuni ancora alla Repubblica nostra ed a' Veneziani già collegati tutti contra la potenza de' Duchi di Milano. Questa parimente è la cagione de suoi avanzamenti, laonde molta lode diede a Lodovico Patriarca di Aquileja Eugenio 1V. in un suo Breve diretto di Firenze 3. Idus Martii 1440. a Francesco Foscari Doge di Venezia; e ne avvenne, che puco dopo, cioè adi 22. di Giugno di tal anno essendo pure in Firenze, lo creò Cardinale, di dove l'anno dopo 1441. lo dichiarò Legato Apostolico nelle Provincie d' A-'quil ja e di Grado. E ben in una medaglia di lui, che è presso di me e di più altri, vi ha il suo ritratto con lettere attorno L. AQUILEGIENSIVM PATRIAR. CA ECCLESIAM RESTITVIT. Ha nel rovescio gente armata a cavallo, ed a piedi, che va alla volta d'un Tempio, e sopra e sotto: ECCLESIA RESTITVTA. EX ALTO. Varj l'hanno pubblicata, fra i quali De Nummis Patriarcharum Aquilejensium il celebre P. Bernardo de Rubeis. Siccome poi in una cartapecora della Stroziana risguardante la traslazione del Corpo di S. Zanobi egli è domandato Cameriere d'Eugenio IV. così Niccolò V.

i

pi si fece la terza volta Concilio Generale in Firenze, ove intervenne l'Imperador di Costantinopoli, e si finì la quistione della Chiesa Greca alla Latina, e si consacrò la Chiesa Metropolitana di S. Maria del Fiore da esso Pontefice con incredibile solennità. e si tralatò il Corpo del glorioso S Zanobi nel luogo dove egli è ora, assistente, si può dire, tutta la Nobiltà d'Oriente e di Ponente, che si era per l'occasione del Concilio raunata, e si fecero molte altre buone opere, che tutte sono per le proprie Istorie manifeste. È costui soprannominato Mezzaruota, penso io dall'arme sua, che ha nel fondo una ruota, che non si mostra fuor tutta, ed ancor in alcun luogo si vede.

E dietro a lui seguitò Andrea Terzo, del quale io non posso arrecare altri particulari, fuor che il nome. (1)

ne' 28. Giugno 1451. il domanda Camerarium nostrum. La memoria del Concilio
Fiorentino per riunir la Chiesa Greca colla Latina, sotto questo Arcivescovo nella
nostra Metropolitana Chiesa celebrato l'anno 1439. due inscrizioni presso alla Sagrestia, e sulla porta maggiore della medesima la conservano. Divenne in fine primo
Commendatario di Monte Cassino l'anno
1454. per Bolla di Niccolò V, predeito.
(1) Questo Arcivescovo ch' era Zaba-

E VESCOVI FIORENTINI.

E che l'anno MCCCCXXXXV. essendo egli morto, gli successe quel tanto dotto e tanso Santo, e che tanto ha scritto, Frate Antonio Secondo (1), detto comunemente,

rella, non fu Andrea (come alcuni hanno erroneamente detto) ma bensì Bartolommeo d' Andrea, da non confondersi con un altro Bartolommeo Zabarella figliuoli di Giovanni da Padova, pur Dottore c Cavaliere, che l'anno 1443. era in Firenze in qualità di nostro Capitano di Popolo. Morì l'Arcivescovo Bartolommeo nel 1445. il 12. di Agosto, tornando da una Legazione, per la Santa Sede, in Capannis de Radicofano sepultus in Abbatia Amiata conforme si legge in Ser Jacopo d' Antonio da Romena all' Archivio Generale di nostra Patria. Sono da vedersi le mie Osservazioni sopra i Sigilli Tomo II. ove si ravvisa il Sigillo V. che fu di lui, posseduto oggi dal Signor Prior Morelli, e fatto incidere in rame ora (traendosi dal medesimo mio Tomo) dal celebre P. Paolo Paciaudi per servizio di una bell' Opera, che egli ha sotto la mano.

(1) Da Ser Niccolò di Pierozzo Notajo de' Sigg. nel 1397. nacque il glorioso Arcivescovo l'anno 1389. il dì primo Marzo. E ben egli si sottoscrive alcuna volta F. Antonio Pierozzi. De' 26. di per esser di poca persona, Antonino, dei Predicatori, chiamato fra' Dottori scolastici l'Arcivescovo, che resse la Chiesa nostra quattordici anni, ed essendo passato a mi-

Gennajo del 1445. avvi una lettera di Girolamo Aliotti d' Arezzo Abate delle SS. Flora e Lucilla de Cassinensi di quella Città, scritta Fratri Antonio pronunciato Archiepiscopo Florentino, il quale ne prese possesso nei 13. di Marzo di quell' anno, partendosi processionalmente co' suoi Frati da San Domenico di Fiesole, e giunto a S. Gallo, in quella Chiesa celebrò la Messa, ove arrivò la Signoria col Clero; dopo di che entrò con solennità in Firenze a piedi scalzi fino alla Chiesa maggiore. Delle pie opere ed azioni di lui molto abbondantemente ne parlano gli Scrittori della sua vita. Nel 1447. come riferisce il Migliore, salì col Clero sulla Cupola del Duomo a benedire il primo marmo della Lanterna. Nel 1451. a' 2. di Febbrajo essendo in Firenze l'Imperator Federigo III. col Re d' Ungheria ed altri Signori, cantò Sant' Antonino la Messa in Duomo, dove l'Imperatore vi sece alcuni Cavalieri. Precedentemente nel di 30. di Gennajo era andato incontro a Sua Maestà fino all'Uccellatojo con buona comitiva di Canonici, di Cittadini, e di Giovani bene in arnese. Nello stesso

glier vita l'anno MCCCCLVIIII su molti anni dopo da Adriano VI. solennemente ascritto nel numero de' Santi.

anno intervenne ad una solenne processione, che si fece col braccio di Santa Verdiana al Monastero del titolo di essa Santa. Non si tralasci però, che nel 1446 ab Incarnatione egli era in Roma, ove diede l'estrema unzione a Papa Eugenio IV. nei 23. di Febbr. (Vit. Pont.) Alla morte di S. Antonino seguita a' 2. di Maggio del 1459. al luogo di S. Antonio del Vescovo a Montughi, si trorò in Firenze il Sommo Pontefice Pio II. che passava a Bologna, ed ordinò, che gli fossero celebrate solenni Esequie. Il Fonzio le descrive con dire: In Sancti Marci sepultus est, universa Urbe funus celebrante. Nel più volte menzionato Priorista Baldovinetti si legge, che alla morte di lui trovossi tra le sue masserizie di prezzo solamente un cucchiajo, perciocche tutto dava per amor di Dio. Nel 1488. ne' 30. d' Aprile la Repubblica scrisse a vari Principi Cristiani per la Canonizzazione, che veleva farsi di S. Antonino: ma ciò seguì in Roma nel 1523, per opera di Adriano VI. All' Archivio Generale in Ser Soletto di Filippo di Teo è il suo Testamento rogato nei 30. d' Aprile 1459, e nell' Archivio della Badia FiorenE dopo lui (1) fu chiamato Messer-Orlando Bonarli, che non visse più che due anni.

tina è ricordanza, come Niccolò V. nel 1450. commesse a lui, che visitasse personalmente il Monastero di San Martino a Mensola dell' Ordine di San Benedetto, in quo tres vetulae tautum Moniales professae existunt, quae reformari nequeunt donde si levaron poi le Monache, e fu unito alla Badia di Firenze, a cui era soggetto, col deputarsi un Prete per la cura dell' anime.

(1) Notisi, che trovandosi Pio II. in Firenze, e morto S. Antonino, recitando un' Orazione davanti al Papa il Gonfalonier di Giustizia Bernardo Gherardi, venne a dire per l'elezione del successore » Vi raccomandiamo un giovane, il quale » la nostra Terra per le sue ammirande s virtù grandemente desidera, giovane di s buona e degna stirpe, figliuolo che fu 33 di M. Giannozzo Pandolfini, e fratello » d'uno di questi miei maggiori Colleghi « Ughell. Con tutto ciò agli 11. di Maggio ( se nel giorno noi seguiamo l' Ughelli ) lo stesso Pontefice promosse Messer Orlando di Giovanni Bonarli uomo di gran lettere nostro nobile Cittadino, stato Auditore del Palazzo Apostolico. Secondo l' Ammirato nei 15. di Luglio ei ne prese

E nel suo luogo successe Messer Giovanni di Diotisalvi Neroni, (1) che era al-

il possesso. Pochi mesi sopra i due anni vissenell' Arcivescovado, poichè nel 1461. ab Inc. il di 10 di Febbrajo secondo il Cerracchini, e meglio giusta alcune memorie MSS. il di 25 di tal mese morì. E bene nel di 12 dello stesso Gennajo lui vivente si trova fatto un atto nelle cartapecore di Santa Felicita di Firenze. Fu sepolto nella Metropolitana. E diè occasione alla sua morte l'essersi trovato deluso nell'aspettazione d'esser fatto Cardinale nella prossima promozione di Pio II. che ciò racconta ne' suoi Commentari.

(1) Anzi Giovanni di Nerone di Diotisalvi Neroni nell' anno 1461. stato già Canonico della nostra Metropolitana ed attualmente Vescovo di Volterra. Nei 23. d' Aprile di detto anno 1461. ebbe un total compimento la fabbrica della lanterna sopra la Cupola del Duomo, ond'egli vi sali in persona col Clero a benedire l' ultimo marmo da porsi sulla medesima (Migliore a c. 13.) Avend' egli aderito alla fazione contraria a'Medici, fu la sua famiglia mandata in esilio, e l'Arcivescovo se ne fuggi a Roma, al riferir d'alcuni nel Settembre del 1466. laonde negli 8. di Gennajo seguente la Repubblica nostra scrisse a' suoi Ambasciatori in Ro526 DELLA CHIESA lora Vescovo di Volterra, e fu l'anno MCCCCLXI.

Dietro al quale l'anno MCCCLXXII. ebbe l'Arcivescovado quel Frate Pietro Riario (1) Cardinale, da Savona, che valse

ma, e ordinò loro, che pregassero Paolo II. ad elegger nuovo Arcivescovo, perchè il popolo non poteva star più senza Pastore, giacche il ritorno di lui motivo saria stato di nuovi sollevamenti, come prima era stato di gran tumulto cagione. Ricord. alle Riform. Morì adunque in Roma nel-

l' anno 1473.

(1) Pietro Riario ci vien dato nel 1472. dall' Inscrizione nella Corte del Palazzo Arcivescovale. Ma in Ser Simone Grazini ne' 27. Agosto del 1473. si vede fare la funzione solita in ciascun ingresso, di sposare la Badessa di San Pier Maggiore; al che per avventura ebbero riguardo l' Ughelli e il Migliore nel fissarlo nostro Arcivescovo nel 1473. Assegnano a lui, oltre la Porpora di Cardinale nei 15 Dicembre 1471. i Vescovadi di Trevigi, di Sinigaglia, di Metz, e di Siviglia in Ispagna, ma tutti brevi, perelie nel giorno 3. di Gennajo del 1474. stile Romano si morì, assai giavane, secondo alcuni di veleno. Per altro nel 1714. fis aperto il suo deposico in Romanella Chiesa de'SS. Apostoli, e fu trovato intero

tanto appresso Papa Sisto, ma pochi anni visse. E dopo lui fu Arcivescovo Mess. Rinaldo degli Orsini, (t) l'anno meccelenti.

il cadavere di esso vestito degli abiti sacri. La demolizione del suo deposito coll'inscrizione vien supplita da un Compendio Istorico della Venerabil Basilica de' Santi Apostoli, e meglio si conserverà colle Inscrizioni tutte di Roma, che si attendono dalla penna dell'eruditissimo Padre Lettore D. Pier Luigi Galletti Cassinense. A' 20. di Gennajo del 1473. ab Incarnatione si trova essere già stati fatti in Duomo i funerali all'Arcivescovo Pietro Riario, in un libro di partiti del Capitolo Fiorentino.

Papa dalla Repubblica negli 11, di Gennajo 1475, ab Inc. cosa notabile è, che nel lungo spazio del suo governo, di sopra 30, anni non si trova Scrittore, che ce lo indichi riseduto in questa sua sede, e il Cerracchini confessa di più che nel tempo di esso non trova altro, che la renunzia dell'Arcivescovado a Cosimo de' Pazzi suo successore. In fatti nel 1480, 15, d'Aprile la Repubblica scrive a lui dimorante in Roma, e gli manda la ratifica della Pace, e Lega conclusa in Napoli, da presentarla al Papa. Nel 1482, 13, di Maggio era egli in Monte Roton-

do fuor di Roma, ove scrive così: Datum in Castro nostro Montis Rotundi in Domibus nostræ habitationis extra Urbem Romam. nello eleggere per Notajo della Curia Arcivescovale Sere Stefano d'Antonio di Stefano Orlandini nostro Cittadino. In un Codice di Lettere della Repubblica a questo Arcivescovo essa il prega ad aggiustare quelle differenze, che tra lui, e il Clero passavano. Ma contuttociò noi abbiamo trovato, che nel 1475. 12. di Novembre per un partito del Capitolo Fiorent. si eleggono 4. Canonici ad sociandum et visitandum nomine Capituli Rev. D. Raynaldum de Ursinis Archiepiscopum Florentinum noviter venientem ad Urbem Florentiam, et vadant quo eis videbitur, et revertantur eum associando usque Florentiam. Nel 1485. 22. Dicembre lo troviamo nel Palazzo Arcivescovale di Firenze, ove dà un privilegio di suo familiare, commensale, e primo suo Medico ad Ulivieri di Michele Dottore in Medicina, Cittad. Fior. (cartapecora in Casa de' Signori Baldovinetti ) ed il giorno dopo nel Patazzo stesso diede la luurea del Dottorato al celebre Poliziano; e ne'15. di Gennijo susseguente, promosse agli Ordini Minori Palla di Bernardo di Gio. Rucellai, insieme con altri. Nel 1486. 27 di Marzo E par che per via di renunzia l'anno movini, venisse in Messer Cosimo de' Paz-

nella Sagrestia di San Lorenzo di Firenze ordinò Sacerdote M. Francesco Soderini. eletto Vescovo di Volterra, che fu poi Cardinale. Altre simili funzioni, ed atti fece egli da' 14. Dicembre 1485. al di 30. d'Agosto 1486. nel qual tempo abitava parte nel Palazzo deil' Arcivescovado, e parte nella Villa a Montughi detta di S. Antonio del Vescovo. Una medaglia in bronzo di questo Preluto esiste nella hella Raccolta, che di Medaglie possiede il Signor Giovanni di Poggio Baldovinetti. Questa ha da una parte il suo volto con lettere RAY-NALDVS. DE VRSINIS. ARCHIEPISCO. PVS. FLORENTINVS. Nel rovescio ha una figura con alcuni simboli, e col motto BE EFACERE. ET LETARI. FORT. RED. Il padre suo era Jacopo d'Orso degli Orsini. Fu egli fratello del Conte Niccola nostro Capitano di Milizia, e del Cardinal Battista Orsini, e di Clarice Orsini moglie del magnifico Lorenzo de'Medici, sopra di che è seguito sbaglio nelle note della Cronica del Pitti da emendarsi, mentre la madre di tutti loro su Niaddulena di Carlo Orsini Conte di Tagliacozzo, e non Clarice. Siane questo il documento. In San Salvadore in Lauro di Roma, Chiesa fonduta dal Cardinal Le-Borghini Disc. Vol. 1V.

.

/ 6

u,

3

zi (1) allora Vescovo d'Arezzo, il quale esseudo in procinto di audare a rallegrarsi

tino Orsini, avvi un Deposito di marmo con busto femminile, arme, e lettere MAGDALENA VRSINA PVDICITIÆ XEMPLVM. RAYNALDVS VRSINVS AR-CHIEP, FLORENTINVS PARENTI B. PIENTISS. La morte di questo Arcivescovo la dà il Cerracchini ne' 3. di Luglio 1510. in Roma, ed assegna l'esequie colà nella predetta Chiesa di S. Salvadore nel di 11. di esso niese con un Diario della Libreria de' Signori Marchesi Niccolini. Fra alcune MSS. ricordanze presso di me di un certo Piero di Bernardo Masi vi ha quella delle solenni Esequie celebrate nella nostra Fiorentina Chiesa, ove al gran concorso v' intervenne Messer Cosimo dei Pazzi, al quale l'Orsini aveva già rinunziato l'Arcivescovado con pensione; ma in esse ricordanze manca il giorno preciso. Narra il Nardi, ch' egli fu nomo, che non si curava di impacciarsi delle cose pubbliche, e di Stato, a ciò consigliando ancora Piero de' Medici suo parente. Istor. Lib. IV.

(1) Cosimo di Guglielmo de' Pazzi. Questi fu spedito già Amhasciatore a Massimiliano Imperadore ne' 14. di Settembre 1496. essendo stato prima Canonico Fiotentino, e poscia di San Pietro di Roma,

in nome della Città, nella creazione di Leone Decimo, si morì l'auno MDXIII.

e passato al Vescovado di Oleron, secondo il Cerracchini; il quale vuole, che ad istanza della Repubblica nostra susse proconizzato Vescovo d'Arezzo nel 1498. dove in esso anno andò Ambasciadore a Lodovico XII. con cui si adoprò per la restituzione di Pisa ai Fiorentini. Quando ebbe l'Arcivescovado nostro fecene l'ingresso ne' 27. di Settembre 1508. nella maniera, che si va leggendo in un libro de' Comandatori nella Camera Fiscale; ciò, che si conferma ancora da una ricordanza nel Monastero degli Angeli. Tale Arcivescovo essere stato Uomo di gran dottrina lo comprovano e il Poccianti, e Francesco Guicciardini, e Andrea Dazzi, nelle Latine Poesie del quale esiste un Carmen Panegyricum coll' indirizzo ad praestantissimum Virum Cosmum Paccium Florentinum Pontificem ) ediz. del Torrent. del 1509. ) Esso Arcivescovo tradusse in Latino dal Greco Massimo Tirio. Appena preso il possesso, celebrò il suo Sinodo ne giorni 8. e 9. di Novembre del 1503. dato poi alle stampe del mese di Gennajo susseguente. Osservabile è l'Arme del suo Sigillo in cera, con cui sono confermati i Capitoli della Compagnia di S. Felice a Ema, ove lo scudo è circondato dall' ap-

1 9

Ed a Ini successe M. Giulio de' Medici (1) il quale assunto al Sommo Ponti-

presso motto, IVSTITIA ANTE EVM AM-BVLABIT. La sua morte segui nel 1513.

a' 9. di Aprile, non senza sospetto di veleno, scrisse il Nardi (il perchè ebbe sepoltura in Duomo il di 13 d'esso mese.)

Essa fu cagione, ch' ei non vestisse la porpora Cardinalizia, alla quale si disse essere già stato destinato da Leon X. a cui doveva andare a nome della Repubblica nostra Ambasciadore, se viveva di più.

(1) Ne' ricordi presso di me, di Piero di Bornardo di Piero Masi & Adi 17. di s Aprile 1513. venne la nueva da Roma 37 come Papa Leone aviva fatto nuova-55 mente Messer Giulio suo fratello cugino 3 (il quale era Cavaliere Friero) Arci-35 vescovo di Firenze. 3 Era Priore del Privato di Capua dell'Ordine Gerosolimetono. Dicono, che a reflesso di lui, cugino del Papa, si mosse Leone con sua Bolla a dichiarare i l'anonici della Mctropolitana nostra Protonotarj a guisa di Partecipenti, con accrescere ancora di rendita alcune loro Prebende; sebbene la Bolla per allora, a riguardo della suesa, non fu accettata da' Canonici, ma bensi nel 173 . è stata confernata da Clemente XII. de' Corsini, donde hanno principiato essi a porre in pratica alcuni privilegi,

ficato l'anno MDXXIII. sotto nome di Clemente VII. pose in suo luogo Messer Niccolò Ridolfi (1) Cardinale, che teune l'Arcivescovado sino all'anno MDXXXII.

particolarmente quello di mutar l'abito, che era dalla concessione di Leon X. abito viatorio, succeduto al gufo di pelle, cangiato così nella Cappa magna, che di presente vien usata. Creò il Pontefice, Cardinale il nostro Arcivescovo ne' 23. di Settembre dello stess' anno 1513. Ricevè alla Porta a S. Pier Guttolini lo stesso Leone solennemente l'anno 1515. ne' 30. di Novembre, di cui è memoria sopra l'antiporto della medesima, e nel 1517. si celebrò in Firenze d'ordine di lui, ch' era assente, il Sinodo, che fu lodato dal Papa, e stampato nel 1518. prima assai di quel che dicono altri. Passato egli al Pontificato col nome di Clemente VII. rinunziò l'Arcivescovado di Firenze (la qual Città aveva anche governata nel temporale per Leon X.) al Cardinal Niccolò Ridolfi. Morì ne' 26. di Settemb e 1534. donde poi il cadavere suo, con quello di Leone, fu trasferito dalla Basilica di San Pietro a Santa Maria sopra Minerva nei 16. di Giugno 1543.

(1) Il nostro Arcivescovo Niccolò Ridolfi fu promosso al Cardinalato il di 7. di Luglio 1517. a cui passò per mezzo dei

.

)

. 1

Nel qual tempo lo rinunziò con riservo, come allora si costumava, a Messer Andrea Buondelmonti, (1) che su il

Vescovadi, che prima tenne di Vicenza, di Viterbo, d'Imola e di Orvieto, essendo stato anche Arcivescovo di Salerno. Tornò poi a questa sede dopo la morte di Mon-

sig. Buondelmonti.

(1) Andrea di Gio. Battista di Ghino si fu questo nostro Arcivescovo, di un ramo, che mantenne l'arme antica di sua famiglia, consistente in un campo diviso per lo piano, azzurro di sopra, d'argento di sotto, e ciò si cava dal proprio sigillo di questo Prelato conservato nel Museo Strozzi, con cui si viene a correggere il Cerracchini, ed altri Scrittori intorno all'arme. Ha essa in tal sigillo sopra lo scudo un Angelo, che avrà relazione a qualche cosa da me finora non saputa. Tenne le Pievi di Santa Maria Impruneta e di S. Piero in Bossolo amendue di padronato di sua famiglia. Fecé il suo ingresso all'Arcivescovado ne' 24. di Novembre del 1532, entrando in Città dalla Porta a S. Fridiano, Restaurò il Palazzo Arcivescovile da un grand' incendio stato danneggiato insieme coll'Archivio. E nell'entrare Carlo V. in Firenze l'anno 1536. per la Porta a S. Pier Gattolini, and quarto di questo nome, che lo tenne anni nove.

Dopo la morte del quale, l'anno MDxxxxIII. ritornò al medesimo Cardinale che

gli sopravvisse.

E poco appresso, ciò fu l'anno MDXXXXVIII. di nuovo lo trasferì in Messer Antonio Altoviti (1) uomo di molta dottrina e bontà:

egli incontra al medesimo con tutto il suo Clero; ciò fu non, come dice il cartello in marmo sopra essa Porta, Idibus Maii, fatto mettere lungo tempo dopo da Cosimo 1. ma bensì fu il di 28. di Aprile 1536. Morì egli d'anni 78 con fama di onestà, e di uomo da bene, non ne' 30. di Novembre 1542. come scrive il Cerracchini, ma bensì a' 27. di tal mese, nella casa di sua abitazione in via de' Servi ( v. il Priorista Baldovinetti ) L' onoranza in Duomo si feoe il di 28. detto, la qual costò duemila fiorini. Aveva fatto testamento ne' 26. di Luglio 1542. lasciando erede lo Spedale degl' Innocenti, e con varj legati, che riferisce il Conte Casotti nelle Memorie dell' Impruneta. Dopo morte, Paolo III. mandò per pigliare la sua eredità un Commissario a Firenze pretendendosi, ch' egli non avesse potuto testare. V. le dette Memorie in più luoghi.

(1) La gran tardanza della sua venuta in Firenze ebbe motivo dalla contue perchè sono questi ultimi stati a' di nostri, e conseguentemente ne è fresca la memoria, ed egni loro azione notissima, mi è bastato ricordare i semplici nomi.

macia, in cui era la sua famiglia, come di fazione contriria al Duca Cosimo dei Medici. Si trova esso Cosimo avere scritto all' Arcivescovo a Roma ne' 2, di Giugno 1565. con invitarlo a venire in persona al governo di questa sua Diocesi. Avvi precedentemente altra lettera de 30. Aprile 1560, del Cardinal Giovanni de Medici che avvisa la Duchessa di Firenze d'avere fone raccomandato al Duca, si questo Arcivescovo, e sì Giovanni Battista suo fiatello, comecchè essi avevano molto prima riconosciuti i loro errori e desiderosi erano di restituirsi in grazia di Sua Eccellenza. Finalmente per la Porta a San Fridiano sece suo ingresso in questa Citià solennemente il di 15. di Maggio del 1567. col consueto sposalizio della Badessa di San Pier Maggiore. D'un suo viaggio a Loreto, e della fondazione in quel Santuario d'una Cappella sua dedicata a Santa Elisabetta autore ne è il Gamurrini. Ma nella sua Sede fermato, pose la pietra fondamentale il di 13. di Luglio 1568. della Chiesa ed Ospizio di S. Tommaso d' Aquino fondato da certi devoti Secolari, consacrandene poscia l'Altare

Ma essendo egli mancato nella fino dell'anno monxximi, gli è novellamente succedato con incredibil benevolenza della

nei 24. di Febbrajo susseguente. E negli 11. Dicembre del 1569. celebrò solenne Messa in Duomo per il pubblico ringiaziamento a Dio dell' esser venuto da San Pio V. il Breve del titolo di Granduca al sopraddetto Cosimo. L'impresa del nostro Arcivescovo fattagli da Lodovico Domenichi si fu un cane, che guarda il gregge col motto NON DORMIT QVI CVSTODIT. In fatti fino del 1558. stando in Roma diede l'ultima mano nei 10. Dicembre alle Costituzioni del Capitolo Fiorentino per lo suo buon governo, che son pur oggi in osservanza; e nella sua permanenza a questa Chiesa celebrò il primo suo Sinodo Diocesano nei 15. di Maggio 1569. siccome poi Sinodo Provinciale fece nei 3. Dicembre 1573. stampati ambedue in Firenze. Nel di 7. di Aprile 1569. Giovedi Santo lavò egli i piedi in Duomo a 12. poveri vestiti di bianco con ghirlande d' ulivo in capo, cke fu la prima volta, giacchè per l'avanti si praticava di lavargli ai Canonici. Fu anche il primo, che con suo editto esortasse il popolo ad apparare le strade per la Processione del Corpus Domini, come tuttavia si costuma. Gran lode di dottrina a lui danno gli Ciuà, e comun contento di tutti gli ordini, Messer Alessandro de' Medici (1) l'aspettazione del quale grandissima speriamo,

Scrittori, siccome d'integrità e di zelo. il Poccianti, il Verino secondo ed altri. Passò all'eternità il di 28. Dicembre 1573. a ore 20. di età di anni 52 e più mesi. Nel suo funerale in Duomo perorò Matteo Samminiati da Lucca Canonico Fiorentino, siccome nell' Esequie, che prima si fecero nella Chiesa de Santi Apostoli, allato alla quale egli abitava, fu recitata Orazione da Fra Cristofano Amaroni Senese Agostiniano. Dal Duomo fu in questa Chiesa poscia trasferito il cadavere suo negli 11. di Settembre 1574. e fu sepolto all' Altare del Santissimo accanto al muro, e dietro all' Altar maggiore trovasi il suo deposito con Inscrizione.

(1) Coronar si dee questo Trattato del nostro Monsignor Borghini con un fatto del medesimo. Nelle Ricordanze MSS. di Prete Stefano Lapini Cappellano del Duomo si legge, che » addi 29 di Gennajo » 1573. Messer Vincenzio Borghini Spe-

- » 1373. Messer v incenzio Borgniu spe» dalingo degl' Innocenti prese la tenuta
- » dell'Arcivescovado di Firenze per Mes-
- » ser Alessandro d'Ottaviano de' Medici
- " Vescovo di Pistoja, eletto di Firenze;
- " e prima sedè in Santa Maria del Fiore
- " sopr' una sedia opparata, dalla perte

sue operazioni, e ne preghiamo Iddio.

» della Sagrestia nuova, poi andò in s San Giovanni, poi in San Salvadore, » poi nella Curia Archiepiscopale al luo-» go, dove il Vicario dà udienza, ac-» compagnato sempre da tutti i Canonici n del Duomo « Nel 1575. era egli in Roma, ove nel di 17. di Settembre benedisse la pietra fondamentale di Santa Maria in Vallicella de' Preti dell' Oratorio di San Filippo Neri, e dove in occasione del Giubileo comunicò le Compagnie, che di Firenze e dello Stato colà si porsarono. Venuto egli dopo la morte del nostro Borghini (che perciò più non ne scrisse) in Firenze l'anno 1583. allo stile Fiorentino, fu l'ultimo, che facesse la funzione di sposar la Badessa di S. Piero, imperciocche con grave dispiacere delle Monache, che erano da più secoli in tal possesso, venne tralasciata dal successore, e dagli altri, che lo seguirono. Nel mese di Marzo del 1582. nel dimorare in Roma, ov' era Inviato del Granduca di Toscana, fece dar principio alla nuova facciata del Palazzo Archiepiscopale di Firenze dietro alla Chiesa di San Giovanni colle finestre di bel pietrame come in oggi si vede. Sul canto vi fece porre l'arme cel cappello sopra, essendo creato

Cardinale nei 12. Dicembre 1583. e nel 105. addi 1. d'Aprile asceso al Trono Pontificio, fu da essa arme levato il cappello e postovi il triregno. Dicono, che ritenendo per se 27 giorni questa Chiesa, avesse già stabilito di renderla in avvenire Patriarcato, allorchè la morte lo involò il di 27. del medesimo Aprile, in Roma, e fu sepolto appresso San Pietro in nobil sepolcro. Nel funerale, che in Firenze venne futto dalla Chiesa Fiorentina si udi l'Orazione di duolo dali eloquenza di Francesco Venturi Canonico della medesima, che poscia fu Vescovo di San Severo.

FINE.

# TAVOLA

# DELLE COSE NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

### A

Abati Ciuolo, suo bruciamento fatto in Firenze 241.

'Acciajuoli, Frate Angelo e sua vita 144. M. Agnolo Vescovo Fiorentino, sua entrata in San Giovanni 156.

Accomandigie fatte al Vescovado Fiorentino; che cosa fossero 374

Adimari, M. Palmieri Ghibellino fuoruscito appresso Enrico VII. Imperatore 125. 542

Baldinuccio fueruscito Ghibellino appresso Enrico VII. 125. Bellincione Adimari vende al Vescovo Giovanni i suoi beni di Monteacutolo e Vitigliano 412.

Affiati, pagamenti de' fitti. 394.

Agatone Papa e suo Concilio. 48. 217.

Agilulfo Re de Longobardi permette, che si battezzino i fanciulli 28. minaccia il Clero di Milano per l'elezione del Vescovo 31.

F. Agnolo degli Acciajuoli I. Vesc. Fior. di che tempo fiorisse 503. si travagliò nel fatto del Duca di Atene 503. fu Gran Cancelliere della Regina Giovanna 502. sua morte e funerale 502.

M. Agnolo Acciajuoli II. Vescovo Fio-

rentino. 508. fatto Cardinale 508.

M. Agnolo di Fibindacci Vescovo Fior. in che tempo 507. passa Vescovo di Faenza 508., e poi in quello d'Arezzo 507. si fa chiamare de Serafini 507. unisce le Monache di S. Maria Urbana a S. Orsola 507. 508.

SS. Agricola e Vitale martiri, dono delle sue Reliquie fatto da S. Ambrogio alla Basilica Ambrosiana in Firenze 179.

Aguglione, Patria di Baldo 330. ove fos-

se questo luogo 330.

Alamanno Adimari Vescovo Fiorentino, quando fosse eletto 511. non prese il possesso del Vescovado 512. Cardinale 511.

Albergheria, cosa significhi 323.

M. Alberto d'Argentina Scrittore de fatti

di Ridolfo Imperadore 110.

'Alberto Imperatore manda a Firenze M. Giovanni da Celona Vicario Imperiale 114. 119.

Albigesi, e loro Eresia 463.

Alborea è l'istesso, che Capitanato, luo-

go di giudicato 332.

'Aldii, o Aldioni, gl' istessi, che i Coloni 389. divisi da Longobardi in Ministeriali e Rusticani 389.

Aldobrando Vescovo Fiorentino, sua visita

alla Chiesa di San Miniato 63.

Alessandro III. perseguitato da Federigo Barbarossa 337. Sua reconciliazione col medesimo 370. se sia vero il futto del

piede postogli sul collo 370.

M. Alessandro Medici Vescovo di Pistoja, eletto Arcivescovo di Firenze 538. benedice la prima pietra della Chiesa di Santa Maria in Vallicella de' PP. dell' Oratorio di San Filippo Neri. 539. fu l'ultimo, che sposasse la Badessa di S. Piero 539. dà principio alla nuova facciata del Palazzo Archiepiscopale 539. è fatto Cardinale, e poi Papa 540. sua morte e altre notizie della sua vita 540.

S. Ambrogio donò alcuni corpi santi a Firenze 10. istituisce in Firenze la Basilica Ambrosiana 173. 174. 178. fa il simile in altri luoghi d'Italia 175. onori fattigli da' Romani e da' Re Franchi 176. fugge di Milano per non abboccarsi col 511

Tiranno Eugenio 177. va a Bologna. indi a Firenze 178, conduce i corni dei SS l'itale e Agricola 178 suo Trattato regurdante la consacrazione di detta Busilica 181. 182. 184. in che tempo morisse 197. 209.

Ambrogio Monaco Vallombrosano Vescoco Fiorenti co, di che tempo fiorisse 335.

Americo Corsini ultimo Vescovo Fioren. tino 514. 515. fu il primo Arcivescovo Fiorentino 315, diverse notizie della Sud vita 515.

S. Andrea presso all Arno, Monastero di Monache ordinato da Rodingo 231. S. Antrea Vescovo vi conferma la Badossa 231. ancien Prioria 243 poi Bada 243. sua moderna fibbrica 241. congiunto alla Caitedrale 2,3.

S. Andrea Vescovo Fiorentino, 211. 212. altro del medesimo nome, e qual sosse il San'o 248, in che tempo fiorisse 229.

Andrea Vescovo Fiorentino diverso dal Santo, avando fiorisse 211. 212. 228. 229. priviegio diretto al medesimo da Lodovico Imperatore 231.

M. Andrea de Wazi Vescovo Fiorentino, di che tempo siorisse 48+. fatto poi Vescoro di Vicenza +34. gettò la prima pietra in S. Maria sul Prato 485. edificò il Palazzo Episcopio di S. Miniato al Monte 486. suo sepolero 488.

M. Andrea Bundelmonti Arrivescovo Fio-

rentino, in che tempo 534.

Andrea, o Francesco da Todi Vescovo Fiorentino, in che tempo 503. suo vero nome è quello di Francesco 504., donde possa nascere tale sbaglio di nome 504. fatto Cardinale 504. diverse sue dignità Ecclesiastiche 504.

Ansiteatro di Firenze, dove 61.

Annio Frate Domenicano, ritrovatore dell' Editto supposto di Desiderio, e sua falsità 77. Giudizio di diversi sopra di

ciò 78. 79. 80. e segg.

S. Antonino Arcivescovo di Firenze, di che tempo eletto 521. sua entrata a Firenze 522. sua morte 523. diverse funzioni sacre dal medesimo fatte e altre notizie della sua vita 523.

S. Antonio Abate, Oratorio a Montughi,

da chi edificato 493.

M. Antonio d'Orso Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 493. difese armato la Città dall'assedio di Arrigo VII. diverse sue sacre operazioni 493. fabbricò l'Oratorio di S. Antonio Abate a Montughi 493. suo deposito 488.

S. Apollinare antica Prioria di Firenze 238. 239. aveva i suoi Canonici 243.

Apophoreta voce Greca, cosa in nostra favella significhi 179.

S. Apostolo antica Prioria di Firenze 239. fatta a soggia di Basilica piccola 241.

Arcidiacono, Dignità Canonicale, quale fosse 291. quali le sue funzioni 295.

Borghini Disc. Vol. IV. 35

546

Arciprete, Dignità Canonicale, quale fosse 291. quali le sue funzioni 296.

Arcivescovi Fiorentini, quando comincia-

rono 515.

Ardingo 1. detto anche Radingo, Vescovo Fiorentino, in che tempo fiorisse 226. ordina il Monastero di Monache di S. Andrea 230. sua donazione ai Ca-

nonici Fiorentini 247.

Ardingo II. Vescovo Fiorentino, in che tempo fiorisse 427. era Canonico di Pavia, e sue qualità 427. piatisce con i Vassalli del Vescovado 428. 429. pubblica le Costituzioni del Capitolo 429. visita alcuni Popoli a lui subordinati, e dà loro Statuti 430. fu egli che ridusse i Censi a misura di grano 432. diverse compre fatte dal medesimo 4+4. donazioni fattegli 444. introduce i Trati Umiliati 444. diversi fatti famosi seguiti a suo tempo 445. sua morte 446.

Arezzo disfatta da Totila, falso, che la facesse arare 12. occupata da' Lon-

goburdi 26.

Arimani chi fossero 85.

Atiovisto Re de Longobardi, sue crudeltà 68.

Asello Vescovo di Populonia, in che tem-

po 214.

Attila Re de' Goti, se spianasse Firenze 3. non passò mai in Toscana 5. scambiamento del suo nome in vece di Totila 5. danneggiò l'Italia 7. 8. Atto, o Azzo Vescovo Fiorentino, quando fiorisse 289. 237. conferma alcune donazioni fatte alla Chiesa di S. Miniato, e fa nuove donazioni alla medesima, ed a Canonici Fiorentini 290.

Auditorio nelle Chiese antiche, qual fosse

351. 352.

Autari, Re de' Longobardi 28.

Azzo II. Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 334. è chiamato Atto e Attone, e Azzo e Azzone 334. quando morisse 335.

#### B

Badia Fiorentina edificata da Villa madre del Conte Ugo 273. non è vero, che fosse fondata dal Conte Ugo 274.

Bagno regio è falso, che sosse così nominato dal Re Desiderio 89. quando cadesse nelle mani de' Longobardi 90. chiamata così molto tempo avanti Desiderio 90.

Balbino Vescovo di Rosella 219.

S. Baldassarre, Monastero di Monache fondato da chi 500.

Baldesi Turino fondatore del Monastero di S. Baldassarre, e della Cappella del Miracolo di S. Ambrogio 501.

Baldo oriundo da Aguglione 330.

Baldovino Imperatore di Costantinopoli

548

viene a Firenze, ed è alloggiato nel

Vescovado 384.

S. Bartolommeo Badia di Fiesole, fondata da Jacopo Vescovo Fiesolano 277. è rifatta da Cosimo Medici 278.

Bartolommeo, o Francesco Zabarella, v.

Francesco Zabarella, 514.

Bartolommeo Zabarella Arcivescovo Figrentino, chiamato erroneamente Andrea 521. sua morte, ed altre notizie di sua vita 521.

F. Bartolommeo da Padova Vescovo Fiorentino, di che tempo siorisse 508. va-

rie notizie di esso 508.

Basilica Ambrosiana, in oggi di S. Lorenzo, instituita e consecrata da S. Ambrogio 173. 174. 175. 184. come si denominasse detta Basilica 185. Reliquie de' SS. Martiri Vitale e Agricola donate alla Basilica da S. Ambrogio 178. è stata sempre detta Basilica chiamata la Chiesa di S. Lorenzo 186. fondata a' tempi di S. Zanobi 186., perchè dedicata a S. Lorenzo 188. rinnovata da Cosimo e Lorenzo Medici 191. Amerigo Corsini Arcivescovo vi getta alcune medaglie ne fondamenti 191. se sosse stata Basilica a tempo de Gentili 204.

Basiliche, loro qualità, forma ed uso 202. 203. appresso i Gentili erano luoghi vicini al Foro, e perchè 202. delle vecchie Basiliche se ne formarono le Chicse 204. Chiese grandi con i portici a

Tribuna si dicevano Basiliche 204. 240, Belisario disfà i Goti in Italia, e sa pri-

gione Vitige loro Re. 14.

Beni Ecclesiastici di due sorti, e quali 350, perchè rispettati 367. Legge fatta dal Comune di Firenze per l'immunità de' Beni Ecclesiastici 368, 369.

Beni secolari, perchè anticamente si dessero in Accomandigia ai Vescovi 374. per isfuggire i pesi pubblici ec. Leggi fatte per impedire quelle finte ulienazioni 376. 377. 396. da chi si facessero tali alienazioni 377.

Bernardo Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 346. fu Priore di S. Loren-

20 347.

Bologna, è falso che fosse spianata da

Teodosio Imperatore 9.

Bonifazio VIII. Papa vede malvolentieri in Toscana M. Giovanni da Celona Vicario Imperiale 115. fa un trattato con esso a nome de' Fiorentini 116.

Bronti, antica famiglia Fiorentina spenta

411.

Co. Bulgaro fatto autore della fondazione della Badia a Settimo 275.

M. Buondelmonte colla sua morte cagiona le divisioni della Città 383.

C

Caccia Alessandro, Governatore di Parma e Piacenza, e altre sue cariche 56. Campo del Re dove fosse 232.

Canonica di S. Giovanni, detta ancora di S. Zanobi 162. è veramente Cattedrale. Entrate della Canonica Fiorentina separate da quelle del Vescovo 255, diverse donazioni fatte alla medesima 256. Suo Chiostro nominato anticamente 257. incorporato in parte nella Chiesa del Duomo 257. case della medesima per l'abitazione separata de' Canonici 257.

Canonici Fiorentini, detti anticamente Canonici di San Giovanni e di S. Zanobi 162. di S. Reparata 162. 165. gl' istessi che quelli di S. Maria del Fiore 165, hanno alcuna volta il titolo di Preti Cardinali 235. quanti fossero in numero 235. altre loro dignità 236. Canonico vuol dire Regolare 252. anticamente vivevano insieme a vita comune 252. come si separassero da detta vita comune 253. quali detti Canonici Regolari 253. qualche volta chiamati in iscritture antiche Canonici Regolari 254. costituzioni del Concilio d'Aquisgrana sopra i Canonici 258. donde abbiano origine le loro distribuzioni 259. quante e quali fossero le dignità del loro Collegio 201, 292.

Capalle, i Fiorentini mandano alcuna volta il Potestà, salva la ragione, e la

parte del Vescovo 437. 438.

Cardinal Latino, pace fatta da esso ins Firenze 112. Cardinale, nome dato anticamente ai Canonici Fiorentini 236. 297. comune detto nome in altre Chiese, in oggi solamente delle Chiese di Roma 236. a chi dato anticamente, e perchè 236. significato

di tal nome 237.

Carlo Magno Imperatore, se riedificasse Firenze 51. e seg. si fa chiamare Re de' Longobardi 21. 22. celebra la Pasqua del S. Natale in Fiorenza 52. 57. in che anno veramente ciò seguisse 50.51. non è vero, che riedificasse Firenze 52. 53. quando venne qua, Firenze era in essere 54. 55. creò Cavalieri in Firenze, creduta però falsa questa supposizione 54. fonda e dota la Chiesa de' SS. Apostoli 57. dona alcune reliquie alla Chiesa di S. Giovanni 59. fondò la Chiesa di S. Miniato 59. come si possa interpretare la restaurazione e riedificazione di Firenze da esso fatta 69. 70. fa prigione Desiderio Re de' Longobardi 81. raguna in Città i Gentiluomini sparsi per le Ville 72. suo carattere 73. suo privilegio alla Chiesa di S. Miniato 240. sua donazione alla medesima 265.

Carlo I. d'Angiò si trova a Firenze. 473. Castaldo o Castaldione, Ministri del Vescovo Fiorentino anticamente 267. 268.

Castel Fiorentino riceve il Rettore dal Vescovo Fiorentino 413.

Castellare, vuol dire Castello disfatto 412.

Catacombe nelle antiche Chiese, quali fossero, e per qual uso 264. 282. 283.

Cattani, o Nobili del Contado, quali fossero 346. lero tirannie 376.

e poi S. Reparata. V. S. Gio. e S. Reparata. Se avanti fosse Cattedrale S. Salvadore 165. 166.

Onvalieri Fiorentini creati da Carlo Magno 54. falsa è reputata tal supposizione 54. Sepolero in Pavia di un Cavalier Fiorentino creato da Carlo Magno 56.

- Cavillon, M. Giovanni da Celona venuto a Firenze per Vicario Imperiale 114. si unisce coi fuorusciti, e molesta i Guelfi 114. 115. Bonifazio VIII. Papa fa seco un Trattato a nome de' Fiorentini 115. è rimandato con deuari 117. se ne parte e torna via 121. 122. qual somma ricevesse, e da chi gli fosse pagata 122. 123.
- S. Cecilia sulla Piazza de' Malespini, titolo d'un Prete Cardinale Fiorentino 237. antica Prioria. 239.

S. Cerbone Vescovo di Populonia, esposto alle bestie da Totila 216.

Cercina, ragioni, che il Vescovo Fiorentino aveva sopra quel Castello 408.

Cesare, i suoi Commentari a giudizio di Asinio Pollione, non sono in tutto veridici 104.

Chiesa Fiorentina, Trattato di essa, e dei suoi Vescovi 141.

Chiesa Cristiana. Costantino Imperatore le dona pace 149. è combattuta anco dopo detta pace dagli Eretici, e dalle Nazioni barbare, che inondarono l'Italia. 150.

Chiesa de' SS. Apostoli, fondata e dotata da Carlo Magno 57. consecrata dall' Ar-

civescovo Turpino 58.

Chiese antiche Cristiane come satte 277. loro divisioni 278. auditorio qual sosse 280. quale l'offertorio, dove il Pergamo, quale il Coro e l'Altare 281. loro Cappelle e Oratori particolari chiuse con i cancelli 281. loro scale e catacombe 282. Sagrestia quale e dove 283. Salvatorio qual sosse 283. loro portico, quale e perchè uso 285.

Cipriano Vescovo d'Arezzo, in che tem-

po 218.

Clodoveo Re de' Franchi, e suo battesimo solenne 353-

Coloni antichi, quali fossero 387. loro condizione 387. chiamati istrumenti vivi della villa 388. vendita delle loro persone 386. leggi, che vietano la vendita delle loro persone senza i beni 388. chiamati Aldii e Aldioni nelle Leggi Longobarde 389. V. Aldii o Aldioni. Qual sia differenza tra gli antichi e i moderni Coloni 390. chiamati talora Coloni Fedeli, e uomini ne' Contratti de' Vescovi 391.

Colonna di S. Giovanni in memoria del

554

miracolo ivi operato nella traslazione del corpo di S. Zanobi, quando cadesse a terra 187. Iscrizione posta nella detta. Colonna 187. 188. carattere di falsità attribuito a detta Iscrizione 210.

Concilio Generale III. tenuto in Firenze di che tempo 520. VI. in Costantino-poli 48. II. in Firenze, di che tempo

325.

Concilio di Aquisgrana per la Riforma delle Chiese 258.

Confessione o martirio, luogo nelle Chiese antiche 282.

Conventuale, cosa significhi 253. 254.

Conversi degli Spedali quali fossero 365. 534. 535.

Corio, suo falso racconto della morte di

Ridolfo Imperatore 2+8.

M. Cosimo de Pazzi Arcivescovo Fiorentino, di che tempo 529. 530. era Vescovo d'Arezzo 530. sue diverse dignità Ecclesiastiche e Secolari 531.

Costantino donò la pace alla Chiesa 149. edificò varie Chiese magnifiche 372.

Cranno, Proposto della Chiesa Fiorentina, in che anno 249.

Credenti da Milano Eretici 465.

S. Cresci martire, suo corpo ove esista 270.

S. Croce, Chiesa Fiorentina, sua antica

forma 279.

Curradino battuto dal Re Carlo nel piano di Tagliacozzo 70.

Currado Marchese, donazione della sua all'ergheria nel Vescovado Fiorentino 332.

Custode, Dignità Canonicale 294.

### D

Desiderio Re de' Longobardi, suo editto supposto trovato in un alabastro di Viterbo 73. falsità di esso 73. 74. espressione del suddetto editto 75. 76. perchè sia falso 82. 83. prima fu Duca di Toscana 34. sue inimicizie col Papa 35. 36.

Dimissorie o lettere testimoniali de' Vessevi, a che servissero, e donde abbiano origine 356.

Fra Dolcino, e sua setta 465.

S. Donato a Torri permutato in S. Lucia sul Prato per i Frati Umiliati 449. 450.

Dragone, primo Abate di San Miniato

Dragone, primo Abate di San Miniato Scrittore della vita di detto Santo 267.

Duomo antico di Firenze era la Chiesa di S. Giovanni 154. 155.

### E

Eleuterio Vescovo di Lucca, in che tempo 218. Elia Pietro Spagnuolo Istorico, suo racconto della liberazione delle Città di Toscana dalla Giurisdizione Imperiale 106.

Elinardo Monaco Vallombrosano Vescovo Fiorentino di che tempo 312.

Elpidio, Vescovo di Volterra, di che

tempo 214.

Enrico Vescovo di Basilea, mandato al Papa da Ridolfo Imperatore per gli affari di Romagna 110.

Enrico III. combatte ed assediò Firenze 131. 328. sue qualità e turbolenze del

suo Impero 310. 311.

Enrico VII. Imperatore succede ad Alberto 124. tenta d'impadronirsi di Firenze 125. ne è persuaso da Dante 126. i Fiorentini non acconsentono di riceverlo 129. ordina a Firenze, che levi l'oste d'intorno ad Arezzo, e non è atteso 129. fillmina un processo a Firenze 129. assedia Firenze 129. 130. cita i Fiorentini a Genova 131. se ne parte da Firenze quasi sconfitto 131. sua nuova Legge col titolo ad reprimendum 132. processò i Fiorentini solamente, e non i Collegati 132.

S. Ercolano Vescovo di Perugia, ucciso

da Totila 19. 216.

Eresia voce, che significa discordia, dissensione e scandalo 454. 455. vien da Resia, detta anche Rosia 456.

Eretici Paterini, e loro battaglia data ai

Cattolici adunati alla Predica in Duomo 445 chi fossero i Paterini 463.

Eugenio IV. essendosi refugiato a Firenze, governa per due anni la Chiesa Fiorentina 516.

Eugenio Tiranno va contro l'Imperatore Teodosio 176. S. Ambrogio fugge d'abboccarsi seco 322. 323. concede ai Gentili di rinnovare l'altare della Vittoria 322. 323.

#### F

Fedele, quale anticamente si chiamasse 393. opinione de' Legisti, che il Fedele sia quello, che è obbligato a' Principi 393 sentimento contrario dell' Autore 393.

Fe lerigo Barbarossa, sue persecuzioni contro la Chiesa 337, si riconcilia con Alessandro III. ed è ribenedetto 370.

Federigo II. Dopo la sua morte l'Imperio restò vacante per molti anni 108. mandò Federigo Principe d'Antiochia in Toscana a favore de'Ghibellini 4+5. sua Corte fiorita e piena di piaceri scandalosi 466.

Federigo III. Imperatore col Re d'Ungheria si trovano in Firenze, e Federigo crea in Duomo alcuni Cavalieri 522.

Felice Vescovo Fiorentino 172. intervenne al Concilio di Roma 173. in che anque 173.

Felino Scrittore di reputazione 120.

Ferrara ha principio dopo l'invasione in Italia de Barbari 42.

Fiesole, sue Chiese mal conce a tempo de' Longobardi 35. 36. 151. suo Sigillo coll' immagine di S. Romolo 159.

Fighinaldi, loro donazione al Vescovo

Fiorentino Gottifredo. 331.

Filippo dell' Antella Vescovo Fiorentino in che tempo 504. diverse sue dignità Ecclesiastiche 505. fa venire da Roma il dito di S. Bastiano 506.

S. Filippo Apostolo, suo braccio recato

a Firenze 169.

Filippo di Ubaldino di Albertino Fontana prima Vescovo di Ferrara, e poi Vescovo Fiorentino, di che tempo si

crede che fiorisse 447.

Fiorentini non acconsentono alla venuta in Firenze di Enrico VII. Imperatore 127. 128. sono processati dal medesimo e citati a comparire a Genova 129. 130. 131. fanno lega col Vescovo Volterrano per disfar Semifonte 167.

Se Firenze sia stata disfatta da Attila e rifatta da Carlo Magno 3. è falso il disfacimento di Firenze sotto Attila 4. 5. in che grado fosse avanti l'invasione de'Goti 13. Radagasio l'assedia; Stilicone la libera 13. 14. assediata da Totila 15. 16. viene in poter de'Goti, ma non è però da loro rovinata 16. 17. è recuperata da Narsete 17. 18. non fu

disfatta nemmeno da Longobardi 22. opinione, che Firenze avesse la liberia da Guglielmo fratello del Re di Scozia 52. e che sacessero nutrire i Leoni in memoria della sua arme 51.52. non su riedificata da Carlo Magno 51. 52. ai tempi di Carlo Magno Firenze era nobile e ricca 54. suo primo cerchio erroneamente preso, quale fosse veramente 60. sue antiche Porte 61. suo Ansiteatro, dove 61. rovina di Firenze come possa intendersi 62. 63. perche detta Fluentia 85. falsa una tal denominazione nell' Editto di Desiderio 85. se ricuperasse la libertà da Ridolfo Imperatore 99. autori, che hanno creduto che ciò seguisse 99. d'onde sia fondata tale opinione 100. ha nel suo territorio l'autorità che ha l'Imperatore nell'Imperio 101. 102. quando cominciasse il Priorato III. prima ebbe gli Anziani e i Consoli 111. 112. per qual fine fu introdotto il Priorato e messo nell'arti 112. consigli del Comune cosa fossero 121. fa uno sborso di denari a M. Giovanni di Celona Vicario Imperiale 124. Enrico VII. tenta di passare a Firenze 124. Fiorentini non acconsentono alla sua venuta 127. riconosce Enrico VII. come Imperatore de Cristiani, non come suo Signore 129, non attende il suo ordine di levar l'oste d'Arezzo 129. è fulminata da esso di un Processo 130. 131. è da lui

assediata 120. 130. è citata a Genova 131. vien difesa da M. Antonio Orso Vescovo Fiorentino col suo Clero 131. leva finalmente l'assedio quasi sconfitto 131. è assediata da Enrico III. 132. tanto Enrico III. che Enrico VII. danno occasione ai due recinti della Città 132. non è vera la sua liberazione ai tempi di Ridolfo Imperatore 133. libera per privilegio 134. chiamata la Città del Battista 157. antiche offerte da' Comuni sottomessi si facevano prima alla Chiesa di S. Giovanni, e poi alla Città 158. il contado di Firenze era da prima governato ad arbitrio de' potenti 377. la Città per abbassarli colle forze tolse loro le Terre e Castelli 378. 379. divisione dei nobili nella Città e passaggio del governo in mano de potenti 381. la morte di M. Buondelmonte è origine delle divisioni della Città e della Guerra civile 383. in tale occasione il Comune riprende la sua autorità 382. deliberazione del Comune per la disesa e obbedienza al Vescovo 435. non è vero, che vi fossero in Firenze contese per conto di Eresie 451. 452. divisione per favorire le parti del Pontesice e dell'Imperatore 453. processi, bolle e provvisioni contro gli Eretici Fiorentini 466. Fiorentini in alcuni tempi detti Epicurei, e perche 466. Terzo Concilio Generale tenuto in Firenze 520.

Firidolfi e Ricasoli, Ugo, Alberto e Guido Fondatori di varie Chiese 286.

Fittajuoli, quali, e perchè così detti 393. Formate, o siano lettere di raccomandazione e patenti, donde abbiano origine 355.

Francesco o Andrea da Todi Vescovo Fiorentino. V. Andrea da Todi.

Francesco da Cingoli Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 497. diverse funzioni sacre del medesimo 500. dà facoltà per la fabbrica del Monastero della SS. Trinità nel Popolo di S. Lorenzo 407.408. approva quella delle Campora, e quella di S. Baldassarre 500. sua morte 502.

Francesco o Bartolommeo Zabarella Vescovo Fiorentino, in che tempo 512. 513. bravo Canonista 512. fu faito Cardinale 513. diverse sue dignità Ecclesiastiche 512. 513. altre notizie di sua vita 512. 513.

Francesco da Bagnoregio Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 490. diverse funzioni sacre dal medesimo fatte 491.

Franchi, diversi di nome da Galli 91. quando comincino a chiamarsi così 94. 95. cominciamento del suo Imperio 381. 382.

Frescobaldi, M. Guglielmo eletto Vescovo Fiorentino, e perchè non approvato 497.

S. Friano antica Prioria di Firenze 239, in oggi Monastero di Monache 243.

Borghini Disc. Vol. IV. 36

S. Frontino o Frentino, se fosse il primo l'escovo Fronentino 170. tale vien detto essere per tradizione 170.

G

Gallura, luogo di giudicato, l'istesso che potesteria 332.

Gentelotti, così chiamati i Nobili di Con-

tado 378.

Gherardo Arciprete Fiorentino, procura una riforma della vita regolare 244.

Gherardo Vescovo Fiorentino, di che tem-

po fiorisse 289.

Cherardo, altro Vescovo Fiorentino, in che anno fiorisse 298. creato in appresso Pontefice 298. col nome di Niccolò II. 301. si trovo al Concilio Fiorentino generale sotto Vittore 11. 298. sue diverse concessioni 299. diversi Concilj e Sinodi tenuti sotto di lui 301, sua costituzione fatta nel Concilio Lateranense sopra l'elezione del Pontesice 301. opinione, che nel tempo del suo Pontificato non ponesse veruno scambio nel Vescov. di Firenze 302. sua morte, di che tempo si crede, che seguisse 303. era giuocatore di scacchi 306. sua confermazione dei Beni, che godeva la Chiesa di S. Lorenzo 306. 307.

Chibellini. Ridolfo Imperatore a loro istan-

za manda M. Oddo in Toscana 109. fanno venire a Firenze M. Gio Cavillon 114. loro prima origine 341. detti alcuna volta Eretici per far contro la Chiesa 458. 459.

Ghinuzzi, antica famiglia Fiorentina spen-

ta 411.

Giandonati e Ruggieri vendono al Vescovo Giovanni i loro Beni di Petriolo e di Giogoli 411. 412.

S. Gimignano, falso è, che fosse edificato da Desiderio Re de' Longobardi 84.

Giordano Vescovo Cortonese 215.

S. Giorgio antica Prioria di Firenze 239 dopo Convento di Domenicani 243. poi de Silvestrini 243. in fine Monastero di Monache dette dello Spirito Santo 244.

Giovanni da Velletro Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 330. fece molti acquisti al Vescovado 380. 384. diverse vendite fatte al medesimo 395. 396. elezione del nuovo Abate di S. Miniato 403. scomunica e priva di uffizio quelli che non vogliono riconoscerlo per Pastore 404. introduce l'uso delle Potestà nella sua giurisdizione 405. diverse liti che ebbe con i suoi Vassalli 406. 407. 408. sua morte 416.

Giovanni II. de' Mangiadori Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 447. sue qualità 449. e seg. fonda la Chiesa di S. Maria del Carmine, erige in Monastero di Monache S. Matteo in Arcetri, permuta la Chiesa di S. Donato a Torri in S Incia sul Prato per i Padri Umilisti 450. vacanza della Sede Vescovile per molto tempo dopo la di lui morte 473.

M. Giovanni di Diotisalvi Neroni Vescovo di Volterra, e poi Arcivescovo di Firenze, in che tempo 525. fuggi a Roma, e perchè 525. sua morte 526.

Giovanni Vitellesco da Corneto Arcivescovo Fior. in che anno 516 chiamato il Patriarca. Sue qualità, e diverse no-

tizie di sua vita 517.

Giovanni Vescovo Fior. suo privilegio 168. confermazione d'una donazione del Vescovo Ardingo, succede al medesimo 248.

detto Giovanni II. 249.

S. Giovanni Battista Protettore della Città di Firenze. I Vescovi Fiorentini si chiamavano Vescovi di S. Gio. 154. 155. Firenze chiamata dal nome del Santo la Cutà del Battista 157. posto il suo nome ne' pubblici antichi Decreti 157.

S. Giovanni Battista, Chiesa Fiorentina, sede de' primi Vescovi, e Duomo antico della Città 154. ant camente le offerte delle Terre e Castella sottomesse si facevano alla Chiesa di S. Giovanni 158. offerte, che annualmente si fanno alla Chiesa suddetta per il natale del Santo 158. messovi il Battistero, e fatta Pieve, e trasferita la Seae Vescovile in S. Keparata 163. 203.

F. Gio. Carlo Domenicano autore della

vita di Frate Angelo degli Acciajuoli

144. 502.

Giuliana, nobile Fiorentina, amica di S. Ambrogio 192. diversa da altra Giuliana Bolognese 192. in che tempo fiorisse 197. fonda la Basilica Ambrosiana, e la fa consacrare da S. Ambrogio 204.

Giuliana, celebre per la disesa del Concilio Calcedonese 196. fondatrice di di-

verse Chiese 197.

Giuliano Vescovo Fior. di che tempo fiorisse 418. opinione dell' Autore, che questo Vescovo non ci sia stato, ma sia stato preso errore nel nome da Giovanni a Giuliano 422.

Giuliano Apostata persecutore de' Cristiani vuol ravvivare il Paganesimo 357.

Giulio Vescovo Fiorentino, quando fiorisse 337. se fussero più Giulj, o un solo 337. 338 342. sue diverse donazioni e compre 343. 344.

Golfi, o Nolfi, famiglia nobile di Vico di

Mugello 414. altri di Casole 414.

Goti, quanto durasse il loro regno 212.

Gottifredo del Reno Duca di Toscana 299, padre di Gottifredo Buglione 299.

Gottifredo, Vescovo Fior. di che tempo fiorisse 328. di chi fosse figlio 329. dona una Chinea al Cardinal Martino 329. donazione fattagli da Zabellia 330. altra fattagli da' Fili Guineldi 331.

Grandi Fiorentini furono latinamente chiamati Magnates et Potentes 382. 383.

Grano, figli di grano, cosa fossero, forse

gl' istessi, che Scapili 435.

S. Gregorio. Chiesa edificata da' Mozzi, in che tempo 488. il suo Padronato pre-

sentemente è de' Bardi 489.

S. Gregorio Magno Papa, sua descrizione dell'invasione in Italia de' Longobardi 27. 151. non vuole, che si faccia il Vescovo di Milano, senza il consenso de' Milanesi refugiatisi a Genova 31.

Grasulfo, o Grusulfo Vescovo Fiorentino,

in che tempo fiori 232.

Guadagni Migliore, Ambasciatore de' Fiorentini a Bonisazio VIII. Papa 115.

Guelfi, tempo in cui fiorissero 113. 114. si dividono in due fazioni nera e bianca 115. loro prima origine 341. detti difensori della Chiesa 458. 459.

Guglielmo fratello del Re di Scozia, opinione, che desse la libertà a Firenze

51. 52.

Conte Guglielmo, sua donazione dell' O-stale alla Badia di Settimo 276.

Guido Imperatore, suo Regno 230.

Guido Vescovo Fior. quando fiorisse 264.

I

S. Jacopo antica Prioria di Firenze 239. F. Jacopo da Castelbuono Vescovo Fio-

rentino, sua entrata 163. di che tempo fosse eletto 481. era di casa Alessi, e Domenicano, sua Bolla per la continuazione della fabbrica di S. Maria Novella 482. sua morte 483.

Jacopo Vescovo di Fiesole, fa la nuova Cattedrale di S. Romolo 277. fonda la

Badia di S. Bartolommeo 277.

Jacopo del Terramo Vescovo Fiorentino 512.

Ildebrando Vescovo Volterrano sa lega co' Fiorentini per disfar Semifonte 167.

Ildegarda moglie di Carlo Magno Imperatore 60.

Ildeprando Vescovo Fiorentino si chiama Vescovo di S. Giovanni 300. assegnazione fatta da esso della Badiuola al Monastero di S. Miniato 260. quando fiorisse 263. sue qualità 264. fonda la Chiesa di S. Miniato 265. diversi nomi, co' quali vien chiamato 265. ordina la Chiesa di San Miniato in Badia di Benedettini 266. dota la medesima 270. è molto stimato da Enrico II. Imperatore 272. sino a che tempo vivesse 287.

Imperio, opinione di alcuni Autori circa la somma potestà dell'Imperio, e del-

l'Imperatore 100. 101.

Istorici non sempre veridici 104. 105. qual debba essere il loro principale ufficio 103. 104.

Italia danneggiata da' Goti 6. 7. descrizione del suo desolamento 6. 7. 8. sua

rovina a tempo de Longobardi 20. 21. diverse Nazioni barbaro, che la inon-darono 40. 41.

## L

Lamberti, loro arme 364. 365. divisione seguita nella Città per opera di Mosca Lamberti 365.

Lamberto Imperatore quando fiorisse 306. fa una donazione a Grasulfo Vescovo

Fiorentino 247.

Lamberto Vescovo Fiorentino assegna alcuni Beni al Monastero di S. Miniato 263. 288. di che tempo fiorisse, e che titoli gli fossero dati 287. sue qualità 287. rinunzia il Vescovado, e si fa Monaco 287. elogio fatto al medesimo da S. Pier Damiano 283.

Lapo da Castiglionchio e sua Cronica

398.

Lavoratore di terreno, l'istesso, che colono; sebbene sia di condizione miglio-

re di questi 390.

Leoni nutriti in Firenze in memoria dell'arme di Guglielmo fratello del Re di Scozia, che la ristorò e le diè libertà 51.52.

Ligio, significa uomo ridotto in altrui

balia 391.

Lioprando Re de' Longobardi molto religioso ed umano 28, 29, 66, 81, piede

Lioprando qual sia 49. Chiesa da essa edificata in Pavia 49. 224. 351. si può credere che edificasse S. Pietro in Ciel d'oro di Firenze 223. sue buone qualità 224.

M. Loddo mandato in Toscana da Ri-

dolfo Imperatore e perchè 109.

Lodovico Pio Imperatore, sue buone qualità 258. fa adunare un Concilio in

Aquisgrana 258.

M. Lodovico Sarampi Patriarca Cardinale e Arcivescovo Fiorentino, in che tempo 519. a suo tempo su fatto il III. Concilio generale in Firenze 520. sue qualità 520. diverse dignità Ecclesiastiche e Secolari, alle quali su promosso, e altre notizie della sua vita 518. 519. 520.

Lombardia prende il nome da' Longobardi 30. 31.

Longobardi passano in Italia e fanno gran danni 20. 21. loro regno privo di Scrittori 23. 24. rovine che fanno in Italia 25. in che anno vengono in Italia 26. quanto si estendessero colle conquiste 26. 27. Pagani ed Ariani 28. loro governo in fine molto religioso ed umano 29. non hanno mai dominato in Roma 30. danno il nome alla Lombardia 31. loro seggio in Pavia 32. dividono le loro conquiste in Ducati 34. ebbero Vescovi da per loro separati dai Vescovi Cattolici 55. 36. inondano, e devastano il resto d'Italia 37. 38. 39.

570

a tempo loro molte Chiese Vescovili rimangono vacanti 152. quando cominciassero a regnare 212. infelicità dei primi tempi dell'invasione de' medesimi 210.

Lorenzo siglio di Giuliana Nobile Fiorentina si dedica al servizio della Basilica

Ambrosiana 205.

S. Lorenzo, Basilica Fiorentina instituita da S. Ambrogio 173, 174, 186, antica e principale Prioria di Firenze 239, sua Canonica istituita da Cosimo Medici 257.

S. Lorenzo a Coltibuoni fondato da chi

286.

Lotario Imperatore 233.

Conte Lotario fonda la Badia a Settimo

275.

Lottieri della Tosa, Vescovo Fiorentino, di che tempo fiorisse 491. favorì la pace tra' Guelfi e Ghibellini 492. 493. V. altre notizie di lui alla V. Della Tosa.

Lozzole Feudo del Vescovado.

S. Lucia sul Prato permutata con S. Donato in Torri per i Frati Umiliati 450.

Luco, Castello appartenente alla Badia Fiorentina, i Pazzi lo riconoscono dalla medesima, e ne pagano un censo 409.

Luogodoro, luogo di Giudicato, l'istesso, che Vicariato 352.

Magnati e potenti, quali 382. 383. v. Grandi.

Manfredi e sua Corte scandalosa 466.

Mansionarj, quali fossero 367.

S. Marco Chiesa Fiorentina prima Monastero di Salvestrini e poi di Domenicani 243.

S. Maria degli Angeli già monastero di Cestello, suo portico, e per qual uso

285.

S. Maria Urbana, Monastero di Monache unito a quello di S. Orsola 507. 508.

S. Maria del Carmine fondata dal Ve-

scovo Gio. Mangiadori 449.

S. Maria Novella, Chiesa Fiorentina, sua forma antica 279. conceduta a' Domenicani dal Vescovo Fiorentino Gio. da Velletri 417. 418.

S. Maria Maggiore antica Prioria di Firenze 239, in oggi Convento di Carme-

litani 243.

S. Maria sopra Porta antica Prioria di Firenze 239. disfatta e poi rimurata 241. detta poi San Biagio 242.

S. Maria del Fiore, quando, e da chi

consacrata 520. e segg.

Mariniano o Mariano Vescovo di Popu-

lonia 219.

Martino V. elegge il Vescovo Fiorentino in Arcivescovo 516. 517.

572

S.Martino a Melsola, già Monastero di Monache, oggi semplice Chiesa 400. 401. 524.

Marziano Vescovo di Volterra in che tempo 218.

Masnadiere, cosa significhi, e quali le sue funzioni 284. 305.

Massa Lombarda, perchè così detta 35.

Matilda la grande, qual fosse 194.

Matilde, diversi nomi di Matildi in Toscana, celebri per fondazioni di Monasteri 194. 195.

S. Matteo in Arcetri eretto in Monastero di Monache da Gio. Mangiadori Ve-

scovo Fiorentino 449. 450.

S. Maurizio Vescovo Fiorentino ucciso da Totila 19 215. in che tempo fiorì 216.

Mauriano Vescovo di Pisa, in che tempo 218.

Del Mazza M. Clemente Autore della vita di S. Zanobi 142. 143. suo Catalogo de' Vescovi Fiorentini erroneo 142.

Menamazzi, antica famiglia Fiorentina spenta 411.

S Michele Bertoldi antica Prioria di Fi-

renze 239.

S. Miniato e compagni Martiri Fiorentini in che tempo fossero martirizzati 265. racconto del suo martirio fatto da chi 266, sua vita scritta da Drogone Abate 267, suo martirio 269.

S. Miniato, falso è che fosse edificato da Desiderio Re de' Longobardi 84.

S. Miniato, Chiesa Suburbana, suo privile-

gio di Carlo Magno 240. chiamata Bassilica 240 265. fondeti da Ildebrando Vescovo Fiorentino 265. dotata da Carlo Magno 265 è falso che l'edificasse Enrico Imperatore 271. altra dotazione fatta dal Vescovo Ildebrando 271. abitata dagli Olivetani in che anni 277. suo bel mosaico 278.

Monasteri antichi avevano appresso al

monastero l' Ospizio 354. 355.

Monte Croce Castello de' conti Guidi spianato da' Fiorentini 401.

Montebuoni Feudo del Vescovado 407.

Mozzi, M. Vanni mandato Ambasciatore de' Fiorentini a Papa Bonifazio VIII. 115.

Mozzi, M. Andrea Vescovo Fiorentino v. M. Andrea.

Mugello detto in Procopio Mycale, o Mucale 16.

Mugnone Castello, falso è, che fosse edificato dal Re Desiderio 84.

#### N

Narsete mandato Generale in Italia da Gustiniano 17. recupera Firenze 17. disfà ed uccide Totila 20. riprende l'I-talia invasa da' Goti 215.

Nepozzano, Castello venduto da quelli da Quona 400.

M. Niccolò Ridolfi Cardinale ed Arcive-

scovo Fiorentino, in che tempo 533.

Nobile di Contado, chi si chiamassero in antico 346. V. Cattani: dominavano anticamente tutto il Contado 376.

Nolfi . Golfi V. Golfi

Nome di Dio e della Gloriosa Vergine posti nelle iniziali degli antichi Decreti 157.

Nomi mutati e storpiati a tempo de Longobardi 227. ancora ne tempi più bassi è seguito l'istesso, e perche 423. 424.

## 0

Offertorio, luogo delle antiche Chiese, qua-

le e per che uso 280. 281.

F. Onofrio da Chioggia Vescovo Fiorentino, in che tempo 510. fu deposto da Bonifazio IX. 511. diverse notizie sopra di esso 511.

M. Orlando Buonarli Arcivescovo Fio-

rentino, in che tempo 524.

Orso, M. Antonio Vescovo Fiorentino difende col suo Clero le porte della Città dall' assedio di Enrico VII. 130.

S. Orsola monastero di Monache unito a quello di S. Maria Urbana 507. 508.

Ospitale, o sivvero Ostale, Territorio conceduto dal Conte Guglielmo alla Badia a Settimo 276. Ospitale. V. Spedali.

Ospitali, Simboli, e tessere per riconoscere l'amicizie de forestieri 355.

Ospizio antico di S. Pier Maggiore 359.

300.

Ospizio del Vescovado ove fosse 360, forse fu rifabbricato nel luogo, ove ora è la Chiesa di S. Giovanni 360, fu creduto che esistesse in Via del Cocomero 361, disegno di detto Spedale 365.

Ostina, Castello, che apparteneva alla Badia Fior. 409. I Pazzi lo riconoscono da d. Badia, e ne pagano un cen-

so 409.

Ottone I. Imp. sua elezione, e coronazio-

ne in che anni seguisse 2,6.

Ottone IV. contesa dell' Impero tra esso e Filippo, resta nell' Imperio Ottone, è coronato e deposto 381.

## P

Pagano supposto Vescovo Fior., e d'onde possa nascere lo shaglio 425.

S. Pagolo antica Prioria di Firenze 239, in orgi Chiesa di Begoluri 243

in oggi Chiesa di Regolari 243.

Palazzo pubblico della Città, sua Cappella privata di S. Bernardo 168.

Palazzo del Podestà, sua Cappella priva-

ta di S. Maria Maddalena 168.

Palio di S. Reparata perchè anticamente si correva 164.

S. Paolino Vescovo di Nola, e sue qua-

heà 176. 177.

Paolo Dacono, quando scrivesse l'Istoria de' Lungobardi 23. parziale di Desideno loro Re 23.

Per de libera Atene dalla Guerra collo shorso de' denari 123.

Paterini eretici, quali 463.

Fuzzi, un loro Arcivescovo, che cavalca a S. Piero per andare a S. Reparata nel suo ingresso 162, riconoscono dalla Radia Fioren, i Castelli di Ostina e di Lu 2 400.

Pelagio Papa, sua Lettera al Vescovo Fior. de' Bigami 44. due furono i Pe-

lagj, ed in che tempo 47.

Pertarit Re de' Longobardi 48.

S. Petronio Vescovo di Botogna, di che tempo fiorisse 207.

Piede Lioprando qual sia 49.

Pilastri, famiglia Fior. spenta 411.

Pinzocheri di S. Paolo quali sossero 485. 486.

S. Pier Damiano stato Legato a Firenze di che tempo 306. 309. non fu Vescovo

Fiorentino 309.

Pietrasanta, salso è che fosse murata da Desiderio 88. fabbricata da' Lucchesi 88. perchè detta Pietrasanta 88.

S. Pietro Scheraggio antica Prioria di Firenze 239. annoverata fra le Basiliche

S. Pietro Martire ucciso di che tempo 317. 455.

F. Pietro Riario Cardinale Arcivescovo Fioren. in che tempo 526. sua morte, ed altre notizie di sua vita 526. 327.

M. Pietro Corsini Vescovo Fioren. in che tempo 506. eletto in appresso Cardinale

507.

S. Pietro in Ciel d'oro, edificata dal Vescovo Specioso 223. 224. con diversi nomi è stata chiamata 223. in oggi ridotta ad Archivio 225. levata di Parrocchia da Niccolò V. 225.

Pietro Vescovo Fior. di che tempo fiorisse 303. detto comunemente Pietro Damia-

no 303.

Pietro II. Vescovo Fior. di che tempo vivesse 347. fa venire a Firenze la reliquia di S. Filippo Apostolo 348. diverse accomandigie fatte a suo tempo al Vescovado 288.

Pietro Mezzabarba Vescovo Fior. di che tempo 312. se sia quello ripreso come Simoniaco da S. Gio. Gualberto 313. se fosse deposto da Papa Alessandro 315.

Piombino creato dalle rovine di Populo-

nia 43.

Pisa, Cità Guelfa: non è vero che fosse liberata dalla Giurisdizione Imperiale 306. 37.

Platina, suo sbaglio preso nel dire, che i Fiorentini ricomprassero la libertà da

Ridolfo Imperatore 102. 247.

S. Poggio e S. Podio Vesc. Fior. quando fiorisse 250. concede la Badia di S. An-Borghini Disc. Vol. IV. 37

drea ai Canonici Fior. 252. sua sesta quando si celebra 264. è canonizzato per Santo 246. 260. edifica alcune Castella co' Beni del Vescovado 261. a suo tempo il Vescovado ha diverse donazioni 262.

Polono Martino Istorico, scambia sovente ne' nomi di Attila e Totula 6.

Populonia destrutta da Longobardi 39. invasa nuovamente da Saraceni 43.

Portico delle Chiese, quale e per che uso 285.

Potestà di Firenze in che tempo fosse introdotto 385. 386. è destinato un forestiere per tal ministero, qual fosse il primo, ivi, stava in Vescovado avanti che fosse fatto il Palagio, ivi, giurava nel prendere l'uffizio la difesa e obbedienza al Vescovo 430. 431.

Poveri beneficiati da' Cristiani, e maltrattati da' Gentili 358. 359. Giuliano Apostata raccomanda ai Gentili l'imitazione in ciò dell' esempio de' Cristiani 358. 359.

Prato del Re dove fosse 233.

Prete Cardinale cosa anticamente importi 237. 238. così chiamati i Canonici Fiorentini 236

M. Prinzivalle de' Conti di Lavagna della Casa Fiesco viene in Toscana con titolo di Vicario Imperiale 113. 114. sue minacce in Firenze; va ad Arczzo, accolto come Guelfo, e licenziato come Vicario Imperiale 113. 114.

Primicerio dignità Ecclesiastica, quali le sue funzioni 245.

Priorato, quando cominciasse in Firenze

111. 399.

Priore, capo, e primo di più Preti 238.

Priorie antiche di Firenze 238. 239. Priori
di queste Chiese intervengono coll'Arcivescovo alla Benedizione degli Olj Santi
239. alcuni, che non intervengono 239.
quante fossero dette Priorie 244. chiamate Rettorie 244.

Proposto, Dignità Ecclesiastica, suo significato 248. quali fossero le sue funzioni 291. 292 295. 296 Prop. nullius Dioec.

quali fossero 292. 293.

M. Ponzano Ambasciatore de Fiorentini a Bonifazio VIII. 115.

S. Pulinari, v. S. Apollinari.

#### R

Rabatta, luogo ove il Vescovo aveva una quarta parte di giurisdizione 438.

Raccomandati, quelli che si davano in accomandigia 397. di tali persone n'avevano altresì i Vescovi, i Monasterj e le Chiese anticamente 397.

Rachis Re de' Longobardi 50.

Radagasio Re de Goti assedia Firenze, Stilicone la libera, e disfà il suo esercito 13. 164. Raimbaldo Vescovo Fior. di che tempo fiorisse 233, sua donazione a' Canonici Fior. 234, quanto egli vivesse 246.

Ramondo Beringhieri Coute di Provenza,

e sua Corte siorita 466.

Ranieri Vescovo Fior. di che tempo 315. quanto reggesse la Chiesa Fioren. 316. suo epitassio in San Gio. 316. Lettere scrittegli da Gregorio VII.318, su uomo di lettere 319, sua donazione a' Canonici Fior. 318. offerte e donazioni satte al medesimo da varie persone 319, sua credenza, che il mondo sosse alla sine a' tempi suoi 320, ripreso perciò da Pasquale II. 322. 323, a suo tempo su fatto a Firenze il secondo Concilio Generale 325.

S. Reparata nuovo seggio de' Vescovi Fiorentini 163. era già Pieve, e poi è fatta Cattedrale 164. sedia antica pel Vescovo nel suo Altar Maggiore 163. quando fosse ampliata la detta Chiesa 164. Duomo di Fir. 164. perchè venerato il suo nome in Fir. 164. perchè consacratagli una Chiesa col suo titolo, e fattogli correre un palio annualmente 150. avea forma di Basilica 203. 282.

Reparato Vescovo Fiorentino, in che tempo

48. 217.

Rettori e Potestà de' Comuni sottoposti a Firenze erano anticamente i principali Cittadini 430.

Rettori del Vescovo, chiamati anco Vi-

sconti, e perchè 436. 437. erano persone nobilissime 438. 439. la più parte erano della casa Bisdomini e della Tosa 442.

Ridulfo Vescovo di Todi Vescovo Fior.

di che tempo 312. 315.

Ridolfo Imp. se donasse la libertà a Firenze 99 falsa opinione del Corio, che fosse ammazzato 105. succede a Federigo II. 107. investe del Ducato d'Austria Alberto suo figlio 108. ad istanza de' Ghibellini di Toscana vi manda M. Loddo 109. tenta di acquistare giurisdizione in Toscana, ma in vano 109. manda ancora M. Ridolfo Cancelliere Imp. 109. manda al Papa Enrico Vesc. di Basilea per le cose di Romagna 110. manda in Firenze M. Prinzivatte Fiesehi per Vicario Imperiale 113. non è vero che donasse la libertà a Firenze 134.

M. Ridolfo Cancelliere Imperale mandato in Toscana da Ridolfo Imperatore 109. accetta in Firenze alcuni denari da Ver-

miglio Alfani 109.

Riforma della vita regolare Ecclesiastica

in Firenze di che tempo 259

M Rinaldo degli Orsini Arcivescovo Fiorentino, di che tempo 527. nel suo lungo governo di 30. anni non si sa che abbia riseduto a Firenze 527. riscontri trovati in contrario 528. diverse notizie della sua vita 529. 530. sua morte ed esequie 530.

Rinieri l'escovo Fior. a suo tempo si fa una Riforma della Vita Regulare 259.

Rodingo Vescovo Fior. aitrimenti Ardin-

go, v. Ardingo.

Rolando Proposto della Chiesa Fior. procura una riforma della vita regolare 259.

Roma più volte in potere de' Goti 20. 21. non è stata mai dominata da' Longobardi 30.

Romagna, perchè fosse così detta 37 38. Romagna Pontificia, se gl' Imperatori vi potessero avere giurisdizione alcuna 110.

S. Roméo, antica Prioria di Fir. 244.

S. Romolo, antica Prioria di Firen. 239. rifatto, e scemato di grandezza 241.

S. Romolo capo della Chiesa di Fiesole

159.

S. Romolo Chiesa Cattedrale di Fiesole, quando fosse edificata e da chi 277.

Rotari Re de' Longobardi sospende l'uso dell' armi, e dà forma alla vita civile 28 distrugge Voghenza 42. sua legge sopra l'uccisione de' Coloni.

S. Ruffello Prioria di Firenze 245. unita

con S. Salvadore 245.

Rustico Vescovo di Fiesole, in che tempo 214.

S

Sacrestia, luogo di Chiesa, perchè cosè detta, e dove fosse anticamente 283. 284.

Salecchio, Feudo del Seminario Fiorenti-110 412.

Salterelli, M. Lapo Ambasciatore dei Fiorentini a Bonifazio VIII. 115.

S. Salvadore a Settimo, Badia, perchè così detta, e da chi fondata 274. dona-· zione fatta alla medesima dell' ostale. o sia ospitale 176. altra donazione del Conte Ugo 276. altra del Conte Tan-

credi 276.

S. Salvadore, se fosse anticamente Chiesa Cattedrale di Firenze 165. è disfatta l'antica Chiesa e rifatta accanto al Vescova. do 166. 167. rinnovata ed abbellita da Alessandro Medici Arcivescovo Fiorentino 167. e modernamente dall' Arcivescovo Martelli 167. fu sempre Parrocchia 169. fu forse anco il Titolo della maggior Chiesa Fiorentina 170. antica Prioria di Firenze 244, unito con San Raffaello 245. ridotta a semplice Cappella 245.

Santo, nome dato alle Chiese 263.

Santo, andare in santo, perche così det-10 263.

Santo Spirito, Chiesa Fiorentina, sua antica forma 278. suo incendio e nuova edisicazione della medesima 279.

Scisma della Chiesa tra Simmaco e Loren-

zo 213.

Scolari e Buondelmonti, Sinibaldo, Gentile e Ranieri, e Bernardo di Scolari

da Monte Buono piatiscono col Vesco-

vo Giovanni 406.

Semifonte e sua guerra, e diverse opinioni sopra la medesima 167. lega fra il Vescovo Volterranno ed i Fiorentini per disfarlo 167.

Sereno Vescovo di Populonia, in che tem-

po 218. 219.

Sergiano, falso è che fosse edificato da Desiderio Re de Longobardi 84.

Severo Vescovo di Luni, in che tempo 218.

Sichelmo Vescovo Fiorentino in che tempo fiorisse 246. sua santa vita 246.

Signa, Castello donato dalla Contessa Willa alla Badia Fiorentina 409. vi manda il Rettore 400

Sigonio, Scrittore giudizioso 10. 11.

Specioso Vescovo Fiorentino e sua donazione a' Canonici Fiorentini 48. suo privilegio 154. in che tempo fiorisse 221 222. sua donazione fatta alla Canonica Fiorentina 222. si crede, che edificasse la Chiesa di San Pietro in Ciel d'oro 224.

Spedale di S. Niccolò presso la Radia

Fiorentina 359.

Spedali, Ospitali, Ostali ec. d'onde abbiano origine 355. come appoco appoco acquistassero rendite e beni 363. 364. Conversi degli Spedali, quali fossero 365.

Spirito Santo, Convento di Monache. V. San Giorgio.

Stajo Fiorentino di diverse misure 435. stajo del Borgo San Lorenzo e di Passignano di diversa misura 436. ridotti ne' tempi bassi ad una sola misura 436.

Stajora, misura di terreno da Stajuolo

435.

B. Stefano Papa IX. sua morte di che tempo 300. sue reliquie dove collocate 300.

S. Stefano a Ponte antica Prioria di Firenze 232. aveva i suoi Canonici 243.

Successore non vuol sempre significare quello, che succede immediatamente all' antecessore 248.

# T

Tancredi, Conte, sua donazione alla Ba-

dia di Settimo 276.

Teodelinda moglie di Agilulfo Re dei Longobardi, suo carattere religioso 28. Teodorico Re de'Goti, sua politica 213.

Teodoro Vescovo Fiorentino avanti San Zanobi 211.

Teodosio Imperatore, a suo tempo si distruggono i Tempj de'Gentili, e si convertono in Chiese Cristiane 204.

Teofrasto, per parlar troppo dottamente, è reputato in Atene un forestiero 96. Tommaso Vescovo di Trau amministra

la Chiesa Fiorentina per Eugenio IV. 516. diverse notizie del medesimo 516.

Tornaquinci, Cardinale, giura fedeltà al Vescovo Giovanni 409.

Della Torre Guidetto Principe in Milano

127. 128.

Tortello, Gio. Aretino, Scrittore della

Vita di S Zanobi 143.

Della Tosa, Buschiera Ghibellino fuoruscito appresso Enrico VII. Imperatore 125. contesa co' Visdomini di chi debha istallare il nuovo Vescovo Fiorentino 150. 151. Arrigo della Tosa Console in che tempo 439, è nominato questi per Conte di Capraja 440. diversi di questa casa mandati fuori per Podestà del Vescovo 441. M. Lottieri della Tosa Vescovo Fiorentino 440. si fa capo della setta di M. Corso Donati e gli presta le Torri del Vescovado 442.

Toscana danneggiata da' Goti 6.7. invasa da' Longobardi 26. 33. Ducato de'Longobardi 34. Desiderio loro Duca 34. Città di Toscana, che recuperarono la loro libertà da Ridolfo Imperatore 106.

Totila Re de'Goti, scambiamento del suo nome e preso per Attila 5. danneggiò l' Italia di qua dall' Alpi 7. 8. diede il guasto a Perugia e Populonia 12. è opinione che sacesse il simile ad Arez-20 12. favola, che la facesse arare 12. assecha Firenze, lo leva, e si ritira nel Mugello 16. sue crudeltà, ammazzò S. Ercolano Vescovo di Perugia 19. 216. e in Firenze S. Maurizio 19. è disfatto e ucciso da Narsete 20. uccide Maurizio Vescovo Fiorentino 215. assedia e prende Perugia 216. espone San Cerbone Vescovo di Populonia alle bestie 216.

SS. Trinità Monastero nel Popolo di San Lorenzo, in che tempo fabbricato 500.

Turpino Vescovo Fiorentino consacra la Chiesa de SS. Apostoli 57. 58. la Chiesa di S. Jacopo in Compostella 59.

## V

Valeriano Vescovo di Roselle in che tempo 218.

Ubaldini, diverse denominazioni degli Ubaldini 414. Ubaldino della Pita, e suo Sigillo 453.

Uberto, Marchese di Toscana 221.

Venezia ha suo principio dopo l'invasione delle Nazioni barbare in Italia 42.

Vescovado di Firenze e di Fiesole, qualche volta nell'istesse persone, e calunnia data ai Fiorentini nel Concistoro di Avignone per tal fatto 501.

Vescovado Fiorentino, memorie di esso raccolte da' Visdomini 231. donazioni fatte al medesimo 262. accomandigie fatte al Vescovado e da chi, e che

cosa fossero 348. 349. di che tempo si trovi nominato il Pulazzo del Vescova-do 473. Vescovi, che non l'hanno abitato 474.

Vescovi Longobardi da per loro e diversi

da' Cattolici 35. 36.

Vescovi, in che occasioni surono dati ai Luoghi i Vescovi anticamente 46. 47. quando i Luoghi si distruggevano per rovina ec. si aggregavano ad altri Ve-

scovadi 46.

Vescori Fiorentini, Trattato di essi 141. di che tempo si può credere, che mancassero i Vescovi di Fior. 151. 152. avanti Carlo Magno ci sono poche notizio de Vescovi Fiorentini 152. 153. Vescovi Fior, prendono il titolo di S. Giovanni Lattista Protettore della Città 154. Vescovi Fiorentini nella loro elezione visitavano prima l'Alture di S. Zanobi, e poi il maggiore di S. Reparata 155. 160. contesa fra i Visdomini, e della Tosa di chi doveva istallare i nuovi Vescovi Fiorentini 156. pougono il nome di S. Zanobi ne' loro Decreti 159 nel loro ingresso visitavano S. Pietro, e si scalzavano per and re in appresso a S. Reparata 160. quando fosse introdotto l'uso di montare a cavallo nell'usci-1e di S. Pietro 161. 162. passaggio della Sede Vescovile da S. Giovanni a S. Reparata 163. 164. Sedia pei Vescovi Fiorentini in S. Reparata all' Altas

maggiore 163. Vescovi Fiorentini facevano la prima entrata nella Cappella del Palazzo loro di S. Vincenzo 168. Vassalli de' Vescovi, quali e perchè cost detti 392. e segg. loro Masnadieri 344. 395. Vescovi Fiorentini anticamente eletti dal Capitolo de' Canonici colla confermazione del Papa 427. 423.

Vescovo di Luni ha comandamento dal Pontefice S. Gregorio di alcune cose

per la Chiesa di Fiesole 151.

Ughi, accomvagnavano il Vescovo al Santo 395.

Ugo d' Arli Imper. 233.

Ugo Conte di Toscana chiamato da S. Poggio Marchese e Duca; egli però si soscrive semplice Marchese 251. teneva a livello la Badiuola di S. Andrea 252. fondatore di diverse Badie 273. diverse sue donazioni 409.

Vicarj Imperiali, che traggono denari

dalle Città Imperiali 100.

Vicedomino o Visdomino, Dignità Ecclesiastica, passata poi ne' Secolari 149.

Vico o Vicchio di Mugello da Vicus 331.
ragioni, che aveva il Vescovado in
quella Corte o Castello 413. 414.

Wido Vescovo Fiorentino. V. Guido.

Willa Contessa madre del Conte Ugo fonda la Badia Fiorentina 61. 273. diverse sue donazioni 409.

S. Vincenzo Chiesa Fiorentina nominata anticamente il Palazzo del Vescovo

Fiorantino 167. era la Cappella privata del Palazzo del Vescovo 168. i Vescovi Fiorentini facevano la prima toro entrata in quella Cappella 168.

Viscontado, nome dato a luoghi di Giu-

risdizione del Vescov. 437.

Visconti, con tal nome erano chiamati alcune volte i Rettori de Vescovi, e per-

che 437.

Visdomini e della Tosa, loro contesa chi debba installare il nuovo Vescovo Fiorentino 156. in tempo di Sedia vacante governano il Vescovado 471.472. fanno la collezione delle Scritture del Vescovado 495. da chi forse abbiano origine 293. accompagnavano per la Città il Vescovo per onore 395. diversi di tal famiglia mandati per Podestà del Vescovo 441.

Vitaliano Vescovo di Siena, in che tem-

po 218.

Vitigi, o Vitige Re de'Goti, fatto prigione da Belisario 14.

Vittore Vescovo di Luni 214.

Voghenza distrutta dal Re Rotari e trasferita la Sede Vescovile a Ferrara 42.

Da Volognano, consorteria con quelli da Castiglionchio 398.

Z

Zabarella Bartolo Arcivescovo Fiorentino 245. Zabellia di Giovanni Bottacci, sua donazione di Terre ec. al Vescovo Fio-

rentino Gottifredo 330.

S. Zanobi, Altare suo visitato da' nuovi Vescovi Fiorentini prima dell' Alcar Maggiore 155. dove anticamente fosse collocato il suo Corpo 155. 156. 233. suo nome messo ne' Decreti de' Ve. vi Fiorentini 159. suo miracolo fin in Borgo degli Albizi, ed Iscrizion el medesimo 161. Canonici Fiorentini aesti ancora di San Zanobi 162., in che tempo fiorisse 173. a suo tempo S. Ambrogio fonda la Basilica Ambrosiana 186. è seppellito S. Zanobi in detta Basilica 186. miracolo da esso operato nella traslazione del suo Corpo alla Collegiata 186. 187. di che tempo venisse al Vescovado 208. diversi Autori, che hanno scritta la sua Vita 210. Lungi XI ottiene molte grazie da questo Santo 211. a tempo di chi fosse ritrovato il Corpo di S. Zanobi 502. traslazione solenne del suo corpo, in che tempo 520.

Zanobi altro Vescovo Fiorentino intrusosi con male arti, e in che tempo 337.

|     |    |    | ERRORE          | CORREZIONI       |
|-----|----|----|-----------------|------------------|
| P.3 | 1. | 4  | E               | È                |
| 15  | >> | 31 | l'impor-lanza   | l'impor-tanza    |
|     |    |    | vo-tando        | vo laudo         |
| 3+  | >> | 17 | Pontefiee       | Pontefice.       |
| 52  | >> | II | uuo             | uno              |
| 64  | >> | 23 | alcuua          | alcuna           |
| 91  | 55 | 9  | l' I lia        | l' I-talia       |
| 118 | >> | I  | pienas a-       | piena sa-        |
|     |    |    | erasse          | errasse          |
| 248 | >> | 16 | a               | ha               |
| 318 | >> | 2  | (2)             | (1)              |
| 331 | >> | 11 | donaroro        | donarono         |
| 371 | >> | 21 | Pontesice       | Pontefice        |
| 350 | >> | 13 | pa-sati         | pas-sati         |
| 434 | >> | 5  | Annot. Se-pten- | Se-ptentrionales |
|     |    |    | tionales        |                  |
| 436 | 55 | 9  | molti           | molto            |
| 438 | >> | 18 | chauque         | chiunque         |
| 457 | >> | 23 | bron            | buon             |
| 2-9 | 1. | 31 | l'Uhaldiuo      | l' Ubaldino      |
| 490 |    |    |                 | da               |
|     |    |    | Annot. Joaunes  | Joannes          |

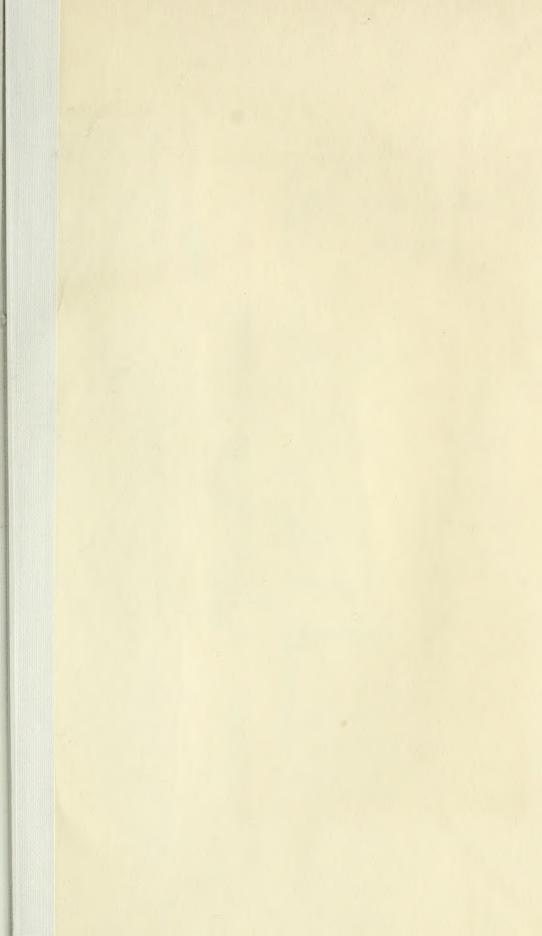

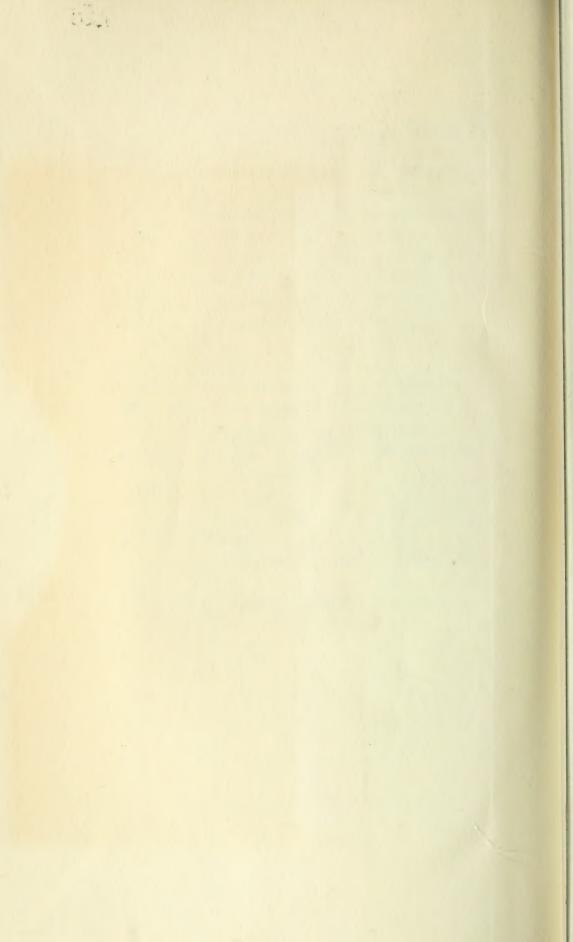

Borghini, Vincenzo Discorsi; ced.by D.M.Manni

HI B7332diM University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

